



# V I T E DE'SANTI TOMO TERZO.

## V I T E

A N T

SCRITTE
NEL BUON SECOLO DELLA LINGUA
TOSCANA.



IN VERONA MDCCXCIX

PER DIONIGI RAMANZINI CON LICENZA DE' SUPERIORI.



#### All' Illustriss. Signore

### FRANCESCO

CAVALIERE DI S. STEFANO,

MARCHESE DI BELLAVISTA,

Accademico della Crusca.



E io fossi capace di ben decidere quale di queste due doti in V. S. ILLUSTRISS. sia
maggiore, o la Pietà, o il
Sapere, siccome fuori d' ambiguità mi starei; così mi lutingo, che meno d' inefficacia avrei qui in esporre le mie
tuppliche a Voi, ILLUSTRISSI-

MO Sic. Marchist, acciocché non idégnate l'oferta di quefo Libro, fembrandomi, che allel diverse cagioni, che lo ho d' indirizzarvelo, l' una confisione contenda, e gargio. La volta Pietà è certamente tale, che fervir pusce d' etemplo a qualifica persona, che nel fecolo religiosamente si viva. L'afictro poi, che V. S. Li-LUSTISLE.

LUSTRISS. porta alle bell' Arti ; fa ampla fede di una fingolar cognizione, per cui a buona equità infra i dotti Accademici della Crusca annoverata viene . Ed avvegnachè divenuta si veggia la magnifica sua Casa, per lo magnanimo genio della generosa Fami-glia Faroni, trassuso col sangue, il resugio delle Lettere; quel che più ipicca è l' aver Voi, ILLU-STRISS. SIGNORE, instradato virtuosamente in est: l' unico Figliuolo, che avete, dimodochè egli si faccia oramai con universale applauso continuamente nelle facre, e nelle profane Scienze ammirare . Il Libro prefente, che mi giova di poter confa-crare al merito di V. S. Illustriss, imprello è da me per lo fatto della Tofcana Favella; tuttavia anche alla Pietà può non lievemente fervire . Per quale adunque de' due motivi dovrà esso a Voi indirizzarfi? Ma o vi venga ficcome ad un Cavaliere pio, ovveto come ad uno di questo Accademico scelto Concesso, ove il parlare si affina; otterrò, vostra mercede, in ogni maniera il mio intento, che è di ricoverare la mia edizione fotto il valevole patrocinio voltro, e di far conoscere al mondo, che io fono con pari ftima, ed offequio

Di V. S. ILLUSTRISS.

Domenico Maria Manni.



#### LO STAMPATORE LETTORI

ARE in certo modo considerabile, che sicco-me alla Latina Favella accadae, che nos moti lustri durase il prib bello del suo fo-tire; con nella leggiadrissima Texcana Lingua con della leggiadrissima Texcana Lingua poco più di cent' anni il colmo fosse de' suoi pregi. Quindi si fa ragione perche noi, che impegnari siamo a benefizio degli amatori del "Merita de l'accident de l'acc nostro Idioma, di trarre alla luce le Scritture

Prima però di discendere a dar contexza minuta degli ori-ginali, donde lo ho tratte queste Vite; mi giova ricordare al Lettore ( che ben per altro ne sarà da se stesso persuaso ) che

N'11 dec fare misterio di qualche espressione per entro al esno addita, ovvero, che senta di emplicita, potche queste sono di quelle core, che anzi mostrato maggiormocte l'antichità delle Scritture, in quel linguaggio, donde venendo a noi, sono state per incogniti Traduttori nel nostro Idioma voltate.

tate La prima Vita adanque di queno presente Tomo, che è quelle di S. Maria Maddiante, si è cotta de na Oedice in carrapeora, cue conserva il Sip. Abate Niccolo Bargiacchi benenerto delle buone lettere. Di questa fa paroda il Cavalier Silviati nel Libro II. dei suoi Avvertimenti Cap. XII. dasdone del irrotto del secolo derimonauto. migliori, che il abbiano del irrotto poli secolo derimonauto.

Si fa junt seguire la Vita di S. Marghorita in propa, di derezam molto ances, e pora a i li cui Marsocetto arrivo a noi servazo infra i Testi a poma dell'Accademia della Cauca i, e gia gi Franceso Marricata virtuoso Accademia della Cauca i, e gia gi Franceso Marricata virtuoso Accademia della mode-quanto dismille nella cocitara delle pasole, ma non me ne sono errezio. A quera accede i l'alte Van dolta modelima Stata in nervito del pasole della modelima sono en la considera della modelima della modelima Stata in cionatchi non ritengino i versi una giuta misura, e mandecinatchi non ritengino i versi una giuta misura, e mandecina della pasole i vide chiano, che della considera della considera della vide di considera di conside

Viene immediatamente la Vita di S. Eufrația somministratami gentilmente, cooperatod al suo solito al vanteagio delle Lettere, dal chiarissimo Sig. Canonico Salvino Salvini, in un Manoceitto lo carrapecora di austi considerabile anotichia, pontilitor pia a luogo al luogo dal celebratissimo Abate Anton Matri Salvini suo Fratello. Quarta ha sendinana in tutto, e per tutto d'essere anzi una Traduzione dal Latino, che da altro Linquagio. Si pasa quindi alla Vita di S. Giovambatira, pressoc copia

Si gassa quindi alla Vita di S. Giovambatitta, pressore copia da un Manonirco del fin Giovambatita Detl, in oggi in poccie del Sg. Bargiacchi, collarionata per nol con in più antico, pocie del scale del considerato del considerato del considerato con con considerato opportunimente venne dalla buota, numoria del Snator Filippo Bonarrod, del quale ora si piane perdica. Di quest Vita così lascio seritori la Salvida nel lusgo in perdica. Di quest Vita così lascio seritori la Salvida nel lusgo diamo, che parer passe del mederimo tempo (del Villari) je vicine stanta di konda, e fore a siguanta pianta, e pia para (copultà degli Ammaerimmenti degli Amichi) me le silie e pinne, e suere, emerante, e l'ammenti, e l'amme le naturela e pin entrela e pin entrela e pinne e pin e silie e pinne, come con la marcia e la la l'incompania de l'ammenti de l'ammenti

mei tinde 5 versten.

11 Verchelbru edit Crear I sälimini, d. 5. Ennich opera il Verchelbru edit Crear I sälimini, d. 5. Ennich opera il Verchelbru edit Crear I sälimini, d. 5. Ennich opera il Verchelbru edit Crear I sälimini, d. 5. Ennich opera del repradetto Sp. Raspicalo. Di cust le dintre mentine il verdit s'altri del condenno II. Libro Cap. XII. Intiologicala rizzo molto, e motto dalla Vira, che del Sacon medinion del concento Tiono della Vira d'a Seal Paria e car. silv. odi co in-pari metichi di lispangno, dall' con., e dall' aira definente pari capitali del lispangno, dall' con., e dall' aira definente che proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del sassi micra Toccara pona dalla Vel. (El Lista, proto praticotta del lista del lista

berto, pratefora da sassi anticia Toccana penna dalla Vita Latina, che nol dablimo alle trampo, prediesa circita da S. Atto Vescovo di Pratola. E quantumpine nel rindo della neuera Toscana Vienna anticia anticia anticia da S. Atto Vescovo di Pratola. E quantumpine nel rindo della neuera Toscana Vienna anticia anticia cia di Cartina di Cart

X samente tutte. Oltre a che non corrisponde la nostra alla Vira, che noi come di S. Atto leggiamo nelle Lezioni dell'ancico Bricavirio. È l'adoptico questa, che noi qui diamo, per tutti i riscontri un ristretto della Vira di S. Gio: Galiberto consposa della della



# V I T A

S. MARIA MADDALENA.





# D

#### SANTA MARIA MADDALENA.

contrada, ed era la più bel-

ria, la quale est rispos dels constantes accessivationes de la constante accessivationes de la constante de la

molto in grazia degl' Imper Castella; uno aveva nome Mad-dalo, e l'altro Bettarfia. Sic-che quel savio uomo, ch'aveva

2 VIII A DI SANTA
però nui penso, che quello Castele e giovane molto da bene, e no
lo era molto siù nobile, che bilissimo d'intendimento, e fi Bettania , e però il diede a lei ; e da quello Castello fu ella poi chiamata Maddalena, che aveva nome Maria. Perchè fu la prima figliuola , però le pose I più onorevole nome, che fusse a quello tempo, sicchè chiamata Maria per lo nome principale, e'l soprannome Maddalena per quello Castello, ch'ella signo-

E' pura- reggiava. Avvenne in quel tempo, nente Avvenne in quel tempo refersio- che questa bellissima donzella ne dell' fue sposata ( e dice Santo lero-Aut. no nimo, il quale scrisse moko, e già opi- cercò molto dil gentemente del-117095 pera.

le cose di Cristo, e di quelle genti, che credevano in lui) ch' ella fue spora di Giovanni Evangelista; ma la Chiesa non l'afferma, e no l'vieta; a me molta diletta di pensare che così fusse, ne miei pensieri . E sono molti, che dicono, ch'el-la era così grande donna, e Giovanni era figliuolo d'uno sescatore; e io dico, che a quel tempo le arti, e i lavorii non tempo le arti, e i lavorii non avvilivano le gentilezze, e la nobileà della sciniatta. Or non si truova egli, che David parò le peccore, e prima di lui il Patriarca l'acob parò le pecore anni quattordici, e con molti altri facevano diversi lavorii, pogna no che fussono molto grandi? Adunque mi penso , to grandi / Addingue an penne, pries , presente con control de la Maddalena fasse più ric- miracolo dell'acqua vino, onde ca, che Giovanni , e Giovanni molto se ne maravigilò la genera più gentile di lei , imperoce- te. E ben peno, che sene che era di più nobile schiatta , maravigliò la Maddalena con

bilissimo d' intendimento, e fi-gliuolo di quella santa Donna sirocchia della Vergine Maria; sicche per tutte queste cose mi pare, che la Maddalena si po-tesse meglio passare di lui, che egli di lei, pognamo che non sarebbe così al tempo d' oggi; imperocche coloro, che sono ricchi, sono tenuti gentili, e maggiori; e coloro, che fanno l' arti da guadagnare , sono sprezzati, e avviliti, contuttoche sleno stati di gentile schiatta. Or sì, ch'i' vado dietro pure a pen-

sare, the la Maddalena fusse sposa di Santo Giovanni , non affernando, ma dilettandomi di pensare così il mondo, Sono contento, e lieto, che San Gi-rolamo il dicesse; e tanto mi piace quello bellissimo, e dilet-tissimo Santo, Santo Giovanni, che se gli convenisse una così bella , e graziosa giovane ; e dobbiamo credere, ch'ella non era ancora peccatrice, che non si sarebbe fatto quel parentado. Ora vegnamo a pensare delle nozze. E dico, che que-

sto pare si tenga per verità, che le nozze più furono di Santo Giovanni Evangelista E dicesi, che I nostro Signore Icsu Cristo, dopo il desinare ne menò seco Giovanni Evangelista, perchè volle pure, che fusse ver-gine, perocchè fece quel bello miracolo dell'acqua vino, onde ed era bellissimo della persona, gli altri insieme, ma non muto MARIA MABDALENA

nerò il cuore suo , ch'era tutto erano tribolati con lei , per sapepieno , e vago delle vaoità del mondo; ma quando venne poscia la novella, che lo Sposo suo sen' era andato con lesii. bens) mito il cuore suo allora in grande dolore , benchè ella non perdesse ancora la speranza, ch' egli non tornasse; e segui-tando l'un di dopo l' altro, costei n' avea molto dolore, e la madre di San Giovanni , e gli altri parenti erano tutti afflitti , e tribolati . E stando così alquanti dì, e vedendo, che non tornava, pensomi, che mandaro-no a lui a sapere quello, che volesse fare di questa opera; e pensomi , che rispuose , che facessono quel, che piacesse loro, che oon credeva mai tornare a casa per questa cagione . E quando venne questa novella lo sconforto fue molto graode ; e pognamo che la madre, e gli aitri suoi temessono Iddio, e accordavansi colla sua volontade , nondimeno mostravano grande cruccio per cagione di questa nobile donzella , che fu rimenata a casa . Sappiendo la Maddalena questo fatto, e vedendosi così schernita, e beffa-ta, pensoms, che isdegato fortemente, e mando per lo suo fratello, e tornossi a casa. Anco mi penso, che la Maddalena stesse parecchi mesi in gran dolore, e dimolti ingegni, e molte cose si facessooo, e el-

far tempone.

re se si potesse riavere questo sposo,in cui ella aveva posto tutto il suo amore , e di cui ella era la più contenta donna del mondo; ma ella non sapeva bene il fatto, che Giovanni aveva un altro amore più leggiadro, e bellissimo, e d' ogni valore, cioè la carità di Dio, sicche l' amore di lei , e d' ogni mondana cosa aveva al tutto gittato dal cuore suo , e dalla mente sua . Queste parole, perch' io ho così ritrovate, e ritrovo, sì 'l fo certo. perche la Maddalena sia un poco più iscusata negli occhi della mondana gente, della mala vita, ch'ella tenne poscia un pieciolo tempo

Ora torniamo a lei . Io m penso, che vedendo la Maddalena , che costui non si poteva ritrovare, essendo disperata di oon potere essere con lui, dirde se medesima a una vita disperata per non voler morire di dolore, e per darsi vita, e (r) tempo, ed era lieta di fare disino-re a lui , pognamo ch' ella il facesse ancora a se medesima. E vedendo le Demonia il suo cuore così apparecchiato, entraronvi dentro non pure uno , ma sette, con sette peccati mortali; imperocche dice I Vangelo, che I Signore cacciò da lei sette Dimoni. Ed ora comincia la Maddalena a darsi vita , e tempo , e andare attorno alle feste , e ai luo-

la , e' parenti suoi in procacciare; "alle luogora di sollazzo, mo- ghi A a ( s ) darsi tempo forse vale lo stesso , che darsi bel tempo , e

no molto lieti, ch' ella si desse vita, e tempo, acciocch' ella non morisse di dolore; ma non credettono, e non arebbono voluto, che'l male si distendesse tanto, quanto fece poscia. E dicesi nella Storia di Santa " niuno Marra, che non sia " gnuno, che creda, ch' ella desse il corpo suo a tanta vergogna; che quel-lo non le sarebbe stato sofferto, che il fratello cogli altri suoi parenti, e amici l'avrebbono ncarcerata , imperocchè se i arebbono recato a vergogna. E non è da credere , ch' ella is-cialacquasse i beni temporali ,

come dicono le canzoni de ciechi , ma bastava bene , \* questo questo peccato ella l'aveva nel disiderio, nel consentimento, se non fusse questo freno, ch'ella ave-va. E quì si potrebbe dire: Or perchè era tenuta meritrice per tutta la Cittade, ch'avea per-duto il proprio nome; e faceva abominevolmente a tutta la buona gente ? Ed lo rispondo , e pensoni , che tanto era a quel tempo l'onestà delle femmine comunemente, che quando ne fusse alcuna, che abbondasse mol-

to innanzi disonestà, incontanente era fatta abominevole, e

4 VIT A DI 5 ANT A strando la sua bellezza con atti, infamata a chiunque la conoscee costumi disonesti. E panso- va; e questa sì era grande don-mi, che da prima i parenti na, e però era molto conosciu-suoi, che l'amavano molto, era-ta, ed era molto nobilissima del corpo, ed ancora per questo era molto conosciuta, ed era molto bellissima (1) parlatore con disonesta allegrezza; ed era tanto, ch'io mi penso, che le buone, e oneste donne si turavano il viso quando la vedevano : che tanta era l'onestà delle donne buone in quel tempo, che sap-piamo, che per la legge dove-va essere lapidata chiunque fosse in adulterio presa. E questo è nel Vangelo, e non è oggi così . E sappiamo , che quangi cosi. E suppiamo, che quan-do le donne andavano alle fe-ste, o alle Chiese, che gli uo-mini andavano per una via, e le donne per un'attra. E que-sto è anche nel Vangelo, che quando Messer Iesà Cristo si smarr) alla festa, che dice, che ia Madre credeva, ch'egli fus-se con Giuseppe, e Giuseppe credeva, ch'egli fusse colla Madre a casa , innanzi ch'egli sen' avvedessono, ch' egli fusse smarrito. E vedi , ch' era-no fatti i cori nelle Chiese , cioè muro in mezzo tra le donne, e gli uomini, e ancora oggi si fa; ma credo, che quelli d'allora erano altrimen-ti fatti, e facevansi alle Chiese l'usria delle donne, e quelle

(1) parlatore, e poco dopo governatore. Nell' Etica di Ser Brunetto stampata in Lione a car. 71. si legge ella è creatrice, e fattore ec. Nelle annolaz. di essa num 69, si osserva, che quivi

è detto fattore, per facitrice, mass. col. femm. come Guitt. e'il

Bosc. chiamarono guerrero, e vincitore la devna loro.

MARIA MADDALENA. degli comini, e non sarebbe a essere infamata degli atti disonesti, ch' ella faceva, e disgua-

mai entrato per queilo uscio degli uomini una femmina, che gliati da tutte l'altre. non fosse tenata peggio, che meritrice, e sarebbe stata cac-ciata come Dimonio; tanta era l' onestà delle femmine . E non è ancora cento anni, che le vedove, che si dovevann riporre al monda, si stavano rinchiuse infinoattaotochè elle ricevevano l' anello , e mutavansi i panni, e tutto questo vi-di in fare nella mia fanciulleaaa; e se era alcuna donna giovane , che continuasse di stare trnppo alle finestre, n' era det-tn incontanente male, e tenuta disonesta; e ancora di que sto mi raccorda bene . E perch' io ho tanto detto di questa onestà delle dooce, hoilo fatto, imperocchè per questa cagione s' aggra-ya più la disonestade della Maddaiena; che certo m' hoe pensato più voite delle donne, che sono In oggi, veggendo i loro sfrenati portamenti, che s'eile fussono state al tempo della Maddalena, ch' elle sarebbono chiamate più che meritrici; ma perche l'usanza è comune di tutte, non pa-re, che se ne curino le genti . Certn sono, che la Maddalena non mostrava le carni, come fano costnro. Io so bene, che la Maddalena aveva il peccato carnaie nei cuore suo, ma non mi posso dare a credere, ch' elia il sare non la poteva, perche a lei mettesse in opera, come vngliomedesima fortemente le dispiace-

Tom. III.

Ora diciamo di Marta, socondoche dice ia leggenda sua. Marta era inferma dei corpo, e non vi trovava ne medico, ne medicina, e aveva una sua cameriera, che aveva nome Martilla, la quale mi penso fusse prima colla madre loro, e che aiutasse allevare queste fanciulle. e rimase con iorn come una loro madre di tutte, e una massaia di casa, e governatore di tutte lorn cose, ed era molto savia , e molto (1) sperata , e amava molto questa famiglia , e riducevasi il più con Marta, pernechè era la minore, ed era inferma, ed era buona, onesta, e savia; e della Maddalena portavano mnito dolore, e recavansi a gran vergogna la mala fama, ch'eila aveva; e spezialmente questa benedetta vecchia andava alcuna yolta attorno per cose di "necistade, e trovava le buone donne, sità e farsi di buoni uomini, che dicevano: Che vitupero è questo? or che cosa è lasciare andare una giovane in questa forma , che tutta la città non dice altro, che di lei? e Lazzero non pare, che se ne avvegga; nr come non la mettete voi in prigione? Martilla si ristrigneva, e non sapeva, che si dire, e iscu-

no dire molti: ma bastava bene vano i suoi costumi. E tnrnan-(1) così il T. forse da un' abbreviatura di spermentata . Sperata , per temuta alla lat. per abusione , pare perawventura stracchiato .

A 3

\* forse ramente . Pensons , che \* Marta Maria incominciava a ridere, e a can-tare, e a levarsi loro dinanzi, e oon le stava a udire, sicchè costoro rimanevano coo vie mag-

giore dolore. E veoivano certi loro parenti a loro, e amici graodissimi, uomini, e donne, e dicevano con gran dolore : Che si farà di costei? e che modi ne terrete voi? Ella ha perduto il nome per tutta questa Città, ed è chiamata peccatrice da tutte le buone persone, che pochi ce n' ha, che la chiamino per lo suo nome; e noi tutti ci vergognamo di dire la fama cattiva. e che ella si vorrebbe imprigio-nare, e maraviglia ci facciamo come Lazzero il soffera . Marta, e Martilla piangevano; e penso-mi, che Martilla diceva : Lazzero è giovane, ed è tutto del mondo, e non crede queste cose, e non gli sono dette tanto, quanto a noi; e pare, che gli \* sollar- giovi di "trarsi vita, e tempo con lei insieme, e dalle molta bal-

danza, imperocchè l' ama molto; sicche a questo male noo \* sia pare, che \* abbia rimedio . Ditelo

pure una volta, ne due, ma molte volte furono dette, e non pareva, che avesse luogo nessuno a porci rimedio; e non si trovava medico, se non uno, di questa infermità, il qual medico levò, e annuliò essa iofermità. Ora pognamo fine a que-sta prima Parte.

Essendo Marta, e Martilla in tanta tribulazione, e dolore di questa sua sirocchia, versendo. che non si poteva porre altro rimedio, ricorsono a Dio faccendo fare molte orazioni, e molte limosine, pregando Iddio ponesse fine a tanta scelleranza, quan-ta era in questa giovane. E questa benedetta vecchia, cioè Martilla, dovunque ella sapeva, che avesse una santa persona, n'andava la portando limosine, offerte molte da parte di Marta, e con dolci lagrime pregava queste cotali persone, che pre-gassono Iddio, che recasse questa giovane a buono fine, imperocche temevano del contrario. E io quel tempo predicava Cristo Iesu, e faceva molti miracoli ogni di in Ierusalem, e oell'altre cootrade d' intorno, sicche grandissima fama n'era per tutte parti. E pensomi, che questa benedetta Martilla andava alle prediche sue a udire la sua dotpare, che "abbia rimedio . Ditelo prediche sue a uaire la sua ooc-a lui, e noi anche gliele (1) di-trina, e a vedere i suoi miraco-reno, a vedere se giovasse. E li grandissimi, ch' egli faceva; Marta si dava tanto dolore, che e pensomi, che egli le ponesse la sua iofermità pur cresceva. E amore per la bontà sua, peroc-

<sup>(</sup>t) direno, per direno, e sotto sareno, e simili, idiotismo notis-

MARIA MADDALENA.

che ell'era buona femmina, e le umiltà nel cuore suo; e pen-tornava a casa, e ridiceva questi soma, che ragionasse con Martilmiracoli grandissimi a Marta; e talora v'era la Maddalena, la quale incontanente si levava, e fuggiva via, e non voleva udire di suoi fattl. E pensomi, che questa alla istanzia delle Dimonia fuggiva, e non voleva udire Imperocche avevano paura di Dio, e di quello, che intervenne poscia, e sempre l'andava fuggendo; che s'egli andava, e passava per uoa contrada, ella si firgeiva in un' altra, e non pativann le Demonia, che la guidavano, che ella stesse a udire nulla di suoi fatti; imperocchè veramente in mi penso, che vedevann in lei eondizione pur naturalmente sì gentile , e nobile , che s'ella fusse istata a vedere, o a udire le parnie di Cristo lesù, incontanente si sarebbe ennvertita, sicchè di questo facevano grandissima guardia. E Marta incominciò a porro fede, ed amote a questo Maestro, udendo quello, ehe Martilla ne diceva, e molte altre genti, che venivano a lei. E pensomi, ehe, se vero fu, ehe la Maddalena fusse moglie di Santo Giovanni, cioè sposa, che Marta, e la famiglia sua avevano un poco da prima un eocale "uso contro a questo Maestro, e eontro a' suoi Discepoli , perehè avevano tolto lo sposo a questa sua sirocchia , onde pareva a lei, che ne fusse uscito tanto male. Ora incominciando a ere-dere in lul, e a rendergli un poco d'innore per tante buone vanni, ch'era vostro compagno, core, quant'ella udiva, venne-fue lo sposo della Madelaina, e

la serretamente dicendo: Potrestiti tu ingegnare di favellare con alcuno de suoi Discepoli, e raccomandare lorn questa postra suora . che bene sanno eglino , eh' ella era sposa del loro compagno? e ercdo, ch'eglino ab-biaco udito, come ella è disordioata; che ne venga loro piatade, e che la raccomandassono a questo Maestro, che ne facesse miracolo; ch' io non veggin , ehe per altro modo ella si possa mutare: ed io bne intesn, che questo Maestra non ischifa i peccatori, anzi gli chiama alli san-ti suoi Discepoli. Ecen , Matteo ch' era prestature; eeco , Zachen , ch' era Principe de' publicani e' sono diventati suoi Discepoli sicchè s'egli avesse pietade di costei, forse che la convertirebbe a ben fare. A ciò risponde Martilla, e dice: Figliunia mia benedetta, molto mi piacciono queste parole, e questi tuoi san-ti pensieri, e io ti dico, ch'io ne farò ciò, ch' io pocrò, di fa-vellare ad alcuno di loro, e umiliatmi quant' io saprò, che la raccomandino a questo benedetto Maestro; e forse per questo modo sareno molto consolate di \* astio

Ora si procaccia Martilla pure di favellare agli Apostoli, e pensomi, favellasse loro moltn umilemente, e con molte lagri-me, e disse loro tutto il fatto, dicendo: Voi sapete, che Gio-

biate pictade, e misericordia di lei, e di tutte l'altre persone tribolate, che sono per lei. Pensomi, che gli Apostoli la confortarono molto, dicendo: Questo nostro Maestro è sì buono ,ch'egli ziuta volentieri i peccatori, e per questo dice essere venuto solo per aiutare i peccatori; e però sicuramente abbiate ferma \* | are- iede in lui , che se \* l'arete , egli te v'ainterà in ogni vostro biso-\* allora gno. E pensomi, che per accre-scere la sua confidanza, che le narrassono molti miracoli, che gli avevano veduti fare, e spezialmente quello della Cananea, e quello della Samaritana , e molti altri; onde Martilla ne prese grandissima confidanza, e torno a casa tutta confortata, e disse a Marra: Confortati, figliuola mia, che se tu arai fede, noi saremo aiutate in tutt' i nostri bisogni; e cominciolle a raccontare ciò, che gli Apostoli le aveano detto, e Marta incontanente fue tutta piena di fede e disse : lo veggio che questo Maestro sarà ancora ogni nostro bene; e incomiució a pensare sopra queste cose . e quanto più pensava . più cresceva in lei il lume della fede . E in quella sera Martilla cominciò a dire a Lazzero, e a Maria queste belle cose, ch' ella aveva udite di questo Maestro,

de fortemente è poi seguitata a alto, e andò via dicendo: Lasciarego carissimamente, che ab- ro parve, che lusse tutto stupefatto di queste belle cose, ch' avevano udite. E Marta rimase a casa, e molto pensando in quella notte sopra queste cose prese consiglio fra se medesima dicendo: lo voglio andare a questo Maestro, e sono certa, ch' egli mi guarrà di questa mia infermità, se io il posso toccare, o vedere; e questo mi sarà meglio, imperocchè questo mio fratello, e questa mia sirocchia vedranno \* aliotta l'opere di questo Maestro, e quello, che non vogliono credere per udita; forsi si convertiranno alla dottrina : e purechè non si convertissono, lo per me voglio questo bene . Ed essendo così diliberata, dice la mattina questi suoi pensieri a Martilla, e questa buona femmi-na ripiena di molta allegrezza disse: Figliuola mia, bene hai pensato, perocebè di questo non puoi ricevere se non gran bene e per l'anima, e pel corpo. Ma facciamo così ; mandiamo per due donne nostre amiche, le più antiche, e ragionamci, e confidiamci con loro di queste cose, e ordiniamo come questa cosa si possa fare; imperocchè tu se' ora in grande debolezza, e molta è cresciuta la tua infermitade; e Marta le rispose, che bene le piacieno queste parole, e disse: Non dubitare, che Messere Donenon dicendo però da cui , ne la neddio ci aiutera , imperocch' io cagione, per che ella v'era andata, mi sento gia tutta confortata

MARIA MADDALENA il cuore. E così feciono. E queste buone donne vennero, e confortaronie molto dicendo: Figliuola mia, tu hai troppo bene pensaco, che sia certa, che cosie ti verrae fatto, come tu hai

pensato, che tu sarai sana, e guarita; imperocchè questo è il maggiore Profeta, che mai si vedesse nel popolo di Dio; anzi pa-re, che sia Iddio, che ciò, che vuole, può fare. E uno di questi dì se gl'inginocchiò innanzi nno leproso, e disse: Messere, se tu vuoi, tu mi puoi mondare; e questo Maestro gli pose la mano in capo, e disse : Voglioti mondare, e incontanente fu mondo da ogni male, Sicchè, figliuola mia, per fermo tu sarai sana, se tu vai a lui ; e se così diliberi fare, noi ordineremo onorevole compagnia di buone donne , e

anche di buoni uomini, e forti,

che ti possano portare, e farci cessare la gente d'addosso.

Risposto Marta di sì volervi andare, e tutte queste cose ordinate, mandarono uno messo, o forsi più , a sapere dove Giesu era , e dove egli albergava la sera, e forsi che in questo pe-narono più dì. Ma io fo ragione, che i messi tornassono tutti affrettati , e dissono : Veduto abbiamo, che questo Maestro è testò passato per cotale contrada con tanta moltitudine di gente, che non si potrebbe dire, e va a sanare la figlinola del Principe della Sinagoga. E Marta udendo queste parole cominciò a gridare : Andiamo tosto; e sentivasi tutta ardere dell' amore suo, e le dava luogo quanto potevano,

suesto amore sì era di vedere lui , e d'udirlo ; e pensomi , che avanzava al disiderio del guari-re, imperocche queste sante Donne incontanente parve, che 'n-cominciassero coll' amore dilibero

della caritade. Questo si proverrà bene più innanzi.

Ecco che si muove Marta accompagnata di nobili donne, e più altre della sua famiglia, e di buoni, e forti uomini, che la portavano quasi a braccia; e quasi tutta la sua vicinanza le andóe drieto, e sì per onore di lei, ch'era la loro donna, e sì per vedere questo fatto: e così giunsono al luogo, dove Messere Giesù passava, e Marta pose mento in fralla turba grandissima , e vide questo venerabile Maestro nel mezzo della turba. e incontanente si raddoppiò l' amore nel cnore suo, ma quasi e

si disperò di non pocere avere copia di lui a quella volta , e però si recóe a questo punto di pensare così: Se io potrò pure toccare le fimbria delle sue ve-stimenta, si ho fede, ch' io sarò guarita dell'anima, e del corpo; e poscia io farò bene, sicchè io arò tempo di poter vedere lui, e di parlargli. E incominciò a riconiortare quelli, che la portavano, che fortemente si ficcassero fralla gence, e che l' aiucassero bene ; e così facevano; ciascheduno poneva le mani a sospignere la gente in quà, e in là; e ancora la gen-te vedendo ch'era una inferma, che andava per sanare, ciascuno

VITA DI SANT А

tantochè ella giunse a piedi di ecco, che Marta se ne venne a Messer Giesù , e incontanente s' inginocchiù con grandissim> casa così gloriosa. E quando fue nella sua vicinanza tutta la zente la "traeva a vedere, e quasi \* accor- riverenza del suo cuore, e tocnon pareva, che la riconoscessocava le fimbria de' suoi vestimenti, e baciavale, e ponevalisi al volto con tutto il disiderio del no; e ciascuno giudicava, che questo era uno de' maggiori miracoli , che mai fusse , perchè suo cuore. E 'l Signore buono, che sapeva questo fatto, allora aspevano bene la aua infermità eussi pon andiva . ma stava

quasi ferino, e disse co' Discepoli suoi : Chi mi torca? E coloro non avvedendos del fattodentro, rispuosono: Messere, che addo-mandare chi vi tocca? ch' è sì grande la calca della gente, che siamo a riaco d'affogare? E'I Signore benigno si rivolse indrieto, e riguardo Marta, che era ivi in terra tutta riverente. E pensumi, che le pose le mani in capo, e dice: Confortati, fi-gliuola, che la tua buona fede t'ha fatta salva, va' in pace. E Marta riguardo Cristo nel volto, e vide la sua benignitade, stato e raddoppiossi tanto l'amore nel

reva

cuor suo, che non si potrebbe istimare, e comprese quella parola quando disse: Va'in pace, che non disse vieni , ma che voallora, E incontanente si levò ritta in piede, e non bisognò aiuto , forte , sana , e fre-sca .come ella doveva essere in quella etade , e molto più . E pareva, che uscisse uno aplendore del volto suo, sicche ogni gente la suardava per maravigiia; e'l romone era si grande come fece Lazzero, imperocch'e-del lodare, e benedicere Iddio, ra più tenuta dalle Demonia, e e quesso Santo per pictà, che più gravata di peccati; e non non si potrebbe mai dire. Ed

da priosa, e tutta la casa a' empie di gente. Come Marta fue tornata a casa così sanata, incuntamente fue mandato per Lazzero, ch' era per la terra sollazaando, e fugli detto: Vieni, che Marra è guarita. E quegli se ne maraviglio forte , e disse: Come è guarita? E que risposono, e diaaono: Questo grande Profeta , 

ed è più bella, e più forte, ch' ella fusse mai. E Lazzero incontanente tornò a casa e vide costei , e diventò quasi tutto stupefatto, e domando come era suto così . E Marta incominció a parlare, e tutta la compagnia, ch' era con lei, e dissono il fatto. Allora Laazero incominciò a parlare, e tutto a lagrimare di devozione. Ed ecco il lume della fede grandissimo, che entiò nel suo cuore, e con deaiderio, e amore grandissimo, e con pensiero di voler parlare a questo nobilissimo Maestro. E ancora fu detto a Maria, ch' era per la Cittade, ed ella levò il capo, e non credette così toato più gravata di peccati; e non torno però a casa se non la sera,

MARIA MADDALENA.

ra, come era usata; e lo romore ma pensomi, che le Dimonia, era grande di questo miracolo, perche questa famiglia era molta grande, e molto conosciuta . Or ecco, che torno Maddalena la sera, e venne su per le scale cantando, e dicendo siccome solea. E Marta, ch' era gia pie-na di tutta confidanza, perocchè 'l Signore Lesu le aveva detto: Conuda, figliuola; sicch'io mi penso, ch' ella confidava già, che Maddalena si convertisse, e pensava fra se medesima , e diceva: Come farei io, se costei non si convertisse? imperocch' io ho questo intendimento, che questa casa sia diputata di tutto ad albergare questo dolcissimo Maestro, e la sua dolcissima Madre, e'suoi Discepoli, e qualunque persona bene gli vorra. E se costei non si convertisse , sarebbe delle due cose l' una, o ella se n' anderebbe , o ella non tornerebbe, o s' ella ci tornasse, darebbe loro scandolo, sicche quello, ch' io penso, non verrebbe bene fatto. Per la qual cosa la confidanza dentro "le dava per lo fermo, ch' ella pure si convertirebbe; e Lazero è già convertito, sicche saremo tutti noi servi di questo benedetto Maestro. E poi mi penso, che quando el-la udi Maddalena venire su per le scale , ch' ella si levò ritta , e andolle incontro, e abbracciolla con grande amore della sua salute; e Maddalena vedendola, ella fue tutta stupefatta; e pensomi, ch' ella avesse imaginazione, e una grande mutazione, non sappiendo ella pure di che;

ch' erano con lei, avessono una grande percossa per lo accosta-mento di Marta, ch' era piena di caritade, e di grande fervo-re, e le Dimonia banno in odio la caritade. E pensomi, che per-derono quello vigore di poterla quasi più strignere , pognamo che non si partissono però, ma istavano sgomentati, e aspetta-vano di vedere quello, ch'ella facesse. E Maddalena così stupefatta appena pareva, che sapesse, o potesse favellare alla siro: chia, ma guatava, e vedeva nel-la faccia di Marta un nuovo splendore, lo quale le gittava una grande ammirazione nel cuore suo , "e d'uno cotale piacinen- " forse to di bene , come fa allo 'nfermo quando incomincia un poco a calare la infermità; e ascoltava quello, che Marta diceva di questo benedetto Maestro, e delle parole, che le aveva dette, e del miracolo, e come ella si sentie, incontanente ch' ella il toccò, li-berata d' ogni infermità, e d'o-gni male. È l' altre genti, che \* la acv' erano , dicevano di questo mi- certava racolo, e di molti altri, e Mad-dalena stava a udire, che giammai non era stata a udire , ne potuto sofferire di udirne dire una sola parola . E questa benedetta Martilla , che aveva allevati questi figliuoli , guatava Maddalena nel volto, e vedeva-

la tutta mutata, e ancora la vide stare a udire, che mai punto

non vi solea volere stare; venna-

le una letizia nel cuore si gran-

de, che non si potrebbe dire,

ed uno

VITA DI SANTA e con gran fervore si levo, e andossene in una camera, e con lagrime d' amore ,e di devozione si gittò in terra a laudare Iddio con tutto il cuore, e diincol- ceva: Signore Iddio, io veggio, parono che tu m' hai soccorsa per bontà di questo benedetto Maestro , e Profeta , che tu hai mandato in terra . Marta favellando, e predicando s miracoli di que-

sto benedetto Maestro, e la sua bonitade, ch' ella aveva veduta, e \* usurajo udita, nondimeno guardava Maria Maddalena nel volto, e vedeva la mutazione, ch' ella mostrava nella faccia , che vedeva glà tutta gloriosa ; e l' allegrezza, che soleva mostrare nel volto suo, pareva già partita, e stava tutta trasformata, e attendeva a udire quelle parole, che diceva la sua suora, e tutti gli altri, che v' erano, come egli aveva risuscitati morti , e cacciate le Dimonia da molti, e sanati d' ogn' infermitade . pensomi, che la Maddalena incominciava gla a entrare nello lume della fide, e seguentemen-te sentiva nell' anima sua porre amore grande a questa bontà . ch' ella aveva udita di lui ; e pensomi, ch' ella pensava, e diceva : Se questo Profeta ricevesse

l neccatori deb come volentieri il vorrei vedere, e udire! ma nondimeno, se giammai non mi ricevesse, sì è da portargli grandissimo amore per tanta bonita-

peva quello, che voleva fare in lei, sì fece favellare alcuno di costoro. E pensomi, che disse: Vedete , che essendo così buono questo Maestro, e faccendo tan-ti miracoli, si lo "accagionarono i nostri, e maggiori, e dicono, che mangia co' peccatori, e co publicani, e che egli perdona lo-ro i peccsti . E Maddalena udendo questo, levò la mente per udire, e intendere bene queste parole ; e l'altro disse : l' te'l dirò; Matteo , ch' era "prestatore , e te-neva il banco in cotale luogo , ei chiamollo, ed egli lasciò istare ogni cosa, e hallo fatto suo Discepolo, e va con lui conti-nuamente. E l'altro cominciò a dire di quell' altra, ch' era presa in adulterio; e della Cananea, e della Samaritana. E la Maddalena udendo queste cose incominciò a piagnere, e turarsi il volto. E vassene Maria Maddalena, e serrossi l'uscio drieto, e gittossi in terra tutta distesa con sì gran pianto, che pareva, che I cuore le dovesse scoppiare , gridando : Oh che ho io fatto, e che vita è stata la mia infangata, e involta in tutte le brutture, e piena di tanta miseria, che se mai non fusse Iddio, nè bene d' anima, sì doverei io piagnere, e soprappiagnere di vedermi così avvilità, e vituperata nel cospetto di tutti i buoni! E venivasi ricordando troppo bene di tutte le cose, che de, e tanta piacevolezza qualma piammai aveva commesse, e piangia ta si dice di lui. Ed ecco gide gendo, e dolorando sopra ciacominciato l' amore libero, e scuno, e sopra tutti, tanto, che
messo in Giesu Cristo, che sanon si potrebbe dire. E le Di-

MARIAMA DDALENA. 13 e la molestavano, ve- me n'andassi allo 'nferno, questa monia, che la molestavano, ve-dendo questo, furono tutte ishigottite, e dissono: Che è da fare, imperocche costei ci abhiamo perduta? ma pure presono consiglio insieme, e dissono: Non è più da tentaria de' peccati di prima, imperorche noi vediamo, ch' ella gli piagne amaramente; ma è da fare cusì : Che noi aggraviamo questi peccati nel cospetto suo tanto, quanto più possiamo; e anco facciamo un'altra cosa, che noi lodiamo questo Giesu di grande potenza, e di grande virtute, e di grandissi-ma eccellenza, acciocche non sia ardita pur di pensare di volere andare a lui. E se questo possiamo fare, ella si dispererà, e forsi che allora ci sarà lasciata uccidere; e se no , si la stimole-remo , ch' ella s' uccida se medesima; e noi non possiamo credere , ch' ella sia così ricevuta da Dio; tanti, e tali sono li suoi peccati, ch'ella ha fatti, e fatti fare ad altrui. O istolti a credere d'essere più savj, che colui, che vi creò! E Maria stava giù in terra tutta umiliata , ed intrata nell' anima sua la vera contrizione, che considerava pena della colpa commessa quanto si possa più dire; e dall' altra parte è glà entrato den-tro da lei uno amore libero , che si duole più, e vergognasi per lo disinore e a Dio, e a tutti i buoni, ch' ella non fa del suo bene propio, e dice co- laudare Iddio, e a pensare, co-si fra se medesima: Ecco sed io m' elle potessono fare, ed acqui-

sarebbe la più bella giustizia, e la maggiore ragione, che mai fosse; ma il huono Dio, che mi criò alla immagine sua, de ristorare del disinore, ch' io gli ho fatto, della mala vita, ch' io ho tenuta, e del male esemplo, ch' io ho dato di me. E per questo raddoppiava il pianto amarissimamente . E pensomi che Marta, e Martilla andavano pianamente all' uscio della sua camera, e sentivanla così dolorosamente piagnere. Ed alcuna volta gettava fuori un grido con dolorosi sospiri, che pareva, che 'l cuore le scoppiasse. E la benedetta Marta, e Martilla tornavano alla camera loro con tanta allegrezza, che non si potrebbe dire, e ringraziavano Iddio con grandissima riverenza, e con tanto amore, che non si potrebbe stimare, dicendo insieme: Or ecco veggiamo, che costel è convertita; oh quanta allegrezza aremo noi oggimai insieme! Or che miracolo è questo è questo è maggiore miracolo, che risuscitare i morti : e pare, che que-sto benedetto Maestro possa fare quello, ch'egli vuole, come fos-se Dio. E bene dicevano vero, ch'egli era Iddio, e uomo; ma non mi penso, che questo conoscessono perfettamente, ma apparecchiavansi bene a conoscere; e in quella (1) non poterono dormire, ma continuamente istavano a laudare Iddio, e a pensare, costare

(1) sembra, che manchi notte.

stare graode amistade, e dimestichezza con questo Maestro benedetto; e pure si conndivano, che verrebbe loco fatto.

Or torniamo a Maria Maddalena, ch' era nella camera, e addolorava sopra i suoi peccati. Ed ecco venire le Dimonia, che dice, ch' erano sette, che sem-pre l'avevano stimolata, e siccome celi avevano ordinato, incominciarono ad aggravare i peccati suoi , e mostravanle , che' peccati suoi erano sì grandi , che non si potrebhe dire; e a lei ben pareva così , e stava stupida un pochetto, e a vedere questi cocali, e tanti peccati, E quando costoro la vedevano così stare, ed e' le mostravano ancora l' altezza di Dio, e la grandezza delle sue virtudi, cioè della po-tenza infinita, e della sapienza, e della bontade; e quando giu-gnevano a questa hontade, e quella mise fuori un grande strido dicendo : Bene m'avveggio di questa hontà, che m'ha sostenuta, che mi poteva mandare alco Interpo già è coranto tempo, e hammi sostenuta per farmi misericordia , aspettando , che mi penta d'ogni mio peccato, e ch'io ne voglia far penitenza; ed io così voglio fare la volontà, e a senno di questo Maestro, il quale ha mandato in terra per sanare l'anime, e corpi, e mill' anni mi pare, ch' io me gli possa gittare a piedi; e se io il ora credessi trovare teste di notte, si uscirei fuori per andare a lui, ma non credo, che volesse. E vedendo le Dimonia guesto lu-

me graodissimo di veritade, ch' era venuto nell' anima sua, maravigliaronsi forte, e diventarono stupefatti, e noo sapevano quasi che più dire, perocche di quello, onde celino la credevano fare tornare a tanto male, l'era ritornato a fermamento di cotanto bene. Ma pure rifectoro consiglio, e dissono così: Ella dice d andore a questo Giesti, e s'ella ci va , egli ci caccerà incon-tanente da lei , e non la potremo mai stinsolare più , im-perocche egli l' ha gia fatto a' nostri compagni , e pensavansi di dire così , quando ella diceva fra se medesima; O Giesù Maestro buono, quando sara, ch' io venga a cercare per te? questa ene la maggior notte , che io provassi mai . E le Dimo nia rispondevano ne' pensieri suoi, e dicevano: Come non ti vergogni di volere andare a lui? or non se' tu involta in tutte le hrutture de' peccati? e inteodi, che non si truova . che costui peccasse mai, anzi è tutto netto, e puro, com' egli usci del corpo della Madre sua, e tutto pieno di virtà. Or tu chi se', che vuogli andare tutta puzzolente , e fastidiosa dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini? Eh dunque, quale istacciamento ti mena dinanzi da lui? oh sarai tu ardita d' appressargliti ? E a

Maddalena apparve questo pensiero, e stava stupefatta sopra esso, e vedeva la hruttura de'

peccati suol, e le Dimonia d'intorno aggravando queste

parole in molti modi , vedendo

M A R I A M A D D A L E N A 55 ch'ella noo sapeva ancora, che nuova le pare questa. Incontasi rispondere. E stando così molestata, ed ecco venne un lume divino nella sua camera, e dis-se: Non temere, Maria, d'aoda-re a Giesù, ch' egli è il più ottimo medico, e I più dolce, che mai fusse in questo mondo; e questo addivenne, che quanto ène maggiore la niermitade, e più puzzolente, tanto il medico, s' egli è buono, più s' appressa allo infermo, e di più si studia di guarirlo tosto, rocche al medico è grand ono re : quanto è maggiore la 'nfermitade, ed e' la guarisce tosto ,tanto più si dimostra la bonta sua; ma convienti avere fede io lui. E Maddalena cominciò a gridare ad alta boce , e a dire : Così voglio io fare con tutta la mia fede , e con tutto lo mio amore , e tutta la mia speranza voglio porre a lui come inferma, perciocch' lo veggio, e cont ch'egli è ottimo medico dell' anima, e del corpo. Allora le Dimonia furono sconfitte a questo punto, e dissoco insieme : Aoco di questo abbiamo noi male, e peggio. E così sae fare quando egli vuole. Ma accora sun di dirle altro, e faonosi innanzi, e mettonie un cotale pensiero : Vedi, che questo Maestro vuole povertà, e la Madre è povera, e vuole, che' suoi Discepuli sieno tutti poveri , tantoche alcun volta haono tribbiate le spighe del grano con mano per mangiarle, e non yuole, che posseggan niente. E la Maddalena a questo anco soprastette , perocche cosa prigione , e tenuta , ch'io non

neote fue soccorsa, e pensóe cosi e: Questo benedetto Maestro tralle sue maoi io mi voglio al tutto mettere , egli mi torrà tutta questa infermità dell' anima, e poi io vorrò ciò, ch' egli vorrà : e io questo sarà tutto il mio diletto, e tutto il mio piacere, di volere ciò, che a lui piacerà ; e pure lersera intesi Zacheo, quand' egli l' ebbe io casa sua , fu ripieno di tutta allegrezza, e di tutta consolazione, ch'egli disse a lui : Messere , togli tutti i miei beni e dagli a' poveri, comunque tu vuogli . Pensomi , ch'egli era sì contento, e si pieno dentro dell'anima sua, che delle cose di fuori non si voleva niu curare . E disse a se medesima : Tu hai a fare così ; d' andare a lui 1 più tosto, che tu puoi , e tutta ti rimetti nel-le mani sue , che canza pulla contraddizione faccia di te la sua volootà; e pure heata a me, se mi riceve! E 1 Dimonio le rispose incontaneote a' pensieri suoi , e disse : E forsi , che non ti riceverà. Ed ella incontanente lasciò quella risposta, e prese coofor-to, e disse: lo farò come la Caoanea colla umiltade , e colla improntitudine , e colla perse-veranza, pure per avere da lui misericordia; perocchè m'è detto, ch' egli è tutto benigno, ericordioso; siech' io voglio al tutto andare a lui:ch'egli è tanto il desiderio, ch' io bo di vederlo, che se io fussi serrata, e rinchiusa tutto di domane in

E comincia a dire : Oime , quando sarà dì, ch' io possa uscir fuori a cercare di colui, che l'anima mia disidera? che grande notte è questa? non ne prodiceva vero. E levavasi suso con gran fervore, e accendeva il \* cercan- lume , e cominciava a trovare unguenci, ch'ella avea, e iscelse il più prezioso, e 'l migliore unguento, ch' ella avesse, ed empienne un bossolo d' alabastro , e apparecchiollo, e portollo seco, tuttavia sospirando, e spargendo lagrime; e vassene alla finestra, e vide apparire il dì, e fu molto molto contenta, e non si pose a dormire come soleva; e non aspetta più Maria Maddalena, ma toglie suo mantello, e 'ncominciossi a turare il volto per non essere conosciuta da ogni gente come soleva, e toglia il bossolo, e metteselo sotto, ed esce fuori molto per tempissimo tutta sola, e via che se ne va a cercare di Messer Iesù , desiderio dell' anima sua , che già l'amava, tanto che non si pocrebbe stimare; e vassene al Tempio, perchè le fu detto, che più del tempo si riduceva ivi, e non vel trovò, e correva

notessi andare a cercare di lui, non lo trovava; domandavane, e non gli era insegnato, imper-rocche Messere Iesù Cristo non la voleva altrove, che in casa del Farisco; ed ella quanto più il cercava, più si stendeva il disiderio suo, e più si sforzava d' andarlo cercando . Ora addivenne, come Cristo

volle, che a Maddalena fu detto . che Messere Iesù era andato a mangiare a casa di Simone leproso, e che ivi era fatto il gran convito per lui , e che v'aveva dimolti altri Farisei : ma Maria non attese chi vi si fusre altro, che al buono Iesu perocche non andava "caendo altro, che lui. Ne gia penso, che dicesse: Ora che parrebbe, o che direbbe altri? ne : Questa non è ora convenevole d'andare a casa altrui, e spezialmente esseudo a tavola, e ancora essendovi gran :convito, andare a piagnere cola, dove si fa allegrezza; e ancora: Sai che ti vedranno mal volentieri, perchè sei abominevole nel cospetto loro, e per tutta la Citta diffamata. Eb non pensò nulla di tutte queste cose Maria Maddalena, e non le rimase altro pensiero, se non di trovar lciù, e di potere da lul ricevere misericordia, e di fare amistà con lui, perocchè lui amava sopra lei medesima, e sopra a tutte le cose, che si poisono pensare, e però ogni altro pensiero era levato via; e quanto più pensava di lui, più l'amava, e pin s'accendeva il disiderio suo. Ecco, che ne va per la Terra in qui , e in la , e Maria Maddalena a casa de Fa-

risei, ed entra dentro, e non addomanda parola a persona, e vassene su per le scale; e gente era già posta a tavola . E Maddalena come il vide , incontanente conobbe il huono Iesù, e andossene di drieto a' suoi piedi, e gittossi tutta in terra . Tutti coloro, che v' erano, gittarono gli occhi sopra di lei con grande ammirazione, e non l' accomiatarono , e non le dissono milla, perch' era grande donna secondo il mondo, pognamo che molto fusse infamata; "I' altra perche credettono che Giesù la cacciasse, e non si lasciasse toccare a così fatta femmina, e mormoravano nel cuore loro dicendo, che non la

conosceva.

Or tornismo a Maria, che prese con grandssima riverenza i piedi di Cristo, e non gliele bisognò scalzare, imperocch egli era scalzo il Signore delle virtu; e piagnendo Maria Madda-lena, e haciando quegli piedi, tutti gli lavava colle sue lagrime di sotto, e di sopra, e rasciugavagli con gli suoi capelli, e ugnevagli con quello unguento prezioso, di sotto, e di sopra, e in qualunque modo ella pensava, che gli fusse più utile, e così fece l' uno piede, e poscia l' altro; e lesu mangiava, e lasciavala fare, e dilettavasi so-lamente della imbandigione, che gli dava Maria Maddalena, tanto che di quello, ch'era in sul-

MARIA MADDALENA. 17 mormoravano di te, e giudicavano, che tu non avessi conoscimento di Profeta, e nell' apparenza di fuori parevano molto religiosi, e molto costumati, e gran vista facevano di così essere; e Maria Maddalena, ch' era a' piè tuoi, era abbominata, e dispiacevole a tutti i buoni, e rei per la mala vita passata, e I cuore suo dentro piangendo a' tuoi piedi era fatto casa di Dio, ed era in carità, percloc-Dio, ed era in cassa, ped ella che tu Iddio eri in lei, ed ella d'altra in te, ed ers ivi dentro per la carità tua, e imperò era più pre-21050 il cuore suo, che tutti i tesorl, che si potessono pensare,

E tu, che se' vero giudice , potevi giudicare in verità quello . che gli occhi nostri stando vedere, non averebber saputo discernere . Ma tu , Maria , che dicevi così : Messere, i peccati miei sono tanti, e tali, ch' io non gli potrei contare, e la mia vita e tanto abbominevole cospetto di me medesima, ch'io non sono ardita di ricordarla, essendo così presso alla purità tua toccando i tuoi dolcissimi piedi; ma io so, e credo, che tu sai ogni cosa troppo meglio, ch' io non ti saprei dire, e pe-rò altro non addimando, se non, ciò, che ti dispiace in me, tu il levi via per ora, e per sempre-mai, e questo so, che tu puoi fare ; e questa misericordia t'addimando per amore della tua cala tavola, non curava. O Messe- rità, e sarà delle maggiori core, re lestò, che vedevi tutti i cuo- che tu mai facessi, a ricevere, ri, e tutti i pensieri altrui; ve- e sanare una così fatta peccatriTom. Ill.

B

ce. E con questo piangeva si fortissimamente, ch'io mi penso , che 'i cuore suo sarebbe ferie scoppiato, se Iddio non le avesse Le dato fermezza, perocch'egli la serbava a maggiore fatto, e ascoltava le parole sue con mol-to piacimento. E Maria piangendo, ancora rimetteva mano, e diceva così : O huono lesù , av-veznach' io non sia degna d'avere grazia da te, nondimeno pure addimanderò alla cortesia tua quello, che disidera il mio cuore; e pregoti per la infinita bontà tua, che mi dia grazia, che come io t'ho fatto disinore tutto il tempo della vita mia, così ti possa fare onore mentreche tu vorrai , ch'io viva , ch' io possa fare la tua volontà, e non mai più la mia; e che tu mi dia grazia di fare vendetta con verace penitenzia delle ingiurie , ch' io t'ho fatte . E questo diceva con tanto fervore di cuore, che non si credeva mai potere saziare di fare vendetta di se tanto, quanto ella disiderava; e pensava, che tutte le pe-ne del mondo fussono nulla a rispetto della sua gran colpa. E stando così, ella udì, che Messere Iesu Cristo favellava a Simone, come si dice nel santo Evangelio: e quella levò gli occhi per udirlo parlare, imperocche non lo aveva mai udito più, e futanto dolce nel cuore suo questa udita, che pareva, ch' ella venisse tutta meno; ma pure si confortò

confortava; ma quando ella udì, che e'disse: Che sono perdonate molte peccata, perchè ella ha molto amato. O buon Gierù, tu dicesti, che Maddalena ha molto amato? Questa moltitudine dell'amore non fu per lunghezna di tempo, che sappiamo non ti amaya quando ella t'offendeva . E dunque mi penso , che fusse mare libero di caritade, che non è sì poco, che non avanzi, e vaglia più, che tutte le cose create, onde ella amava più te, e l'amore tuo, ch'el-la non faceva se medesima; e molto più si doleva per l'offesa del disinore, ch'ella aveva fat-to a te, che del male, che ne seguitava a lei ; e 'l cuore suo si sprofondò in tanta umiltade, e in tanta riconoscenza, e in tanto raddoppiamento d'amore, che mi penso, che non sia animo, che 'I potesse stimare, ne lingua dire. E a questo il buono lesù si rivolse a lei, che non si poteva più tenere, e disse: Femmina, la tua fede t'ha fat-ta salva ( e pensomi, che nel cuore le entrasse) ; le tue pitiaioni sono esaudite, e'l tuo desiderio sarà pieno; e disse : Va' in pace. E allora furono cacciate da lei tutte le Dimonia, e ogni male di colpa, e fue ripiena di tanto amore di caritade, e di tanta letizia spirituale, che non si potrebbe stimare; e compreper udirlo meglio, e udiva at- se quella parola, che disse Gie-tentamente ogni cosa, e quando sú: Va' in pace, che voleva, udiva bene ogni cosa, e ch'egli ch'ella se n' andasse. Ed ella alloallors si rivoltes a quilli bene- di carinda , e de dern jeda, p. balcolis , a de me unita sono de como de la como del como de la co

ogni cosa avria ispento l'amore della caritade. Benedetto sia in

eterno 'l disiderio dell' anima sua,

che non era tempo allora di stare più con lui dalla parte di fuori, ma elia ne'i portava den-

tro tutto, e però andava in pa-ce, imperocchè chi è a lui, va in pace. Ed ecco, che se ne viene la beata Maddalena, e torna a casa , dove ella era aspettata con gran letizia, e tanto aveva pieo il cuore del spo dilettoso Maestro, e tanto il pensiero, e la letizia delle parole sue, che della parte di fuori pareva, che avesse perduti i sentimenti; e non pareva, che vedesse, nè ndisse persona. Ed ecco, che giunse la Maddalena in casa; e Marta, e Lazzero, che l'aspettavano con letizia, guardarono nella faccia sua e incontanente conobbono, ch'ell' era piena d'ogni bene , perocche gittava uno splendore con odore grandissimo

di caritade, e di puritade , il quale soles essere per contrario pure ieri . E levossi Marta . e abbracciolla con tanta riverenza di buono amore, che non si potrebbe dire , e così fece Lazze-ro , e così Martilla benedetta , la quale aveva molto disiderato ch'ella venisse a questo lume di verita. E la Maddalena si pose a sedere con loro per dare ro conforto, e dire loro quello, ch' ella aveva dal suo dolcissimo Maestro; e cominció a parlare, e dicendo le parole di Cristo, pareva, che le uscisse una fiamma d'amore, e di tanto fervore, che tutti costoro si sentirono riempiere di nuova letizia; nè d'altro mangiare non vi si metteva cura , pognamo che fusse ap-parecchiato . E ia Maddalena disse: Vedete , carissimi , che sopra tutti gli studi, che noi ab-biamo a fare nel mondo, sì sia di procacciare, questo benedetto Maestro venga ad abitare in questa nostra casa, e ancora suoi Discepoli; e questo sia il suo albergo, e il suo riposo, e che e' faccia di noi, e delle nostre cose ciò, che piace a lui. E come saremo brati, se questo ci viene fatto! E ciascuno rispose: E così sia; e così è da lare, con grande allegrezza. Non erano questi principali , ma tutta la famiglia della casa ascoltavano queste parole con grande allegrezza; e allora ordinarono, che Lazzero incontanente, ch'egli avesse desinato, andasse a cercare per lui, e che lo nvitasse umilemente, e riverentemente, VITA DI SANTA

ve egli era aspettato con tanto disiderio, che nnn si potrebbe dire: e fatto questo ordine, posonsi a mangiare . E pensomi, niente fare "cavelle , imperocch' egli erano cibati di pane celestiale , e ripieni di tanta letiaia, che quisto mangiare pares, che fusse loro impedimento. E tostamente si levarono, e Lazzaro con gran fervore uscì fuori di casa, e va a cercare di questo benedetto Maestro, e menó seco quella compagnia, che gli piacque. E Marta, e Martilla, e Maria ri-

nationo insieme strettamente, e Marta disse: Pregoti carissimamente, suora mia, che tu mi ridica un' altra volta tutte le parole, che tu udisti della bocca di questo dolcissimo Maestro . perocche in lui si diletta tanto l'anima mia, che non si potrebbe dire. Allora Maddalena incominció a parlare, e disse tutte le parole ad una ad una, che Messere Iesu aveva dette a Simone, e quelle, ch'egli aveva det-te a lei. E di queste parole si dilettava tanto Marta, e Mar-tills, che non si potrebbe dire. E dette queste parole, ciascuna se ne va all'orgaione a laudare Dio . In prima disse Marta a Maria: Or ecco, snora mia, s'egli ci viene stasera, che faremo, e

che venisse la sera a cenare, e dalena rispose: Pregoti, carissi-albergare a questa sua casa, do- ma suora, che tu tacci ciò che tu puoi, e sai, imperocche tu non potresti mai tanto fare, che più non gli si convenisse ; e perdonami, suora mia, ch' io ho tanto, che pensare di lui, e del suo amore, e duoimi si il cuore, quando io penso, ch'io l'abbia tanto offeso, e tanto tempo, che credo, che scoppierebas al mio cuore di dolore, se non mi tenesse egli stesso. E Marta risnose: Or va' in pace, suora mia, e fa'ciò, che tu vuogli, ch' io farò ciò, ch' io potrò, e saprò di bene, e tu te no va' segnata, e benedetra; e così rimase Marta contenta, da che vedeva Maria convertita, e disiderosa di ben fare.

Ed ecco Maria contenta, che se ne va ratta nella camera sua, e serrasi l'uscio dietro, e gittasi cola in terra tutta umiliata, Ecco il lume divino nell' anima sua, e cominciagli a mostrare, la viltade della natura umana era niente appo lo suo Criatore, e come egli era grande lo sfacciamento, e la scoltissima pazzia di coloro, che l'offendono. E ora si volgea a vedere la bontà di Dio, che incontanente portava 'n pazienza le nostre pazzie, e aspettavane la nostra conversione con vivere . E questo pensiero la 'nnamorava si forte di Dio, che non si potrebbe che apparecchieremo? E la Mad- dire, e (c) rincrescevale l' odio di se ,

(1) forse ricrescovale per essere sembrata al copista una lineetta sull'i, nel modo, che talvolta nun l'ha veduta ove dovre essere .

MARIA MADDALENA. se, e della sua vita passata, che va una pietra, e davasi nel per-con grande empito si sarebbe to fortemente, e in altra parte morta , s'ella avesse creduto , che piacesse più a Dio. E penso mi, che con grande empito disiderava di fare vendetta di se; e pensomi, ch'ella gridava a grandi boci: O misera, e(1) misorabile cane, e peggio che cane, e peggio, che lo hrutto por-co! Or viepeggio ho fatto io. Signor mio, che mi sono dilettata, e voltata in tutte quelle cose, che più hal in odio. Or che farò misera dolorosa? or che vendetta potrò io mai fare di me medesima sofficiente a tante, e tali offese? O anima mia, non posso fare vendetta di te, e non ti posso porre mano addosso, che nai acconsentito a tanti mali ; ma io farò vendetta del corpo, se la vita mi basterà tanto. E pensomi, che con grande empito ella si metteva le mani al volto, e grafiavasi tutta . sicche il sangue ne veniva , e con esso ne venivano le lagri me degli occhi, e gridava: Or che vendetta potrò io fare di questa faccia, che n'ho cotanto offeso Dio in me, e in altrui? e mettevati le mani ne capelli . e strappavasegli tutti , e diveglievasegli tutti di capo, quanto po-teva, e davasi delle pugna ne-

gli occhi, e nel viso; e piglia-

vasi ne' piedi, e nelle gambe, e davasi nelle braccia, e graffiavasi in ogni luogo, tantoche l sangue n'usciva, e toglieva la ciotola sua (a) sprangata, ch' ella soleva portare a vanitade , e spogliavasi ignuda, e hattevasi con essa tutta dal capo al pie, sicchè mandaella filava tutta sangue, e gri- manda-dava: Or togli, corpo, il premiova il san-de' diletti vani, che tu hai usa-gue, non ti. Ed anco gridava: Oimè que- a gocce, sto è nulla, ch'è graffatura dima con-mosca; or to quello, di chetinuo. se degno , corpo mio ; ma ancora mi vo'confortare, che io mi sento disiderio di farti morire nelle pene; e ancora gridava: O Demonio, che mi tentavi de diletti, e degli adornamenti del corpo, e de lisci, e dell' altre corpo mio se ti place \* testeso. Pensomi, che'l Dimonio arebbe risposto, s'egli avesse punto detto: Del corpo tuo non mi curo, ch' io vorrei, che tu l'uccidessi; ma sono tristo quanto posso, che tu

lo fai per amore di Dio,

penitenzia de peccati. E Maddalena ancora raddopiava le hatti-

ture, e con grandi sospiri, e piaoti diceva a se medesima: O casa di Demonj, che n'hai albergati

dove non credesse morire; e da-

(1) v. ciò, che si disse di sopra nell' osservaz. della pag. 4. (a) sprangata, ciel fornita di spranghe, le quali nisvano nel tempo di questo Scrittore per ornamento; onde in Gios Vill. ilh. 10. 6. 134. si vede, che fin provveduto frall' altre, che nuna donna non potesse portare nullo scaggiale, nè cintura di più di dodici spranghe d'argento.

sette elà è tanto tempo. E gridaya ancora tuttavia percotendo il corpo suo dicendo: Demonj venite tutti e sette, canche dogli altri a farmi provare i tormenti, che voi aspettavate di darmi dopo alla morte; fatemegli provare ora vivendo tutto il tempo della vita mia, s'egli è piacere del mio Signore, che degna cosa sarebbe, che (1) fosse l'anima, e 'l corpo in terra tut-te le pene dello Inferno.

O Iddio buono! che mise-\* alla ricordia hai fatta a questa bestaoza stia peccatrice, che mai noo ha disiderio di fare penitenzia! Eh che non mi dae il cuore di potermi saziare delle pene per la ingiuria, ch' io t' ho fatta! e gridava: O Angeli Santi, come non correte a aiutar fare la vendetta sopra a me dell' offesa, ch'io ho fatta al Signore vostro, e mio eh? E tuttavia parte si batteva amaramente, e 'nvitava tutte le criature, che venissono a aiotarle far la vendetta del Criatore sopra di k.i ; e gridava ancora: O scipenti velenosi, o dragoni, o orsi, e ogoi ferocitade di bestie, or perche non venite a spaodere la vostra ferocità sopra di que-

\* ha sto corpo, vermine puzzolente , il quale è andato per le piazze della Cittade, e per le Chiese, e per le vie, e per le strade vituperando il vostro Criatore, e mio, e uccidendo l' anime pesse, e appiccavasi a quella

bellezza del corpo, e colla vanith sua, e vos oon lu offende-ste mai ? O dolorosa, e iniqua peccatrice, chi fara mai questa vendetta, tanto che basti ? potrebbesi mai fare? pon mai . Facciala il cielo, e la terra, e l'acqua, e 'l fuoco, e tutte le criature, e 'l mio Signore mi tenga, ch'io non ne muoia però, ma senta mille morti ogni ora; e anco, se questo non bastasse, insino alla tine del mondo non sarebbe" tanto. E raddoppiava le boci, e diceva : Oime, misera peccatrice, or noo hai tu cotanto offeso a Dio, ch' è infinita bonth, e infioita potenzia, e in-finita sapienzia? Eh dunque la mia colpa è infinita, che bai offeso lo infinito bene. Or chi potrebbe mai fare sofficiente vendetta , mentreche vive ? E in questo con doloroso lagrime, e dolorosi sospiri diceva cosi i Ecco , Messere , non posso fare quello, che si converrebbe; almeno almeno farò io ciò, ch' potrò , di dare pena al corpo mio , mentreche la vita mi basterà ; e questo voglio fare solamento per l'amore di Dio, e per amore del suo benedetto Figliuolo, ch' egli hane mandato in terra. Percio mi penso, che gia (a) spendeva nella mente sua, che Cristo era Figliuolo di Dio ,pogna-

mo che aocora il mondo oo'l sa-

<sup>(1)</sup> soil dice; ma peravventura dovea dir sofferisse.
(2) così sta; forse per ponderare, considerare, dal Lat. expendo.

MARIA MADDALENA

parola, che disse di lei, che una disciplina da 'manguinare, sono perdonati molti pecca- tanto quanto potesse portare, ti ,perchè ell' ha molto ama- chiedendo misericordia a Dio ; e to. Ed ella pensò saviamente, che s'egli non fusse Dio, e'non potrebbe perdonare i peccati. Onde io mi penso, che la fede sua era già sì piena nel cuore suo, ched ella credeva veramente, che fusse Figliuolo di Dio; e delle parole di Cristo trasse migliore partito, che non feciono I Farisei, che l'udirono dire così com'ella; ma a lei rimase la veritade sanza mormorio, e coloro ne rimasono scandalizzati. Or ecco Maria Maddalena. che ha cotanto il corpo disciplinato, e livido, e sanguinoso, che pareva malato, e tanto ave-va menato le sue braccia, che non pareva, che potesse più; e venne meno all'opera di fuori, ma non venne meno al disiderio delle pene , anzi era più fervente, che mai fusse, e diceva così a se medesima: Or ecco, corpo, tu se' colui , che hai vituperato Iddio per tutto cola, dove tu se andato, e io voglio fare tale vendetta sopra di te ,che tu sia ricordato per tutto il mondo, ad onore di colui , che m' hae fatto misericordia, e hammi perdonato la colpa, cioè Cristo benedetto Figliuolo di Dio, e a lui sia ono- molto più, che noo sappiamo ate, ogloria tutta la vita mia; dire; imperciocchè si trova di ate, corpo mio, sia pena, e ver-molti, posciachè Cristo n'andò gogna, e confusione la tua mala in Cielo, che n'hanno fatte di vita, che tu hai fatta da quin- queste cotali isquarciate penitendi adrieto, se tu ci vivessi cenaie all' assempio di Maria, e di
to migliaia d' anni. E ordinò in Giovanni Barista. E dicesi di
se medesima, che ogni di , ovvero di notte al corpo suo desse pensiero disonesto si voltolaya B 4

già non credea , che le pene potessooo esser tante, che soddistacessono a' peccati suol, se non per la misericordia di Dio, e misosi a leggere il Miserere, e altri Salmi, che si appartengono a dire, e a chiedere misericordia, e fortezza, a potere fare grandissima, e sommissima peni-tenzia. O Dio, come ha' tu mutata questa femmina da iermattina in quà, ch' era tutta lofernale, e nelle mani del Dimonio, oggi sì è tutta nelle mani di Dio, e degli Angeli suoi! Anco mi pen-so, che Maddalena ordinò in se medesima di mangiare pane, e acqua in tutto il tempo della vita sua , e di vestirsi vilmente , il più ch'ella potesse , e di grossi ciliccl; e in somma si puose io cuore di volere fare contrario a tutte quelle cose, ch' ella si dilettava quando ella era vana ; e questo tutto a senno, e volontà del suo Maestro, e come a lui piacesse, che bene pensava di dire : Voglio, e sono apparecchiata coll' aiuto tuo fare ciò, per ch' l' sia da te elec-ta. Che Maria Maddalena così ordinasse la penitenzia sua , è

su per le spine ignudo nato. E sone che hanno fatto di queste cotali vendette sopra il corpo loro, intantoche sono infermate, e spezialmente sanza avere fatta la moltitudine de peccati, che si dice di Maria Maddalena. E io dico così , e non mi credo potere dire, ne pensare canto . qua to fu il disideno, e l' opera di Maria Maddalena di penitenzia fare; e pinsomi, che com' ella abbondó: ne peccati, e nelle vanitade del mondo, e ne' diletti vam , e nel piacimento del ma-le ; ch' ella così , e molto piu san-23 gnuna comperazione, di fare penitenzia, e di portare tutte le prine di questo mondo, se essere potesse , piacendole sommamente le cose virtudiose. E questo non è contrario a credere che si vide poi per opera . E pensomi, che Maria piangendo, e sospirando cercasse tra li suoi panne per li più vili , e per li piu tristi , ch' ella potesse trovare, e miseglisi indosso, e questo le parve nulla; anzi pensa pure di fare comperare il più vile, e I più sprezzato panno, ch'ella potesse trovare in tutta la Città. Ed esce fuori Maria a sapere se I avvero fisse tornaro. ch' era andato a trovare Messere lesù, come detto abbiamo di sopra: e lasciamo stare costoro; che si ragunarono insieme le due sirocchie, e Martilla, e cominciarono a ragionare pure di Messer Iesà, e sempre cresceva il disiderio loro pure di vederlo,

VITA DI SANTA ne ignudo nato. E che andò a Messer Icsù, e menò seco alquanti buoni uomini .e savj, e piu vecchi di lui, e altra compagnia, e di sua famiglia, siccome a lui si convenia secondo il mondo, e tanto cercarono , che trovarono Messer lesu, e Lazzero gli andò dinanzi; e prasomi, che Messer Giesu riguardo Lazzero con eli occhi suoi santissimi , e con questo riguardo nell' anima sua uno aniore s-nisurato ; ed ei con tanta nverenzia si gitto in terra a' piè di Cristo , che quasi tremava tutto, e disse così : Messere , le mie suore mi mandano a te pregando la tua benignità, che ti degnt di venire ad albergare stasera alla casa tua , imperocchè ell'hanno un gran bisogno di ve-derti, e di favellare con teco, Prego , Messere , la carità tua , che tu non mi neghi questa grazia grandissima; e chinossi in terra, e bació i suoi piedi con lagrime di grande divozione. E pensomi, che Messer Iesu Cristo gli pose la mano in capo, e dielli la sua benedizione, e levollo suso, e disse: La pace mia sia teco in eterno. E pensomi, che dicesse: Non vi verrò stasera , ma domani vi verrò , e mangerò con voi. E questo fece per distendare più il disiderio loro. E questo Maestro viene adoperatido sì coll' anime sante, che alcuna volta par, che si sottragga loro perchè elle il vadano più ardentemente cercando, e con maggiore disiderio. E Lazzero non fue ardito di più dire e di favellargli. Ora diriamo, non inchinandoglisi a' piedi disMARIA MADDALENA.

se: Gran merce, Signor mio. E starono, che oon pnteronn, e il Signore disse; Va in pace; e non avevano di che, ma rad-Lazzero si levò, e vennesene a casa sua con grandissima allegrezza. E queste benedette sirocchie, quando il sentirono, se gli feciono incontro con gran disiderio, e dissono: Hai tu trovato il Maestro? E Lazzero rispose, che sì, e hoe baciato li suoi piedi, e posemi la mano in capo, e diemmi la sua benedizione, e disse, che la pace sua fusse meco in sempiterno. E quan-do costoro udirono queste parole, gittaronglisi al collo, e ab-bracciaronlo con taota divozione, che non si potrebbe dire, e dieronsi la pace insieme, e dissono: Ora saremo noi tutti e tre figliuoli del diritto, e dell' altissimo Padre . Rispose Lazzero : Bene, ch' io sento tanto lo mio cuore pieno dell' amor suo, ch' io no'l potrei mai dire. E la benedetta Martilla vi stava, e riguardava costoro coo uno 'ndicibile gaudio, e levasi, e va a Maria, e abbracciossi con loro, e dieronsi la pace insieme, e tutta la famiglia si rallegrava dell' allegrezza, che vedevano fare a costoro; e pongonsi a sedere insieme, e domandarono a Lazzero, se lo Maestro verrà stasera ad albergare con loro; e Lazzero gli rispose, e a paro-la a parola disse ciò, ch' egli aveva fatto, e detto innanzi a lui, e ancora disse tutte le parole, che Messer Giesù Cristo gli aveva dette, e come e' non veperocche i cuori loro erano tutti
niva la sera, ma verrebbe dopieni della onvella grande, che mane. E costoro non si contri- avieno ricevuta di Messere Iesù,

doppiarono lo disiderio di vederlo, e di giugnere tosto al disi-nare di domane. E incominciarono a ragionare insieme quello, che si dovesse fare per ricevere questo dolcissimo Maestro, e ordinarono il desioare, e feciono invitare certi buoni uomini grandi loro amici, che già n' a-vevano pregato Lazzero, che quando vi venisse questo Maestro, gliele facessono vedere, e favel-lare; e feciono "sgnmberare", e "sbaraz acconciare una bella sala, dove gare si mangiasse con quella geote, che volesse, che vi fosse, e una bella camera grande coo molte letta, che non vi stesse altri, che egli, e' suoi Discepoli, e questa casa stesse sempre per lui in lerusalem, quando gli piacesse di tornarvi deotro; e così ordioarono, che si facesse in Bet-tania in un'altra casa, che stesse per lui. O Iddio, che era a vedere questa benedetta famiglia! con quanto amore, e coo quanto disiderio aspettava di vedere Messere Giesù io casa loro, e con quanta riverenza, e con quanta sollecitudine? E apparecchiano tutte quelle cose , che ro e stavansi a ragionare di queste cose, e a far fare ogni cosa bene, e non pareva, che si ricordassono nè di maogiare, nè di bere, nè di dormire, nè gnuos delle cose di prima,

e dell' amore , e della carità sua ,

to amore, e con tanta riverenza, che non è anima, che I potesse stimare. E quando ebbono assai vegghiato la notte, ciascuno si tornò alla camera sua, non per dormire, ma per ado-aspetta-rare, e per laudare iddio. E vano Maddalena piena di contrizione si serrò l'uscio dietro, e spogliossi alla disciplina, e diessi a piagnere amarissimamente i suoi peccati, e'l tempo, ch'ella aveva perduto, e i beni, ch' ella potrebbe avere fatti; e coo questo si riscaldava coo tanto fervore, e tanto odio di se, cioè della viziosa vita, ch' ella di-stemperava quasi infino alia morte gridando a Dio, che le desse forza a portare tutte le pene , che si potessono portare in questa vita. E pensomi, che se con fusse Messere lesti, che temperaya questo suo fervore, ch'ella si sarebbe morta di dolore, quand'ella si dava bene a pensare sopra a quelle cose; e pensomi, che del dormire non si curava niente. E la mattina per tempo esce fuori Maria a vedere come s'apparecchiassono le cose , che si volevano per Messere lesù, e per li suoi Discepoli, e che e' giugnesse tosto, che quasi pare-va, che si consumassono. E Martilla andava per casa faccendo acconciare le camere, e le letta. dove si posassero dopo il desion-

grazie re, e faceva ancora apparecchia-re le tovaglie, e l'altre cose,

che apparecchiare si convenia;

e anco va alla cucina a vedere,

con tanta divozione, e con tan-

VITA DI SANTA della carità sua, se si facesse bene ogni eosa. E la benedetta Marta, e Maria an-davano vedendo se le cose fussono bene fatte, e poneodo le loro mani, dove hisognava, molto volcotieri. O Iddio, che era a vedere questa benedetta famiglia. e con quanto desiderio, e letizia elle portavano di vedere lesù in casa loro! e beati a loro, che tanto l' avevano nel cuor loro, e tanto disideravano di vederlo cogli occhi, e d'udirlo co-gli orecchi, e appressarsi a lui; e canto erano da Dio piene den-tro, e di fuori, che maraviglia non è, se la Santa Chiesa fa festa di cotali Persone; anzi grande maraviglia mi pare, che non se maravgua mi pare, che non se ne fae vie maggiore, e spezial-mente di Maria Maddalena, che fue il principio di questo bene a tutti gli altri. Or ecco, che venne presso 'I tempo del desinare, the Messere lesu dovea venire, e Lazzero s'avvia fuori con più compagni a vedere per che via e' venisse. Maria, e Marta avevano detto a ciascheduno della famiglia, che incon-tanente, che vedessono apparito il Maestro, il venissono loro a dire. Maria aveva già arrecato il bossolo del prezioso unguento, per ugnere i suoi piedi quando egli fusse posto a sedere .

Or ecco, che venne Messer Gesù, e Lazzero gli andò incontro, e misesi tutto in terra, e bació i suoi piedi dicendo , e gridando : Giunto è ; "mercede a te, Maestro, che ti se' degnato venire alla casa de' servi tuoi. E Messer Giesù il levò suso con

MARIA MABBALENA. 17
la sua santissima mano, e die- a tavola nel mezzo, e chiambi
deli la pace; ed ecco, che se Lazzero, e poselo allato a se, e ne vanno con lui inverso casa, e le due sorelle . E in questo Martilla venne allora, e vassene giù per le scale, e vassene fuori nella piazza con tanto onore, e con tanta riverenza, che quasi tremava tutta, e gittasi in terra, e bacia i suoi piedi; e Messer Giesù comandò, che si le-vasse su, e dissele: Va', la pace sia con voi, e benedissele. Ed ecco, che giunto suso in casa, e Messere Girsii si puose a se-dere, e Maria Maddalena s'inginocchiò, e trasse fuori il suo bossolo dell'unguento, e ugneva gli piedi al buon Giesu, e parte ascoltava le parole sue con gran reverenza; e Marta dall' altro lato inginocchiata con gran re-verenza guardava nella faccia di Giesù, e parevale essere in Paradiso; e Maria Maddalena baciava questi piedi santissimi, e panni suoi si poneva al volto. E compiuto questo si levò suso inginocchiata, e colle mani aggiunte con gran reverenza ringraziandolo di questa gran cortesia, che s'era degnato di ve-nire a loro; e'l Signore riguardava costoro benignamente , e benedicevale, e sempre accre-sceva l'amore, e'l desiderio lo-ro. Ecco, che viene il tempo d'andare a tavola, e Lazzero d'andare a tavola, e Lazzero prese l'acqua, per dare alle ma-ni a Messer Giesù; e Maria pro-se la tovagliuola, e Marta vae a comandare, che s'apparecchiasse le cose da porre innanzi loro. E Messer Giesù si puose

poi chiamò uno di quegli, che Lazzero avea invitati, quello a cui e' volle fare più grazia, e poseselo dall'altro lato, e co-mando, che tutti gli altri entrissero a tavola, ed anco i Di-scepoli suoi. E Maria prende il bicchiere di Messere Giesù, e misevi del vino, e inginocchiossi alla tavola, e posegliele in-nansi, e il buon Giatti biaestro umile prese il pane, e ruppelo. e cosie benedisse tutte le tavole e posene dall'una mano, e dal-l'altra a coloro, che gli erano più presso. E Maria stava riverentemente, e pensava nel cuo-re suo a quel benedetto pane, e diceva: Bene ne torrò io per me, e per altri. Ed ecco venire Marta co taglieri, e colle sco-delle, e Maria prende una scodella, e ponla innanzi a Messere Giesti, e Marta vi pose il cagliere, e stavano queste due suore innanzi al buon Giesù, e guaravanlo nella faccia con tanta letizia, e riverenza, che non si potrebbe mal stimare; e così cibavano l' anime loro; e del cibo corporale non si ricordavano; e 'l buon Giesù lo sosteneva dolcemente per dare loro piena consolazione . O Iddio quanto stavano bene costoro! pregbiamo loro, che ce ne fac-ciano sentire. Quando Messer ciano sentre. Quando Messer Giesu, e gli altri ebbono man-giato, egli rende le grazie co Discepoli suoi, e la gente, che v'era, se n'ando con una leti-zia nel cuor loro di vedere, e

\* piatti

18 d'udire il Signore così divoto, e dolcemente parlare. E poi si ripose a sedere, e motominiò a predicare loro parole di salicono con consumento per udirio, e per vedero, e accesamo do con con consumento del producto del prod

tavanlo con gran divozione; alle quali donne Marta aveva odore aveva spezzato colle sue proprie mani, e quelle n' avieno mangiato un poco, e l'altro a' avieno serbato per gran divozione. E quando udrono, che Cristo predicava, pregarono Marta riverentemente, che chiedeste l'avarentemente, che chiedeste l'ava-

predicava, pregarono Marta riverentenuente, che chiedette la "pa-"licenza rola a Messer Giesà, cd egil acconsent'i benignamente; e pensono d'elle venissono, e avesono compiuta allegrezza copil altri insieme. O quanta gente era di fuori nella piazza, e quanta

do

gente l'andavano caendo, e come pregavano la famiglia di Lazaero, che gli lasciassono andare suso! ed e' no 'l volevano fare , perch' era loro comandato, che noo lasciassono suso venire persona sanza parola, E I benigno Maestro ristette del suo parlare, e Lazzero incontanente fece uscire fuori tutti gli uomini, che v' erano, e comando alle suore, che mandassono via quelle donne, sicchè il Maestro si potesse riposare co' suoi Discepoli ; e cosie fue fatto incontanente , e il Signore entrò nella camera co' Discepoli suoi , e chisson-si l'uscio dietro. E Marta, e Maria, e Martilla rimasono di fuori, e andavaco baciando la

terra, dove Messer Giesù poneva I piedi , e così baciavano la panca, dov'egli era seduto, e la tavola, dove aveva mangiato, con tanto fervore, e con tanta divono. E dono questo la Maddalena si pose a sedere , ovvero gi-nocchioni all'uscio della camera. dove Messer Giesu era entrato, e pasceva l'anima sua del grande olore, che le venia di lui, e parte spargeva lagrime d' amore, e di grandissima divozione. E Marta, e Martilla andavano a e di grandissima divozione, accomiatare quelle donne, e a fare l'altre cose , che bisognavano di fare; ed avevano somma allegrez-za, perchè vedevano alla Maddalena cotanto fervore, e cotanto amore a lui. E Lassero stava fuori nella piazza intra que-sta gente, e favellava pur di Cristo, e de' miracoli suoi, e ciascuno raccontava quelli , ch'egli aveva veduti , e uditi , grande ammirazione era infra tutta la gente . E Lazzero dette licenzia a ciascheduno, e vennesi in casa con tanta allegreraa, che non si potrebbe dire, nè raccontare e diceva a Marta, e a Martilla le grandi cose, ch'egli aveva udite nella piazas da queste genti di lui . E Maria Maddalena non si levava dall'uscio, ma dava orecchie a quelle cose, che Lazzero diceva, e con moita allegrezza l'ascoltava , perocchè quanto più udiva delle sue bontadi, tanto più cresceva l'amor suo.

Ora comandarono, che tntte l'uscia fussono serrace, e che non

Se locks

MARIA MADDALENA 19
ssono 2 persona, im- v' era il fuoco dell' amore in
pensavano starsi col queste case! Benedetto sia colui,

noo s' aprissono a persona, imperocchè si pensavano starsi col Maestro tutti e tre, quando egli aprisse l'uscio, e da lui avere piena consolazione ; e ancora pensavano di domandarlo, che modo, e che vita avessono a tenere, e ancora quello, che do-vessono fare delle cose corporali, imperocche ogni cosa volevano, che fusse a suo senno, e a sua volontà. O beata casa! e in buon punto edificata a venirvi il Figliuolo di Dio vestito della nostra umanità, e degli Ange-li Signore, e di tutti i Signori, e Salvatore, e Ricomperatore dell'umana generazione, e di tutti i suoi Discepoli , i quali egli aveva ordinati a essere egui aveva ordinati a essere principi, e celestiali, e di tut-to il Mondo, e dovunque sta la benedetta famiglia, Maria, e Marta, e Lazzero, e Martilla, li quali l'amavano con tutto il cuore, e con tutta l' anima, e con tutte le forze, e potenze, e sentimenti dentro, e di fuori, perocchè la mente loro non voleva mai altro pensare, che di lui, e ogni altra cosa, che venisse loro pensata, pareva grandissima fatica, e perdimento; gli orecchi loro non volevano mai udire altro, che di lui, no le lingue loro parlare altro, che di lui, gli occhi loro sempre disideravano di vederlo, e servirlo, e co' picdi sempre an-dargli dietro, se volesse, e giammai oon partirsi da lui, e da tutto suo piacere, e volontà. O casa davanlo nella faccia, e appres-piena di Dio dentro, e di faon: 1 savania a lui, siccome fa il fan-O casa piena da tutr' i beni ben ciullo piccolino al suo dolcissi-

che fatto l' aveva. Ecco Messe-re Giesa, conoscendo il loro desiderio, uscì fuori della camera, e venne a loro, e stava con lo-ro con tanta benignitade, e con tanta mansuetudine, e letizia, che pareva loro essere in Paradiso, e comandale, e risponde, e da loro baldanza di dire ciò. che vogliono, e molto più sicuramente, che non arebbono (atto col Padre terreno, sanza alcuna temenza. E Lazzero inco-minciò a dire al Signore: Ecco, Messere, tutto pieno è 'l cuor nostro, e l'unima nostra di fare la tua volontà in tutto; e vorremmo innanzi pensare di morire mille volte, che mai noi facessimo alcuna cosa contro alla volontà tua; e però fa' di noi, e di tutte nostre cose, e di ciò, che noi possiamo fare, la tua volontà, perocchè in questa vita la nostra pace, e 'l nostro contentamento si è di fare cosa, che a te piaccia : e però , Signore, insegna, e ammaestra la nostra famiglia; che noi riputiamo, che la maggiore grazia, che noi possiamo avere, si è, che tu ci riceva a tua volontà, e a tuo ammaestramento, e a te sia grazia, e onore in sempiterno. Comanda, e ordina, e disponi noi, comunque tu vuo-gli, e pensa bene di ciascuno con quanta riverenza ti stanno innanzi ginocchioni . Ei riguarVITA DI SANTA mente le disse : Confidati

mo padre, e sempre cresceva amore loro. E pensomi, che Giesa Cristo gli ammaestrava del Regno del Cielo, e dava loro dottrina di vita, ailuminandoeli a intendere la somma verità. E pensomi, che in fine di questo il buon Giesu dicesse : lo vi voglio dare maggiore confidanza di me, e per farvi piena merce, e ogni gragia, sì voglio mandare per io più caro tesoro, ch' io abbia, cioè ia Madre mia, e voglio, ch' ell' alberghi, e rimanga istasera qui con voi. E questo disse il buon Giesù, perchè conobbe il disiderio , che Maddalena , e gli attri avevano di vedere la sua Madre. A queste parole la Maddalena tutta si (1) risultò , e chinossi in terra a baciare i suoi piedi, e rendereli erasie con tutto il cuore, e con tutta la mente sua con gran riverenza, e così feciono tutti gli aitri. E pensomi, che Messer Giesü chiamò due de' suoi Discepoli, e con molta riverenza mando pregando la Madre sua, che le dovesse piacere di venire in quel luogo,dove (a) lui era; e la Maddalena in questo mezzo incominciò a lagrimare fortissimamente; e diceva in-fra se medesima; Come sarò in ardita d' apparire innanzi a tanta purità, che più volte ho inteso, che mai non peccò? e " stata che vita è suta la mia contrarla aila sua! E pensonii, che Mes- ciamo quì, Messere, tre taber-ser Giesù la guatò, e piatosa- nacoli. E 'l buon Gesù inco-

mente le disse: Confidati , fi-gliuola mia , che la mia Madre . ne io non ci ricorderemo mai più della tua passata vita. Ed ecco venire la Madre di Messer Gesu, ed egli incontanente si levò a far riverenza alla Madre sua com' era usato; e la Maddalens rizzò gli occhi, e guardolla nel viso ed ecco una saetta d'amore oel suo cuore s) smisurata, che tutta ne divenne stupefatta, e non pareva si potesse muovere per andare a iei , anzi istava come femmina fuori di se . Tutti gli altri le feciono gran-dissima riverenza . E Madonna vedendo costei ando a lei, e chinossi come umilissima, e baciolla nella fronte, e disse: Pace sia teco, figliuola benedet-ta, confortati, cb' io vogiio, che tu sia ai tutto sana; benedetto sia il mio Figliuolo, che t' ha fatto questo bene. E pongonsi a sedere Messer Gesu, e la Madre, e tanta altra gente d' intorno a loro con riverenza , e con dimestichezza s' appressano alla Madre, e davano ioro grangiio io dire piu parole, che ben sarà povera quell' anima, che 1100 sappia pensare di questa raunanza così nobilissima, come fu ora in questo punto. Pensomi, che la Maddalena, e gli altri arebbono detto come dis-se S. Piero insul monte : Fac-

<sup>(1)</sup> forse detto quasi riesultò, esultò di noovo. (a) lui per celi pregolarmente detto .

MARIA MADDALENA minciò a dire, e ammaestrarie, e dava loro dottrina di tutta perfezione, imperocche costoro erano la terra buona da fare frutto per ognuno cento. E quando furono stati uo pezzo così, il buon Gesù disse, che voleva aodare al Tempio a pre-

dicare; e pensomi, che vera-mente prego la Madre sua, che dovesse stare coo questa benedetta famiglia di quì a domattina, e che sicuramente poteva stare in quella casa, e tornare tutte le volte, ch' ella voleva. E questa henedetta famiglia ebbe tanta allegrezza di queste parole, che mai 000 si potrebbe stimare; e la oostra Doona rag-guardò il suo benedetto Figliuolo, e pensomi, ch' ella volesso sapere da lui, se costoro erano tali, che si potesse dire lloro la verità di lui, perocche noo si diceva ancora a ogni gente apertamente, se noo a coloro, i quali egli medesimo conosceva, che la riceverebbono fedelmente in verità . Pensomi , che Messer Giesù le dicesse di sì lar-

gamente. Allora Messer Giesù usch fuori, e andonne al Tempio co' Discepoli suoi, e la diletta Maddalena gli andò dietro insico all' uscio di fuori , baciando la terra, ov'egli poneva i piedi; e il buon Giesù quando fu sull'uscio si rivolse, e dielle la sua benedizione, e disse, che andasse a stare con Madonna, ed ella incontanenze il fece, e Lazzero se n' andò con Messer Giesu .

Madonna, si gittò lo terra tutta distesa a'suoi piedi con tante lagrime, the noo si potrebbe dire, riputandosi non esser degna di vederia, ne d' andarie innanzi , ricordaodosi della sua mala vita passata, e pensando, e considerando la purtia, e la santità di nostra Donna; e di questo aveva taota riconosceoga . che non si potrebbe dire; e la nostra Donna tutta benigna , e piatosa la levò suso, e fecela porre a sedere presso a lei; e così Marta, e Martilla fece porre presso a se, e così stando con taoto desiderio, che non si po-trebbe dire. E la Donna nostra incomiociò a parlare loro di dottrina di vita , parole tutte dolci, e tutte melato , e tutte piene di carità, e d' amore; e questa be-nedetta famiglia si dilettava tanto di vederla , e d' udirla , che non si ricordavano, che fussono in questo mondo. Or pensiamo, s' elle cenarono , e che cena fu

quella, c che a pparecchiamento, e che modo. Or chi era quella di loro, che si ricordasse di dormire , e che o' avesse gnuno pen- nessi siero, che era entrata la mente loro in un Paradiso di dilezione, e pascevansi sì dolcemente, che il corpo noo poteva fare l' unicio suo? E pensoni, che la nostra Donna dicesse loro la incaroazione del suo Figliuolo, e le parole dell' Aogelo, e le sue di lei com' ella rispuose, e di tutti i modi, che Iddio tenne con lei, to quello atto taoto; e poscia, com'ella andò a Lisabet-La Maddalena quando giunse a ta, e com' ella conobbe il Fi-

VITA DI SANTA eliuolo di Dio nel suo venere non poteva dormire, anzi stava

in prima, che persona, che fos-se in terra, e tutte le parole, che vi si dissono, e poscia conessuna me e' nacque, e come discesono gli Angeli di vita eterna a cantare Gloria in excelsis Deo, e a giubilare d' intorno a quel Presepio, dov' ella l' aveva posto; e come fue annunziato a' Pastori, e come vennero li Magi d'Oriente , e come furono guidati dalla stella , e come e vennero ad adorario, e com' ella il portò nel Tempio, e come Simeone profetò di lui, e co-me Iddio volle, ch' ella fuggisase in Egitto con esso, e tutta quanta la sua vita ciò, ch'era intervenuto infino a quello di, disponendo loro le profezie, disponendo loro le profezie, e ogni cosa, che a lui era profe-tato da Santi Profeti insino a quel dì; e costoro la ntendevano ottimamente, e ricevevano queste parole con tanto diletto, e con tanta credenza, che sè elleno " state fiissono sute a vedere ogni cosa, non ne sarebbono state più certe; e pensa come stavano costoro. Ora mi penso, che Madonna volesse pure, che dormissono

un poco, come quella, ch' era piena di perfetta discrezione, e giammai da essa non era partita in nessuna cosa. Or pensa tu, che leggi, come elle non si posono a dormire, e con quanta riverenza le andavano d'intorno per acconciarla, e coprirla, e facevano ciò, ch' elle potevano, e conoscevano che bisognasse con tutto lo desiderio del cuore loro:

a parlare di queste cose, ch' ella aveva udite, con tanto diletto, e con tanto piacimento, che non si ricordava, ne pensare po-teva di gnuna altra cosa, che fusse suta di quì a dietro; e pensomi, che non fece la disciplina sua la notte, che non le venne a memoria, tanto era trasformata in queste altissime cose, che ella aveva udite, e di questo si dilettava tanto, che non si potrebbe dire; e Marta faceva il somigliante, e ancora Martilla fedelmente credeva , e sì si rallegrava di queste cose. La mattina la nostra Donna volle andare al Tempio di Dio per udire, e vedere il suo Figliuolo; imperocche quando ella era in quelle parti , dove e fosse , non poteva fare, ch'ella non lo vedesse, e udisse ogni dì . Non mi penso però, ch' ella gli andasse dietro in ogni luogo corporalmente, ma si mentalemente, e non si partiva da lui mai; e pensomi, che Maria, e Marta n' andassono con lei con intenzione di non partirsi mai da lei; ma la nostra Donna, siccome discretissima, che sapeva ciò, ch'era da fare, e ciò, che il Figliuolo voleva, rimandava Marta a casa talvolta quando era il tempo, perchè sapeva ciò .ch' ella aveva a fare, e quello, che'l Figliuolo voleva, ch'elia facesse, e talvolta rimandava Maria con lei; ma pensomi, che'l più delle volte si riteneva Maria, e costoro erano ubbidienti sanza e pensomi, che la Maddalena gnuna contraddizione di parole, MARIA MADDALENA

o di volontà, ma beate si tenevano, che potessono fare cosa, che piacesse al Figliuolo, e alla Madre . E così ancora Messer Giesù rimandava talvolta Lazzero, e questo si pruova bene quando Lazzero era infermo a morte, che non era con lu corporalmente . Or che grazia questa, che quella benedetta famiglia s' erano dati a Messere Giesti, e al Maestro loro, ed egli gli aveva ricevuti , e ancora la sua Madre; e in tutto gli ammaestravano, e comanda-vano loro cio, ch' eglino avessono a fare in piccole cose, e in grandi, e gnuna cosa si faceva ssnza sua parola. O graziosa famiglia, che questa era in tutto il ouovo Testamento. Non si truova nella Scrittura una famiglia così fatta; che di Lazze-ro si scrive nel Vangelo, ch' egli era vero smico di Dio, cioè di lesù Cristo; e di Marta si dice, ch' ella era vera albergatrice di Giesù, ed egli dato questo nome nella Chiesa di Dio. Ebbe molti altri, che albergavano, e non ebbero però questo nome; e di Maria Maddalena si dice discepola di Messer Giesù, la quale amava più, che femmina, che fosse al mondo, salvo la Vergine Maria. Or che è questo a pensare, e chi potrebbe tanto dire di questa benedetta famiglia, che così liberamente, e tedel-Tom. III.

su, e la Madre sua facessono aila casa di questa benedetta famiglia secondo i miei pensieri. Ed anco mi penso, che non avesse alcuna casa in questo mondo, poiche egli incominciò a predicare, dove egli albergasse, o dove egli stesse tanto corporalmente, e così liberamente, come fece nelle case di costoro, Tanzo tece nelse case es costoro, samo è detto Marta, quanto ospito di Crisco, come detto è di sopra. Non è da credere, che questa casa di questa benedetta famiglia non fusse singulare albergheria di Crisco, e s'ella era sua, sì era della Madre; e non è da credere, che questo nome è dato a Marta io tutta la Chiesa di Dio, e in tutto il mondo, cioè alla albergatrice di Gristo, perchè v' albergasse pu-re una sera, o due, o diece ; ma pensoni, che quando egli era in Giudea, che radissime volte albergasse altrove, che con questa benedetta famiglia ; imperocche ogni cosa era suo e l'assime, e' corpi, e le case, e l' avere, e ciò, che potevano fare, e dare, e dentro, e di fuori con tanto amore, e libertà, che non si potrebbe mai di-

(1) forse letto in wese di procuratrice .

FITA DI SANTA

che ricevessono Cristo; e questo tri, con tero insieme. Benedet-faceva con limosine, e con ora- to sia il Figliuolo di Dio, che zioni, e con parole, acciocche, \* sanità come ella si sentiva \* santà in

anima, e in corpo, avuta da Messer Glesti sonano medico, così cercava, che fusse sanato il fratello, e sua strocchia, e quel bene, ch' ella aveva in se, voleva per loro, siccome per se me-desima, ancilla di Cristo, che somigliaya Madonna desiderando, che tutta l' umana natura conoscesse il bene, che Iddio av. va fatto al mondo, di man-dare il suo proprio Figliuolo per ricomperarci, e cavarci dele mani de' Dimons . O Marta

beatissima! La figliuola \* da sezzo secondo al corpo, diventò la prinia secondo la grazia , e secon do la virtù della fede, e della carità. Eri inferma, con meno potenza corporale, che non aveva Maria, ne Lazzero; e diventasti sana, e forte prima di loro . e dinanzi a loro nell' anima, e nel corpo, sicchè tutte

tu cose rimasono dietro a te . c \*tue (1) procuratore della loro salute, della loro forterza dell' anima, alcuno e del corpo. Oh suanto ne dovevano amare quella sirocchia , e quanto furono alluminati del

bellissimo lavorio volle fare in voi tutti. Ora rimane a pensare in

un' anima divota, com' Messer Giesti Cristo, e la Madre, quando erano in Giudea, come spesso, andavano ad albergare a casa di costoro, e sempre erano con loro o in Ierusalem, o in Bettania . La Maddalena era quivi con nostra Donna, e Lazzero andava sempre dietro a Giesu; Marta stava più a casa ,e la maggior parte in Bettania, ed era (a) fattore di tutte le cose , che bisognavano, e spezialmente a' poveri, e anco faceva colle sue mani ciò, ch' ella poteva, e non istava mai oziosa, ed era fatta madre di tutti i poveri di quella contrada; imperocche voleva il buon Giesu, ch'ella cosi facesse; che ella per se più volentieri sarebbe stata con lui, ma più le piaceva di fare quello, che per lui le era comandato; onde ell' era fatta consolatrice di tutti gli affritti, e tribolati, e vedove, e pupilli, e infermi. Dovunque ella ne sapeva "gnuno, sovveniva loro delle cose temporali, e predicae quanto furono alluminati del va loro, e convertivali alla fe-lume della verità! E non voglio de di Cristo con un parlare doldimenticare quella benedetta ce contolativo, che tutti parca Martilla, che fue procuratore gli rifrigerasse, l'anime, e' corprima di te, e poscia degli al- pi; e pensomi, che infermi di

(1) coil sepra nell' osservaz. della pag. 4. si notò nel femm. parlatore, e si governatore in questa nostra Vita. (3) fattore parimente nell' Etica di Ser Brunetto Latini citata milia osservaz, aella pag. 4.

MARIA MADDALENA. 35 diverse infermitadi ella gli man- bene ammaestrati della sua Fedava a Messer Giesu, e ammaestravagli della fede, e come dovessono chiedere riverentemente misericordia. E pensomi, che Messer Gusù gli riceveva benignamente, e dolcemente, e tutti gli sanava , e rallegravasi della sua benedetta figliuola , che la vedeva così sollecitamente adoperare. Dipoi turnavano quest' infermi a Sauta Marta, ringraziandola , e faccendole tania riverenza, che non si potrebbe dire; e la benedetta Marta non voleva questo, ma ridu-cevagli pure a Cristo, che ringraziassono lui, ed empieva la casa sua di poveri , e d' infermi, quanti stare ne poteva, e servivagli, e aiutavagli colle sue mani, e faceva far loro ciò che bisognava; e simigliantemente faceva fare a quelli , ch' erano di fuori, che non capevano in di fuori, che non capevano in casa. O Marta benedetta, chi era tribolata, che tu non fossi tribolata con lei per vera com-passione ? E quella benedetta Martilla andava attorno continovamente portando limosine, e confortando, e aiutando ciascuno di quello era di bisogno ammaestrandogli della Fede di Cristo, e tanto dolcemente, che tutti giubilavano nelle loro menti. E peosomi, che Messer Gie-ni veniva spesso in Bettania ad albergare con Marta; e quando Martilla il sentiva venire, andava infra gl' infermi gridando, e dicendo: Gridate misericordia, che ecco il medico, che viene che ecco il medico, circ ..... Mossere Giesù ; e prima gli aveva C 3

de, sicche quando Messer Giesù entrava dentro, ed e gridavano tutti a una voce: Misericordia, Figliuolo di David, abbi misericordia di noi per amore della tua benedetta Marta, e nostra misericordiosa madre, e gitta-vano ligrime di grandissima divozione; e Messer Giesù veniva dentro a loro, e rallegravasi di così fatta famiglia, e douandavagli : Avete fede, e credete, ch' 10 vi possa sanare? ed e' gridavano tutti ad una boce: Si Messere . E 'l nostro Signore sì rispondeva : Levatevi suso , e siate sani, e andate a procacciare il Regno del Cielo, E costoro si levavano suso sani, e salvi, e gittavansegli a piedi chiedendo la benedizione. E Messer Giesù si stava con Marta tanto, quanto piaceva a lui, e ora si partiva, e Marca riempieva la casa di poveri , e degl' infermi . Deh come era bella quella cosa , a vedere andare Marta ammaestrando questa gente, ch' ella riceveva, e faccendo dir loro salmi, e delle orazioni, e con-fortandogli del laudare Iddio il più, che e' potessooo, e ch'egit avessero pazienza, e portassono volentieri questa fatica per ri-medio de' peccati loro; e se vol farete bene, e arete fede, quaodo il Maestro tornera quest altra volta, egli vi sanerà, co-m' egli ha fatto questi altri. E costoro lietamente ricevevano queste parole, e tutto di stava-no a laudare Dio, e quelli, che noo sapevano, si facevano inse-

gna-

VITA DI SANTA

gnare; e quando toroava Messer Giesù , e que' rivotava la casa; e così mi peoso, che facesse molto spesso. E venivano le buone donne di quel Castello ad aintare a Marta, e a servire li poveri, e infermi, e a spazzare la casa, e a fare le letta, e a lavare loro i piedi, e il capo, e aiutargli tutti siccome fussono loro figliuoli . E Marta sosteneva questo molto volcotieri, e confortavale, che elle facessono

\* gli aiu delle letta in casa loro, e che tavano tenessono de' poveri, e degl'in-fermi il più, ch'elle potessero, e che cosie si guadagnava il Regno del Cielo; e molte ve n'aveva, che facevano siccome ella diceva, e tutto quanto quel Castello era coovertito alla fede di Cristo per le predicazioni di quella benedetta Marta, e per le sue dolcissime parole, e per molti beni, che vedevano fare, E molti ricchi v'aveva, che esseudo infermi chiedevano di grazia d' andare a giacere a casa Mar-

ta, per essere sanati cogli altri, quando Giesu venisse, e co-\* neces- quel Castello erano convertiti alla Fede di Cristo, e la beata Marta spesso pregava Giesti per loro, che eli tenesse fermi nella fede sua, sicché facessono frutto di vita. E la fama di questa opera di santa Marta s' inconincio a spandere per tutte le contrade d'intorno, e per tutta la Giudea, di questo modo, ch' el-la teneva; sicchè tutti gl' infermi, e poveri traevano a Bettamia, e chi con poteva venire si sta era la più graziosa femmina,

faceva recare, e ivi si riduce-vano come a uno porto , imperocche sapevano, che Gristo spesso vi veniva, e nongli potevano andare dietro in ogni luogo, e talora credevano, che fusse in un luogo, ch'egli era in un altro, ma venendo in Bettanla . erano sicuri, che quivi doveva venire; e pognamoche non capessono tutti in casa di Marta, molti buoni uomioi, e donne gli arrecavano in casa loro, serviyangli ,"e atavangli diligentemente, e quando veoiva il 3ignore, tutti gli sanava, e sgomberavano la casa, e talvolta sanava tutti quelli, ch'eraco dentro al Castello, che gli erano arrecati innanzi. E questo era si grande ammirazione di tanti miracoli, e di tanti beni, che era tanta la devozione della gente di quel Castello, che noo si podi quei Casteino, che mon i po-trebbe dite. E pensomi, che molto spesso Marta predicava loro la dottrina, ch' ell' aveva imparata della bocca di Cristo; e pensomi, ch' ella facesse miracoli benespesso, perchè talora era il Signore molto di lungi da quelle contrade, e la nicistà era forte in certe persone , che noo pareva, che si potessono indugiare, sicche colle orazioni, col segno della santa Croce gli liberava . Ancora dice nella sua Leggenda, che ella sanava gl'in-Leggenda, coe ella sanava gi in-fermi con quell' erbe, che con-tava la scrittura, ch' ell' aveva allevate nell' orto, per ricor-darsi di Messer Giesù quando el-

la ool poteva vedere ; siccbè que-

MARIA MADDALENA

che mai fusse trovata in tutto minciò a fare penitenzia, e a il mondo in queste opere della misericordia. E pensomi, ch' ella faceva senza alcuna misura, più col disiderio, che coll'o-pera, perocch'ella disiderava di vestire tutti gl'ignudi del mondo, s'ella avesse potuto, e di pascere tutti gli affamati, e di visitare, e di governare tutti gl' infermi , e poveri del mondo, e così tutti gli bisognosi, che avesse tutta l'umana oatura, a'ella avesse potuto; e ancora sesto le pareva poco, che di più questo le pareva poco, che al piu le pareva essere teouta di fare per l'amor di Dio, che l'aveva creata, e per l'amor del suo benedetto Figliuolo incarnato, il quale ricomperò l'umana natura . E perchè non debbo io credere questo di Marta, e ancora molto più, ch'io non so pensare, ne dire? Or non è dato a lei il gonfalone, e'l nome della vita attiva per tutta la Cristianità, e per tutta la Chiesa di Dio? Or queste sono quelle cose, che conviene, che facciano tutti coloro, che vogliono essere buoni attivi; or dunque a lei si conveniva di fare più, che tutti gli altri, che mai furono, dacche a lei e dato il gonfalone, e'i nome di questo principio; e dicono i Saoti , che per Marta s'intende la vira attiva. Or fu mai gnuno, che si scostasse dal mondo, e volesse incominciare a fare penitenzia, che al primo passo non gli convenisse rappresentare sotto questo gonfalone? e non l'abbia per male la Maddalena, che quando ella inco-Tom. III. C 3

disciplinare il suo corpo , e a disiderare di fare strazio di se medesima con ogni asprezza di vita, or non è questa una par-te di vita attiva a questo gonfalone rappresentare ? Or sono "pur l' opere della misericordia " solanella vita attiva? maino anni ci " hae bene altro coo queste medesime, ci è ogni opera di peniteozia con pura intenzione, e non bo mai inteso, che fosse tanca vita contemplativa, che non passasse prima per la vita attiva . Adunque se a Marta è dato questo nome, coviene ch'ella sia stata Marta nell'opere. B dunque mi penso io, che Marta fusse la più compiuta femmina in vita attiva, che mai fusse, e spezialmente nell' opere, e nel dinderio. Credo, che la Donna nostra fu molto maggiore sanza niuna comparazione, ma nell'opere di fuori non si dice, ch'ella si spandesse tanto, quanto fece Marta, perch' era tutta contemplativa. Anco mi penso, che Marta fosse nel disiderio grandissimo di fare quasi infinite opere di pietade più ,che non si poceva fare coll'opere; e pensomi, che molto spesso di di, di notte ella pensava come ella potesse più fare, perchè vedeva, che tanto piaceva a Dio questa carità del prossimo; e Iddio buono, che a questo l' aveva eletta per asempro di rutto il mondo, continuamente la sollecitava nel disiderio ,e nell' opere. Pelisomi ancora, che quan-do ella serviva agl' infermi, e

VITA DI vestiva i poveri , e 'n l' altre opere dolla misericordia , le pareva avere Cristo in fralle mani, siccome egli aveva detto colla bocca sua dicendo: Quando voi il fate al povero , sì il fate alla mia persona, e però Marta di questo era tanto sollecita, quant' clia piu poteva, pensando com ella più, e meglio potesse fare, e far fare questa opera della misericordia , sicchè con sanza cagione le è dato questo titolo nella Chiesa della vita attiva. E pensomi, che la Maddalena continovamente stava con Madonna, quando Messer Giesù era nella contrada, perchè sapeva bene, ch'ella poteva avere da lui piu copia, quando ella era colla Madre, che in nessuno altro luogo, e anco sommam si dilettava di stare con lei . B pensomi, che Messer Giesù andava alcuna volta a predicare nelle contrade di lungi, come in più luogora si trovava; e pensomi, che non voleva, che la Madre, ne Maddalena gli andassono dietro molto a lungi, nè tra molta gente; che non pare, che si convensa alle persone contemplative andare molto attorno , poichè voleva, ch'elle fussono vero esemplo; sicchè io mi penso, che essendo andato altrove , la Maddalena chiese la licenza a Madonna di volere andare in Bettania a sapere come Marta la faceva, e la nostra Donos le die la sua benedizione, e la pace. Ed ecco, che la Maddalena ne va io Bettania, e Lazzero con lei insieme, per quello, ch' ella

vata in Bettania a ragionare colla sua suora Marta pur come elle potessono più, e meglio fare, la festa fu grande quando si ritrovarono insieme, ed essendo tutti e tre ragunati insieme a ragionare pure di Messer Giesù, e di quello, che pin gli piacesse, disse la Maddalena : Io sono veouta per ragionare molte cose , che noi abbiamo a fare per piacere al nostro Maestro, che cia-scheduno disse con di tare. Dipoi disse, e' veone l'altrieri un giovane a lui, e disse: Maestro, che debbo fare per avere vita eterna? ed c'rispose; Osserva i comandamenti ; ed egli disse : Io l'hoe fatto; che mi resta di fare ora ? e 'l Maestro rispose, e disse: Se tu vuogli essere peri to, vendi ciò, che tu hai, e dallo a' poveri . Allora Marta tutta disiderosa di fare quello, che gli piacesse sì rispose con gran-de nilegrezza, Sia fatto; e disse; E' ci ha maggiori cose, che tu non dì, che io fui a quella predica , h dov'egli disse : Chi noo rinunzia padre, madre, e fratelli, e sirocchie, e'l campo, cioè tutte le cose temporali, e anco se medesimo, con può essere suo Discepolo; e questo medesimo disse Lazzero, Allora disse Maddalena: O fratello, tu hai penato tanto a dirlo. E Lazzero rispuose, e disse: Noi non ci ritrovammo mai iosieme pol a ragionare di lui, E dicono : Or non vogliamo ooi essere de' suol Discepoli ciascuno di ooi? Con THITTO B

MARIA MADDALENA. tutto il cuore ciescuno disse: Si. Itsus in quoddam Cas E ragionarono insieme come cgil era da rendere la libertade tutti i loro fedeli, e fargli franchi, e rendere loro la signoría delle Castella, che e tenevano, poscia vendere le possessioni tutte, e dare a' poveri. Rispose la dolce Maddalena, che così era da fare, ma aspettiamo il Macstro, e sappiemo, sed egli vuo-le, che cosie si faccia. E cosie istanno insieme, e hanno vie meggiore allegrezza di gittare via ogni, cosa temporele, che non hanno-gli avari del mondo, di regguarderie, e di possederle. E questo facieno per essere discepoli del vero Meestro, e figliuoli del vero Padre, e servi dell' onnipotente Signore . E stavano insieme con molta allegrezza, e continuamente ragionavano di Messer Giesu, e della Madre, e della dottrina sua, e de' miracoli suoi grandi , e d' ogni altra cose , che sapevano di lui; e di questo cibo si pescevano l' anime loro, e sem-pre faccendo fare ciò, che bisognava a' poveri , e infermi , e cosie faccendo aspettaveno con grande allegrezza, che Messer Giesù tornasse, per ragionare con lui quello, che avevano diliberato insieme . E Messer Giesu , il quale sapeva tutto il disiderio loro, tornò co' suoi Discepoli, e vennesene diritto e loro in Bettanie, e trovógli tutti e tre insieme . E pensomi, che queste fusse quella volta quando dice : Intratif

Ierus in quoddam Castellum Gr. E quando Messer Giesii venne alla porta , pensomi , che alquanti poverelli,che stavano a eccattare, conobbero lo Signore, e comono incontanente a Merta per ferle grande piecere, perocchè el-l' era madre di tutti e dissono . come il Maestro era entrato dentro alia porta. Aliora Maria, e Marta avendo questa novella, escono fuori con tanta allegrezza, e letizia di cuore, che non si potrebbe mai istimare, e vennongli incontro, e gittaronsi a piè suoi con molta riverenzia;e 'I Signore le ricevette benignamente, e allegramente, e feciono gran festa insieme, e andavano i Discepoli insieme con loro a casa loro ; e come era sua usanza, andò prima a visitare i poveri, e gl' infermi, che v'e-rano dentro, e tutti gli benedis-se, e fece sani incontanente; e a quelli, ch' erano poveri, penso, che facesse dare ciò, che bisognave, sicchè tutti rimasono lieti e casa loro. Deh come discretamente foce il Signore nostro, che non (r) voise, che quella benedetta famielia in ouel dinè in quella notte, nè in quella sera avessono altra sollecitudine. nè citro pensiero, che di lui, e de'suoi Discepoli, di servire, e di scare coll'animo libero a udire la dottrina sua; e intervenne, come dice il Vangelo: Istava Maria a' piedi suoi , e udiva le sue parole, e guardeva nella faccia sua; e di questo aveva

(1) così il Manoser.

cordava di gnun' altra cosa creata. E Marta molto sollecitamente andava ordinando quello, ch' ella aveva a fare, e sì per la cena, che si doveva fare, ovvero apparecchiare te ogni cosa faceva con tanto diletto, e con tanto amore, che nulla le pareva fare, a rispetto di quello le parcya essere tenuta di tara, sic-' moo:re che il suo desiderio era molto maggiore, che quello, ch' ella poteva fare. Ancora aveva Marta molto che fare; e ora mi penso, chiella aveva mandate molte ambasciate da certe buone donne, e divote di quel Castel+ lo, e così di buoni uomini, e divoti, e ammaestrati della dottrina di Messer Giesti , e della sua fede, e mandavano costoro dicendo a Marta, che volevano venire a vodere, e a udire questo Maestro Giesti . Pensomi , ch' elia tispondeva, che no, perocche voleva, che si riposasse stasera co suoi Discepoli, e che domane ne potrebbono avere consolazione, se a lui piacesse. Anco pensava Marta saviamen-te come ella, e suo fratello, e sua sirocchia volevano dire con fui tutto il loro proponimento, che avevano fatto insieme, di spendere i beni temporali, come è detto dioanzi, a turto il

VITA DI

tanto diletto, e tanta allegrezza, e tanta dilettanza, che oon

si potrebbe pensare, e non si ri-

SANTA ch' era in vita attiva, si convenivano questi pensieri, e questa providenza, ed erano buoni, e santi, e molto piacevano al Signore, peroccie lavorava per se, e per gli altri suoi molto saviamente. E peosomi, che Marta piena di turta allegrezza andando per casa comandando alla famiglia quello, che era da fare, e rispondendo alle ambasciate, che venivano, e onni cosa faccendo perfettamente; e "patte ch' ella andava per cast, sì riguardava la sua suora Maddalena, che stava si attenta-mente a' piedi di Cristo, e vedeva bene, ch' ella non pensava ad altro. E pensomi io, che questa eta somma allegrezza nel cuore di Marta, che vedeva la sua sitocchia partita da cotaoto male, e ridotta in cotanto bene; e di questo mi penso, che ella andava rendendo grazie con tutto il cuore, parte ch' ella audava per casa. Lazzero mi penso, che stava co' Discepoli . Martilla godeva di vedere tutte queste cose; e tutta l'altra fa-miglia simigliantemente erano in grande allegrezza : e pensomi . che Marta saviamente disiderava di udire pariar il Maestro, e di voler sapere della sua carissima suora queilo, che ne pareva a lui, e quello, che ne dicesse, ch' ella istava così intenta a udire le parole sue, e non pensuo piacere, e volontà; e Masava di giuna altra cosa; e
ria noo aveva gnuno di questi pensomi, che voleva sapere, se
'allora pensieri, e per'allotta non se ne questo fusse il meglio, e però

ricordava , tanto stava attesa a disse': Non t'avvedi tue , Messeudire le parole sne; e a Marta, re? comandale, che mi aiuti;

## MARIA MADDALENA

e'l nostro Signore rispuose queste parole, che sono nel sanco Evangelio, lodando Marta di buona sollecitudine ,e disse ,ch' era imperocchè i comandamenti del di necessità alla nostra salute santo Evangelio sono di necessità alla nostra salute, siccome pone il Vangelio. E pare regola generale, che 'n prima si comincia dalla vita attiva, che venga alla contemplativa. È se non si salvassero se non quelli della vita contemplativa, pochi se ne salverebbono, e nondimeno pure ell'e ottima; ma la vita atti-va è di maggior necessità, come disse egli stesso . E pensomi, che Marta rimase di queste parole contenta, e allegra tanto, che non si potrebbe dire, veden-do la sua suora posta nel sicuro, udendo il Signore, che disse: Che aveva eletta l'ottima parte , la quale non le isarebbe mai tolta in eterno . E certo questo fue l' amore della caritade, che semore si rallegra del bene altrui , come del suo medesimo E

anco si raddoppiava l' allegresaa di Marta, perche l' aveva già veduta in tanto male, e ora la vedeva in tanto bene. Pensomi, che un'anima divota areb-be buono stallo in questa casa, ove tutti e' beni aveva, e do-v'era il Maestro di tanta bontade , e d' ogni sapienza . E debbi pensare, che parole vi si conteneva , e quanta letizia avieno dirittamente insieme gente cosie unita in tanta carità, e vedevano colui, cui tanto amavano, istare intra loro cosse graziosa- divota gente, che disideravano

mente, e con quanta allegrezza a' apparecchiava questo convito. E penso, quando fise tempo di porsi a cena, e Lazzero s'ingi-nocchiò riverentemente a' piedi del Signore, e disse: Messere, se tu vuoi cenare, ogni cosa è in punto; e incontanente Lazzero si levò, e tolse l'acqua, e la Maddalena la tovagliuola; e l Signore si levò ,e tolse l'acous, e con la porsono a Messer Gie-su. E Marta puose del vino in tavola , perchè facesse la benedizione. Or che è a pensare quella benedizione divotissima, e chi è colui, che benedice le cose? E dopo questo, Messer Gesti si pose a sedere in mezzo de suoi Discepoli, e Lazrero, e Marta recavano le cose in tavola. Maria non si partiva punto da tavoia, e prendeva la scodella del vola, e prendeva la scodella del Signore, e ponevagliela innan-ai, e prendeva il suo bicchiere, e mettevavi dei vino, e guaza-valo con tanta letiaia, e con tanta riverenza, che non si potrebbe dire, e tutta ardeva del suo amore, e sempre s'inginoc-chiava quando gli poneva innanzi alcuna cosa , e così facevano gli altri, come si fa alli Imperadori. E compiuta questa cena con tanta divozione, che non si potrebbe stimare, e Messer Giesú si levò da tavola, e tutti gli altri; e rendute le gra-zie, ed e' si posono a sedere, e incominciò a predicare loro, e annunziare il Regno del Cielo. E pensomi, che allora piacessea Gient , che venisse dentro quella Maddalena gli si pose immaora-nense a piedi , e non curò d'altra cena, perocchè molto largamente si pasceva della perola di Dio. E'il Signore stette un pezzo con loro predicado, e annunziando la salute loro, e la vita di vera perfezione. E quando Messer Giesú fu stato taoco, quanto gli parre ,ed e' si levò co' suoi Discepoli, e andonne nella camera, dove si soleva riposare, e la Maddalena gli ando dietro con molta riverenzia, e inginocchiossi a lui, e disse : Maestro, nol vi vogliamo dire certe cose ; quando volete, che torniamo a voi ? E 'l benigno Maestro pieno di tutta providenzia , disse : Andate, e fate partire la gente, e cenate voi, e poi tornate a me. E incontanes te fu fatto quello, che disse . E questa gente si parti tutta piena d' amore, e di divozione, e costoro rimasono; e ponendosi a ema pensoni, che appena potevano prendere cibo corporale tanto erano ripieni dentro e di fuori di tutta consolazione, e di divozione. E levaronsi da tavola, e andaronne al Maestro loro, e puosonsi a sedere a' suoi piedi; e la Maddalena come maggiore degli altri cominciò a parlare, e pensomi dicesse così: Maestro carissimo, noi abbiamo desiderio di parlare teco; tu sai, che ci sono queste cose temporali, e 'n grande moltitudine, e a noi pare fatica, e perdimento di tempo a farle governare; ma tutta-

42 VITA DI SANTA di vedere, e d'udire; e Maria sia inoanzi a sia inoznei a tutte le cose: e però di' la tua parola, e noi siamo apparecchiati di fare la volontà tua, e in questo sta il nostro contentamento, e la nostra allegrezza, purechè noi possiamo fare cosa, che il piac-cia. Allora il benignissimo Maestro Messer Giesù gli benedisse, e disse loro, che bene voleva, ch' eglino rinunziassono perfettamente ogni cosa, siccom' egli aveva predicato molte volte; e disse, com' egli voleva, che zi vendessono le cose, e dessonsi a poveri; e ancora disse loro il modo come dovessooo fare, e aleggere alcune buone persone .e fedeli , che vendessono queste cose, sicchè a loro noo ne tornasse troppa sollicitudice; e ensomi, che mostrò loro tutto il modo, che si dovea tenere, sicchè costoro rimasono pienameote contenti, e allegri. Ora ti pensa, anima, quanta allegresza, e letizia era in questa benedetta famigliar, vedendo Mes-ser Giesù, e' Discepoll suoi ad albergo con loro. Martilla scal-. daya l'acqua con gran letizia , perchè si lavassono I piedi, e Lazzero con alcuni di sua famielia più divoti tolsono l'acqua. e andavano a lavare i piedi in prima a Messer Giesù, e poi a Discepoli suoi. E la Maddalena che faceva? Quanto desiderava di lavare que piedi ¡di Cristo col-l' acqua, i quall aveva già la-vati colle lagrime degli occhi auoi! e Giesù non volle a queata volta per dare loro esemplo via il tuo piacere vogliamo, che d'onestade, cioè alle donne per

MARIA MADDALENA.
che doveva venire in- ma sì per fratelli , e

lo tempo, che doveva venire in-fino alla fine del mondo, perchè sapeva tutto. E pensomi, che Messer Giesù stette ivi parecchi dì con loro con grande allegrezza, e consolazione sì con questa beoedetta famiglia, e coll'altre genti di quelle Castella. E peo-sa come dimesticamente, e doicemente il Signore conversa con loro, e dava di se più consolazione, che mai avesse dato; e ensomi, che mandasse per la Madre sua in Ierusalem, acciocchè con lei insieme costoro avessono maggiore Pasqua. E quando Messer Giesù fu stato quanco gli piacque, se o' andò a predi-care in Gierusalem, e la Madre sua se n' andò con lui, e volle, che la Maddalena rimanesse con gli altri insieme a fare quello aveva loro detto . Ella rimase tutta contenta, purech'ella po-tesse fare cosa, che gli piacesse, e rimase a pensare come queste cose si facessono più presta-mente. E levossi la Maddalena, e Lazzero, e andaronsene al suo Castello, che aveva nome Mad-dalo, e incontanente ragunarono il consiglio, e tutti gli un-ciall, che per loro vi stavano, e vollono, che s'ordinasse uno generale consiglio di tutta la gente della Terra ; e cosie fue tatto . E l'altro die seguente , che fue raunata questa gente, Lazzero, e Maddalena aodavano infra loro, e con molte buone parole, e amichevoli, e divote rimmziarono la signoria della infino alle massarizie tutte, e da-Terra, dicendo come e noo gli re il prezzo a poveri della tervolevano più tenere per servi, ra, e della contrada. E penso-

ma si per fratelli, e amici ca-rissimi; e fra queste parole co-minciarono a dire loro, come Messer Giesú Maestro di veritade voleva, che le signorie si rinuoziassono, cioè di questo mondo, per avere il Regno del Gielo; e incominciò a predicare la dottrina sua, e i suoi miracoli tanto dolcemente, e con sì gran fervore, che queste genti pia-gnevano tutte per grandissima divozione, e incominciarono a gridare tutte ad una boce: Maddalena, non ci abbandonare, che ora voglizmo noi essere più fedeli, e servidori, che ooi fussi-mo mai; e la Maddalena rispose, che non gli voleva mai più per signoria, ma per amore di caritade voglio essere vostra figlinola, e serva, e spezialmente se vorrete seguitare la dot-trina del mio Maestro . E costoro tutti ad una voce gridavano . ch' essi volevano seguitare con tutto il cuore. E la Maddalena si ritornò al suo palagio, e tutta la buona gente , donne , e uomini la presentavago, e andayano a stare con lei , e quella gli predicava , e ammaestrava ranto dolcemente, che' loro cuori tutti s'infiammayano dell'a-more di Messer Giesù: e fece ragunare i suoi fattori, e volle, che le rappresentassono tutte le cose temporali, che v'erano del-le sue, e tutti liberò, e ciascuno provvide grandemente, e poscia fece vendere ogni cosa infino alle massarizie tutte, e da-

m con molta umità, e mansue-Cristo, e'suoi miracoli, e apparecchiargli alla fede sua. E pensomi, che tutta la gente della contrada traeva a les, e chi per limosine, e chi per vedere la gran mutazione, che Dio aveva fatto di lei, e per udire il suo dolcissimo parlare; sicchè tutta la gente si convertiva, e molti di quella contrada, nomini, e donne si levarono con gran fervore , e vennero a Messer Giesu Cristo per vederlo, e per udirio predicare . E pensoni , che la Maddalena scelse alquanti buoni uomini della Terra, e gran-di loro amici, ed ella, e Lazzero li fecero procuratori a vendere le loro possessioni; che dobbiamo pensare, ch' erano molte, e che dovessono recare il preazo a Marta in Bettania . E quando ebbono ordinate, e fatte tut-te queste cose, ed e se ne vollono venire in Bettania, e innanzi ne venissono, ragunarono tutta la buona gente della terra, uomini, e donne, e pregavania molto umilmente, ch' ella do-vesse andare nella Terra sua, com ella prima faceva, e nsolto pine, perocche volevano essere , e tedeli , e servi più che mai fussono, e che elia gli dovesse raccomandare al suo Maestro, che volevano essere tutti ssoi. E la Maddalena gli ricevecte con grande allegrezza, mostrando , che molto le piacevano queste parole, e spezial-

mi . ch' ella vi stesse più con lo- stro suo; e tutta questa gente l' accompagnarono grande peztudine a predicare la dottrina di zo fuori della Terra, e alquanti peù distretti l' accompagnarono in Bettania; e quando furono tornati , fecero ragunare tutta la buona gente della Terra, e fecero il somigliante, che eglino avevano fatto a quel Castello Maddalo . E cosie fecero procuratori a vendere tutte le possessioni, ch'erano di fuori alla Cittade di Gierusalem, o dovunque n'avesse. E di questo mi penso , ch'era sì grande l'ammiraaione per tutte le contrade, dove erano conosciuti, che quasi non si favellava d'altro; e cosie se ne vennero in Gerusalem tutti e tre per fare questo rinunmiamento, e così fecero, perocchè la teras parte di Gierusalem era loro per cagione del padre . E dobbiamo pensare, che molti parenti discreti, e amici gli volevano impedire, dicendo: Che pazzie sono queste, e perche fate così ? E udendo quello, che avevano fatto per le Castella lo-ro di fuori, e delle possessioni, maravigliaronsi molto, ed eranne molto tristi, imperocchè per loro erano grandi, e ziti, e pareva loro ricevere un grande abbassamento di perdere cosia coloro, e le loro cose. E la Maddalena, come persona di gran cuore, parlo loro si dolcemente, e con si belle ragioni, che tutti gli faceva stare contenti . E pensomi, che di tali v'aveva, che si convestivano, udendola favellare così altamente dello sprezmente quando licerano del Mae- zamento del mondo, e delle rirMARIA MADDALENA

tudi, e delle cose divine; ed an-co v'erano di quelli, che se ne facevano beffe, ed eranne dolenti; e questo medesimo interverrebbe al di d'orgi. E anco fecero procuratori a vendere certe case, e giardini, e belle\* luogora, che avieno per la Città, e che il prezzo fisse dato a certe buone persone, che lo dessono a'poveri, perocchè non voleva la Maddalena avere a pensare mai a queste cose, anzi voleva pensare di Cristo, e della sua Leg-ge, e starsi colla Madre sua in tutta pace, e tranquillitade di cuore, e di mente. E fatto questo Marta si tornò in Bettania a fare l'uficio de poveri, e la Maddalena si rimase con Madonna, e Lazzero con Messere Giesti quasi tutto il tempo, che (1) lui stava in quella contrada, e l'ammirazione era grandissima r tutra la Città di questa reale Famiglia, che s'erano così spogliati del mondo. E pensomi e per l'assempio, e per lo loto parlare molti se ne convertissono ad andare dietro a Messer Giesil. Marta com'una grande Baronessa stava in Bettania a ricevere il prezzo, oggi di quella possessione, e domani di quell'altra , e dava a' poveri , e agl'intermi, e faceva dare do-vunque ella sentiva, ch'aveva hisogno per tutte le contrade d'intorno, e sempre s'ingegnavano di predicare la dottrina di Cristo, e suoi miracoli, e molti se ne convertivano tra per lo

suo bello parlare, e per le sue grandi limosine. E possiamo pensare, che queste possessioni erano tante, che non si poterono spacciare in piccolo tempo, che forse si penò degli anni parecchi, che continovamente v'ave- luochi ya assai che dare. Ora vi stava questa figliuola benedetta tutta soletta a pensare di fare tutto quello, credeva piacesse al buon Giesù in turti i modi, e delle loro case di Gierusalem serbarono quelle, ch'egli volle, e in quel luogo, dove più gli piacque; e questo fece non per te-nerle, ma per venderle dietro all'altre, e in questo mezzo avere ove tornare onestamente egli , e molti altri divoti del Signore, che forsechè erano forestieri , e non avevano così dove tornare, siech' era quasi a modo d'uno spedale, che alber-gava i buoni Cristiani. È pensomi, che quando il Signore era nella Cittade, continovamente si torna in albergo il più delle volte a mangiare; e questa era grande allegrezza, e consolazione a tutti i suoi divoti, che vi facevano capo. Ora appressimandosi al tempo, che Messer Giesù doveva morire per la salute nostra, e l'empiezza degli Scribi, e de Farisei, ch'era molto cresciuta, e vedevansi a mal partito , perchè tutta la gente credeva a lui , egli andavangli d'intorno a fine loro consiglio co' Pontenci del Tempio insieme, per trovare modo come 100-

(1) 6013 10pra a car. 30.

VITA DI SANTA r Giesiì, e la na voltav'andava Madonna com

potessono Messer Giesii , e la doctrina sua distruggire di terra; e pensavano, che se'l potessono uccidire, ogni cosa fusse spenta; ma non sapevano i se-greti di Dio, e non erano degni di sapergli , imperocch erano falsi ipocriti, e venivanlo dispregiando, e calumniando in tutte sue parole, e fatti; sicche si cominció a sapere per tutta la Cerà. come costoro non erano contenti de' fatta suoi, E Messere Giesù pareva, che serbasse su quello cotale tempo a fare maggiori miracoli, e più manifesti, ch'egli avesse mai fatti; come fue quello del cieco nato, che fue molto munifesto, e fue molto esaminato da maggiori del Tempio come si dice nel santo Evangelio, e di quell'altro, ch era stato alla piscina anni trentotto, e quello di Lazzero, che noi diremo ora qui da presso, che era stato quattro di nel monumento. E in questi di Messer Giesu predicando disse quelle parnle, che si racconta nel saero Evangelio, come eglino il volsero lapidare, sieche Messer eedet- Giesu (1) diede luogo al surore te . par- loro , perche non era ancora ve-tendosi nuta l'ora sua . E dicenando co'

tinuamente pensavano, e favel-lavano di Messer Giesu, e delle insidie, che gli erano fatte, e che si facevano contro a lui, e con gran paura ne venieno , perche sentivano la grande invidia, che coloro avevano inverso di lui. E istando costo o insieme, e taccendo sempre opere virtuose, e molto piacevoli a Dio, e al prossimo in molta utilitade in parole, e in fatti, e avendo piene tutte le case loro d'infermi, e di poveri, che vi trae-vano di molto a langi, a tutti li predicavano, e riducevangli alla fede di Cristo, e servivangli, e facevangli servire , come se tutti fussono figliuoli, e fratelli; e tutto per amore del buon Giesu, che s'era posto in persona de poveri. E in questo tempo stando con, e Lazzero infermò fortemente: queste due suore Marta, e Maria fortemente l'amavano, perch'egli era così buono , e perche sapevano , che Messer Giesù molto l'amava, e servivanlo diligentemente, e parentevolmente ; incontanente incominciarono a dire, che elle mandassono per Messer Giesu, che sancrebbe lui , a gli altri incontanente. Costoro sapevano bene , perche egli era " cessato , e avevano grande paura, che non

gli fusse tatto novità, e andò

esso lei, e molto vi si riposavano. A questa volta ando Maria

Maddalena, e Lazzero in Betta-

nia, e ivi stando tutti e tre, con-

Discepoli suoi nella regione del Giordano, e la Maddalena stava con Madonna quisa sempre, ma pure quando Messer Gectà andava altrove, chiedva partito la parola, e la licenza a Madonna d'andare a visitare Marta in Bettania. E pensomi, che alcu-

(1) ferse dee dire non diede .

MARIA MADDALENA

ia 'nfermità montando, che i età mereore il ioro dolore,
medici il 'disbaro. Allora queperchè il Massaro non vi eta, e

tocco ste due sirocchie con gran tenerezza d' amore scrissero a Messer Giesù come Lazzero era infermo a morte, e non dissero però, che e' venisse, ma per ziverenza di lui gli volsono scrivere il fatto come stava. E tolsono un messo molto fedele, e amico di Messer Giesù, che gli ponesse la lettera in sua mano; e che non lo dicesse ad altri , che l' avesse trovato, nè dov'eeli fosse, E quando Messer Giesù ebbe letta la lettera disse , che questo sarebbe per daze gloria a Dio; e mandolle confor-tando, e dicendo, ch' egli non lo aveva dimenticato. E pensomi, che quando il messo tornò, che Lazacro era morto, e nondimeno di queste parole di Messere Giesti presono un grande conforto nel cuore loro , e pensarono, che qualche gran fatto si farebbe di questa opera per quelle parole, che Cristo disse, ch' era per dare gloria a Dio ma non sapevano il modo. Ed essendo morto Lazzero, il corrotto fue grande, e la gente trasse moleo da ogni parte, e spezialmente di Ierusalem; e pognamo che costoro si fossono già così sprezzati , nondimeno erano in grande riputanza del mondo per la loro grandezza, e gentilezza, ed erano di grande parentado, sicche la gente v'era tanta, ch' era una ammira-aione. E pensomi, che queste femmine dolorosamente, e amaramente piangevano, e molto aurrezione, e vita; chi crede in

che Lazzero non lo aveva veduto in questa infermita, anzi disperato che morisse; imperocche molto l' aveva disiderato, e chiamato per la grande volonta, ch' aveva di vederlo, e di consolarsi con lui anzi morisse . E 'l corrotto era sì grande in tutta la famiglia, e d' amici, e parenti, che non si potrebbe dire, e per tutta la Terra, e contrade d'intorno, e la famiglia con molta altra gente vestiva di nero per grande corrotto. È in capo di quattro di, ed ecco Messer Giesu venire alle porti del Castello di Bettania, e non entrò dentro, ma mandò alla casa a dire, come egli era venuto. E pensoni, che Marta era levata d' allato a Maria per qualche cagione, come quella, ch' era richiesta di tutte le cose, ch' erano da fare, e Maria rimase nella grande sala, ch'era tanta la grande gente, che vi veniva, ch'a gran pena vi capeva. Marta udendo, che il buon Giesù era venuto, non pensò nulla di Maria ; incontanente corse a lui fuori della porta, e trovandolo, gittossi in terra a' suoi piedi con grande pianto, e disse: Mes-sere, se tu ci fussi stato, il mio fratello non sarebbe morto; e Messer Giesù rispose, e disse : Io il risuscitero; e Marta disse : Ben lo so, Messere, ch' egli risusciterà all' ultimo giudicio . B Messer Giesù vedendo, che non

lo intendeva, disse: lo sono re-

me sen mortetur in eternam, c quelle parole, che dice il sacro Evangelio ; e domandolle , se ella il credeva; ed ella alluminata dentro per quelle parole di Cristo viepiti, che ella non v'era in prima, rispose, e disse: lo credo, che tu sia Cristo Figliuo-lo di Dio, che nel mondo venisti. O femmina piena di gran-de valore, tu confessasti questa verità altresì bene come facesse Piero, e forse io prima di lui, e noo si truova, che tu il negassi, mar sempre andò crescendo il tuo alto amore, e la tua grande fede! E pensomi, ch' ella domandasse il Signore, s' egli voleva venire dentro, e s' egli si voleva riposare. Rispose il doice Maestro, e disse, ch' ella andasse per Maria Maddalena, e che non voleva eocrare dentro per allora. Marta venoe ratta, e ando a María , e disse nell' orecchio, come il Signore era venuro , e mandava per lei, e Maria si levò tostamente ; e questa gente, che v'era, non intesero le parole di Marta, ma credevano, ch' elle aodassono al sepolero, dove Lazzero era riposto per rinnovellare il pianto . sicchè quando elle uscirono fuori così ratte, tutta la gente andò loro dietro, e' forestieri, che v' erano venuti, e tutta l'altra gente del Castello trassero a questa murazione; dico di fuori, cioè del Castello, ove Messer Giesú l'aspettava, imperocchè a quello tempo si facevano i sipolquello tempo si facevano i sipol- grande puzzo. O femmina piena cri fuori della Terra. E quando di carità, che più si curava del l'amorosa Maddalena giunse a Signore Giesù, che noo gli ve-

Messer Giesu, con grao pianto si gittò in terra a baciare i suoi psedi , e disse le parole , ch' avea dette Marta, e 'l pianto , e 'l corrotto era sì grande della famiglia, e della benedetta Martilia, e parenti, e amici quan-do e' videro il buon Giesù , che pareva, che tutto il mondo piangesse, e ridoleansi con lui del loro fratello, e amico suo Lazzero. E 'l benigno Signore vedendo questa piatade cosi grande , e' riguardo la Discepola sua Maddalena, e videla cosie dolorosamente piagnere, incomiociò
a piagnere ancora lui, come quello, ch' è tutto piatoso, e fecela levare di terra, e disse: Do-ve il ponesti voi? ch' io il voglio andare a vedere. E queste due suore s' avviaroop con lui molto volentieri . Aodava io mezzo tra amendue , e andavale conturtando, e dicendo, come non si doveva piagnere la morte de' buoni , e diceva : Siate certe . ch' io sono veouto per confortarvi; ed elle il ringraziavano molto onorevolemente, e dicendo: Messere, bene è vero, che noi siamo gia tutte consolate . La gente si maraviglia tutta, e dicevano: Vedi cume ama questa famiglia ? alcuni altri ne facevano quistione: e pervenuti, che furono al sepolero, Messer Giesu comando, che si levasso la pietra; e Mzrta gli si parò ionanzi, e disse: Messere, fatti indietro, che non ti venga sì

Giesù s' inginocchiò, e disse le parole, che si dicono nel sacro Vangelo, e le due suore s' inginocchiarono con lui molto riverentemente, e tutta l'altra gente, che a loro apparteneva, e tutta la moltitudine, che v' era, si traeva innanzi per vedere quello, che si faceva. Oh.che era a vedere la faccia di Messer Giosù quando egli orava, e che divozione era quella! E'l buon Giesù mise una grande hoce, e chiamò Lazzero; e incontanente Lazzero fue ritto in piede, ma non poteva andare perocch'era tutto legato; e 'l Signore comandò e disse: Scioglietelo, sicche possa andare. E fue sì grande lo stormo della gente, che era d'intorno, che non pareva, che persona si 'potesse muovere per la grande ammirazione del miracolo, il quale avevan veduto. E isciogliendosi Lazzero , alquanti si trassono delle loro vestimenta per vestire lui; e tosto che fue vestito, corse, e git-tossi a piedi di Messer Giesu, e baciogli con tanto amore, che tutta la gente piangeva di divozione, e Lazzero gridava dicen-do: Tu se' lo Dio mio, e'l Signore mio, e se' colul, che se' io eterno. E'l buon Giesù il levò suso, e abbracciollo, e die-derli la pace, e Lazzero la ricevette riverentemente. E penso-mi, che si volse a Maddalena, e abbracciolla; 'e cosie Marta, e molri altri il venivano ad abbracciare, e a toccare. La gen- tra sopraggrandissima allegrezza, Tom, III. D cioè

MARIA MADDALENA. 49
nisse puzza, che di farsi innanzi re gridava tutta, benedicendo
a vedere suo fratello! E Messer Dio, e questo grande Profesa. Dio, e questo grande Proteta, ch'egli aveva mandato in terra, e dicevano: Vero costur éne Figliuolo di Dio. Allora il huon Giesù si

volse indietro e vengonsene al-l'albergo di Marta, e Lazzero viene allato a lui, e Maria dal-l' altro lato; e Marta ne viene inoanzi per fare apparecchiare con gran lerizia . Ed era sì grande l'allegrezza de María, e di Marta della gioria, ch'elle vedevano a Messer Giesu vie maggiore, che della resurrezione del suo fratello. E pensoni, che per questo miracolo cosie manitesto, e cosie grande elle si pensavano, che ogni gente si pensavano, che ogni gente fusse attutata, e quasi convertita umiliata a lui. E quando furono riposa-ti Messer Giesà co' Discepoli suoi in parte, che non vi fusse altra gente, e Lazzero si sta-va con Messer Giesu; ed e'non voleva, anzi disse, che egli aodasse fuori nella piazza, e ch'e-gli andasse, e stesse, e favellasse, siccome egli faceva in prima, acciocche si vedesse, che questa non era opera camuffata. masche-E Maddalena , e Marca si era raca con Giesù con tanta letizia, che nnn si potrebbe dire, e bene erano altamente ristorate de' dolori, ch' avevano avuti in prima. E stava la dolce Maddalena a suol piedi, e guardavalo tutta desiderosa, e appressavasegli con tanto amore, che l'anima, e'l corpo insieme ardeva. Ed anco mi penso, ch' e ll'avevano un' alcióe di vedere la gloria di Dio così grande in Gierusalem, e ivi presso, e 'o tutta Giudea; imperocche Messer Giesti non aveva ancora fatti loro così grandi miracoli , ne così manifesti , e spezialmente in quella contrada; e di questo oasceva loro un' altra allegrezza, e pensavano in loro m.desimi (1) che potrebbono oggimai dire gli Scribi, e Farisci contro a lui; e se pure volessono dire , sarebbooo lapidati , sicchè pareva loro essere assicurate per gran tempn; ma non sapevano come era presso a loro gran dolore. E andarono le novelle in Gierusalem, come Lazzero era risuscitato, e taoti erano quelli, che l'avieno veduto, che noo si poteva tenere celato, e tutta la Città era mossa incontanente, e andavaco a vedere questo miracolo, e convertivasi tante gente, che non si potrebbe mai dire; tantoche i Principi, e Sacerdoti isbigottirono molto, e quasi non sapeyano pensare coint potesse venire loro fatto quello, che disideravano; e facevano richiedere certi grandi uomini, e de parenti di Lazzero.e d. gli altri, e fecersi dire questo tatto, e l'opera era sì chiara, che non vi si poteva opporre; onde maggior dolore cresceva loro, e mostravanlo nella faccia; e questo era ridetto a Maria Maddalena, come costoro parevano addolorati, ed ella molto piu si contortava, ed eglino facevano consigli assai di quello,

VITA DI SANTA gloria di Dio ch' avessono a fare per potere rusalem, e ivi distruggere, e levare di terra questo umono. E uno di, e parve non aveva an-che fusse il Veocrdi dell'Ulivo, si raunarono tutti insieme, cioè i consiglieri, e disse uno : Ecco, che tutto il mondo gli va drie-to, ch'è da fare? E molti dobbiamo credere, che turono i dicitori; ma pure Caifas, che era Pontence in quell' anno, diede il mal consiglio a suo uopo , pognamo che fusse Profeta , e secretamente diliberarono, che si dovesse trovare ogni via , e ogni modo come potessono fare morire Messer Giesu. E bene provvidero di non farlo in die di festa; e pensayano di farlo in tale modo, che noo si levassa romore alcuno. Di questi, ch' erano a questo consiglio, e che erano segretamente amici di Messer Giesu, andarono incontanente in Bettania a dire a Messer Giesu . e agli Apostoli suoi come questo consiglio era fatto; e Madda-lena , e Marta udiro incontanente questo consiglio, e ioco minciarono a dimandare, che forse; e pensomi, che noo erano allora con Messer Giesii . ma erano in alcuna altra parte della casa; e uno di questi amici, ch' erano venuti , sì disse loro : Vedete, che' Principi de' Sacerdoti haono fatto consiglio, e diliberato, che Messer Giesii pur muoia, ed anco pensano d' uc-cidere Lazzero. Quaodo la Maddelena intese queste parole, pensomi, che fue sì grande, e sì

(1) sior che cosa.

MARIA MADDALENA crudele il dolore, che cadde in vigliare perche si r terra tramortita, e divento ghiaccia come neve, e I volto suo pareva fatto di terra, e pensa-vano, che ella fusse morta. Subito Marta si mise le mani nel volto. e Martilla fece lo somigliante, e chiamavano la morte, perocche non volevano vivere tanto, ch' elle vedessono questo dolore. La famiglia corsono per Lazze-ro, che venisse a vedere, come le sue suore s'erano governate; e venne Lazzero, che sapeva già il fatto, e incominciò a piagnere con loro insieme, e consumavansi tutti di dolore, e non pareva, che si curassono della Maddalena, che era stramazzata in terra, e pareva morta, znzi chiamavano la morte loro medicina. E bene sapevano, che Mes-ser Giesú pure doveva morire per la nostra redenzione, non volevano che fusse così tosto; che non pareva loro essere stati con lui quasi uno die, tanta fame avieno di vederlo , e di stare con lui. E la famiglia di casa, vedendo costoro cosi " conciare, corsero z Messere Giesu con gran pianto, e sì gli s' inginocchiarono a' piedi , e disso-no: Messere , la Maddalena ene caduta in terra , e pare morta , e Marta, e Lazzero pare ancora, che vogliano morire di dolore, e non sappiamo la cagione. E Messer Giesù tutto piatoso venne colà, dov'erano, e incontanente chiamóe Maria, ed elia si levò subicamente alla voce del suo Macstro, e gittoglisi a' piedi incontanente : e non ti mara- aveva di grazia morire con lui ; D a

vigliare perché si risentisse così tosto alla voce di Messer Giesti ; che Lazzero poco di prima era stato morto quattro di, e l'ani-ma al Limbo, e il corpo suo era tutto fasciato, e posto nel nonumento, e alla voce di Messer Giesù quasi in un batter d' occhio si levò ritto in piede; similemente fece ora Maria Maddalena . Pensomi , che Messer Giesit si pose a sedere con esso loro, e mandò fuori l'altra gente, dolcemente gli consolava . Morte non poteva essere affrettata una mezza ora, ne un punto più, che egli volesse; dicendo ancora molte dolci parole: Figliuoli miei , voi non potrete essere meco in eterno , ne in mia gloria, s' io non muvio per questo modo; e bene sa Lazzero con quanto desiderio i Santi Padri del Limbo aspettano la morte mia, e la mia resurrezione; e però confortatevi, figliuoli miei, che tostamente aremo gloriosa vittoria de' nimici nostri; e quando voi mi vedrete più "ap-"in pene penato, e più avvilito, e piùe "esser conculcato, e più schernito, e conci beffato, allora sarò vincitore. E allora intesono costoro , come coloro, che combattevano per Cri-

mo che ella fedelissimamente credeva ciò, che diceva, nondime-

no non poteva cessare il dolor

del cuor suo, e non le dava il

sto, morendo vincono la battaglia . E la dolce Maddalena continuamente lagrimava; e pognama convenne, che Messer Giesù, siccome vero Iddio, che sapeva, e poteva ogni cosa, vi ponesse la mano, e darle più forza. Ora rimasono costoro confortate il meglio, che potevano, e quando erano con lui , portavano piis dolcemente ngni pena. La gente era tanta continuamente, che andava, e veniva di tutte le contrade d'intorno, che non si potrebbe dire, e Lazzero stava fuori a ricevere, e contentare ogni grute, siccome in prima

\* conte- faceva. Maria, e Marta non si nevano partivano da Messer Giesù, se non per discrezione. E pensoni, che quando venne la notte, che Messer Giesu fu ito a riposarsi, che queste suore pur volsono un noco ritrovarsi con questo loro frarello a solo a solo, perchè non avevano avuto più agio di favellargii, posciache, risuscitò, tanto era lo 'mpaccio della gente : ed essendo raunati tutti e tre , parlavano insieme: e pensomi, che Martilla, che non sapeva tutti i segreti, che Messer

Giesù aveva loro rivelati , venne dopo 2 costoro dicendo: Che farete? sarete voi tanto vili, che voi lasciate prendere questo Maestro, e venga alle mani degli empi nimici suoi , che ne facciano strazio come delle bestie ? e incominció incontanente a piagnere, e disse: Levatevi suso con tutti gli amici vostri, e con tutto il popolo, che seguita voi , e co-loro, che 'i vogliono offendere, , e codispregategli, cacciategli, e uccid-tegli; non'è così da lasciare

che la Maddalena dicesse : Oime, che non vuole; che se volesse, tostosi farebbe ciò, che si potesse. E stettono tutta notte in grande tormeoto, e pianto; e Lazzero diceva loro quelle grandi cose, ch' egli aveva vedute, e udite nel Limbo da quei Santi Padri, com' eglino addimandavano diligentemente di tutti i fatti , e detti di Messer Giesu , e de' miracoli , e della bartaglia , che egli aveva co' Sacerdoti, e trovavano le profezie, che avevano di lui, e tutte l'adatta-vano a' fatti, e a' detti suoi; e dissonmi, che poche ve n' erano a compiere oggimai, che dovrebbe morire; e questo punto asnettavano con sì grande festa, che non si potrebbe dire; e dissonmi com'egli risusciterebbe, e come n' anderebbono coo lui a vita eterna, e sannn chiaramente tutta la verità di Messer Giesu. E la Maddalena piangeva tanto dolorosamente, che non si potrebbe dire, dicendo: Ob misera peccatrice, ob rimarrò io "dietro al Maestro mio! Or potrei io vivere, s' io non lo ve-dessi? non mi dà il cuore, se egli nol facesse per miracolo. Oime desiderio del cuor mio, tardi t'ho conosciuto, che non mi pare quasi averti conosciuto , tant'è la fame,ch' io ho di stare teco ; e ancora raddoppiava il dolore, e il pianto, e davasi nel petto, e diceva: Or misera peccatrice, or viverai tu tanto, che tu vegga il tuo dolcissimo Maestro in mano de' cani, e 'l mansueto

agnel-

COSE

questa opera,e sed e bisogna, met-

MARIA MADDALENA. 13
agnello tra la bocca de' lupi, e to. O anima, perche noi istai
de' leoni? Or come potrei io tu con questa benedetta famipatire di vederti mettere mano addosso senza riverenzia? Io voglio innanzi morire mille migliaia di volte, se tanto potessi risuscitare, che di venire a questo partito . E gridava: Or Sienore, dammi la morte anzi che io verga cose così fuori di ragione. e d'ogni dovere. Or si volgeva a pensare della morte, e dice-: Oime ! o come potre' io soffrire di vedere la dolcissima Madre del Maestro mio così dolorosamento, e così vedova di cotale Figliuolo, e di vedere i Discepoli suoi dispersi ? S' io avessi mille cuori in corpo, cre-do tutti scoppierebbono a un' octa. E sentivasi sì forte il dolore, ch' ella stimava pure mo-rire; e non sapeva la Maddalena, che partito pigliarsi. Dali' uno lato voleva morire per non vedere così dolorose cose, e dall'altro lato diceva a se medesima: Si eh? dunque vuoi tu morire per luggire pena? Non voglia Dio; anzi voglio vivere, e vedere ogni cosa co' miei occhi, acciocch' io faccia mille migliaia di morti io tutto I tempo, ch'io ci viverò. E staquesti dolorosi, e amari pensieri, e pianti, e noo v' era gnuno , che di lei si curasse, perche Marta e Lazzero facevano il somigliante, e ciascuno confortava l' uno l' altro pur di piagnere, e di dolorare, e spezialmente Lazzero, che aveva saputo più chiaramente la veritade del fat-

Tom. III.

D 3

glia, a vedergli così fedelissimi amici di Messer Giesti , e pregarli , che accattino grazia di fare il somigliante? Niente avevano sonno, o pensiero d'andarsi a posare in sul letto, niente avevano voglia d' essere consolati, quando vedevano, o pensavano, che la infinita carità di Dio aveva dato il suo Figlinolo a patire tante pene, e tale morte sanza nullo peccato, o colpa sua. ma per li peccatori, e peccati nostri; e di questo si raddoppia-vano le pene di Maddalena, che pensava, e percotevasi il petto, e diceva: O Signor mio, io soco quella, per cui porterai tante pene? Or porta tanto la scellerata vita mia, ch' è stata con tanti cani, e sempre ho farto pur male, e già quanti an-ni ho meritato lo 'nieroo ogni die forsi mille volte? e tu avendomi perdonato per tua bontade, e non avend' io fatta penitenzia. allo innocente vedro portare pene di tutti i mier peccati iscamparmi dallo inferno . Oime, Signore mio, e Maestro dolcissi-mo, a che t' hae condotto la passione dell' aoime? O Maddalena dolcissima, pensando queste cose i' amore tuo sempre sceva, e simigliantemente il do-lore, e la passione dello innocente Maestro tuo. E così mi penso, ch'egli stettero tutta questa notte, e la mattina per tempo uscirono fuori a sapere se Messere Giesu fusse uscito della camera, per fare quello fusse di bisogni

VITA DI SANTA Messer Giesi conforto, che l

E quando venne di tuori , e la santissima Maddalena gli si gitto incontanente a' piedi, e pregollo gli piacesse mandare per la Madre sua, che venisse a fare le feste quivi con esso loro ; e 'l Signore rispose, che bene gli piaceva, perchè v' aveva a stare aucora alquanti di . E pensomi , che la Maddalena aveva ensato infra se medesima : Se Madonna ara udito questo mal consiglio, ch'è fatto, io mi penso, che grande dolore ella arà; sicch' io vorrei , ch' ella stesse qui a prendere conforto col suo beneditto Figliuolo . Buono pensicro avesti, diletta Maddalena; ma tu debbi bene credere, che egli non era partito da lei , be-neche fusse di lungi col corpo. Ora si mandò per Madonna, e quando ella fu giunta la festa fue grande, e pensoni che il dolore della Maddalena, e degli altri suoi si dimenticava, che non vi pensavano così strettamente, vedendo Giesù, e la Madre sua, e veden-do il grande onore, che la tur-ba gli faceva, che mi penso, che spesso gridavano: Benedetto sia colui, ch'è venuto nel nome di Dio per fare salvi altrui; e dicevano a grandi bo-ci: Viva lo Dio d'Isdrael, e de' Padri nostri, che ci ha mandato il maggior Profeta, che olto il maggior Proteta, che pressimava, con le lagrime gia-mai fusse in terra. È in queste tava in grande multitudine, e grida raccontavano i suoi gran-di miracoli, e benedicevano levano. Ma diciamo della Mad-roolto; e anco di questo pren-deva la Madelana uno grande con di dolci prieghi, che non

conforto, che la morte di Messere Giesů s' indugiava piùe tempo, bene era cerca non poteva mancare, che non moris-se; ma quel chiavello, che l'era fitto nel cuore suo mi penso la faceva spesse volte riscuotere, e gittare degli amari sospiri i questo mi penso fusse il Sabato deil' Ulivo. E quando venne alla sera , pensomi , che Messere Giesti chiamasse i suoi Discepoli, e segretamente disse loco, come la Domenica mat-tina conveniva pure, ch' egli andasse in Gierusalem , impe-rocche si conveniva adempiere alcuna Profezia , e pensomi , che comando loro , che non dicessono nulla di quì a domattina . Or ti pensa con quanto dolore, e paura stettero i Di-scepoli quella notte. E la mat-tina vegnente disse Messer Giesù alla Madre, e alla Madda-lena, e agli altri : lo voglio andare in Gierusalem ; e la Maddalena a questa boce si riscosse tutta , e gettossi in terra incontanente con tutto il volto pieno di lagrime , e disse : Maestro, tu sai bene, ch' egli hanno fatto il consiglio di volerti pigliare, e uccidere. La sua Madre dolcissima sapeva bene ciò, ch' era, e quello sarebbe in quello di ; ma pure pensando, che questa cosa s'appressimava, così le lagrime gitai po-

MARIA MADDALENA 35
si potrebbe mai dire, e molte tanente ordinò certi famigli,
lagrime versava dicendo: O ca- che gli andassono drieto con rissimo Padre, o dolce Mae-stro, perchè ci vuoi così abbandonare, e lasciarci orfani, e derelitti? Io ti dico, Messere, che noi verremo tutti a morire insieme con teco. E'l Signore tutto pietoso, e benigno, che sapeva il cuore suo, e tutti gli altri, al gli comincio a confortare dolcemente, e forsi cominciò a piangere con loro per la piatade di ioro, e disse: State sicuramente, ch'io tornerò istasera quà a cenare con voi , e in questo di alla mia persona sarà fatto grande onore, e co-sì vuole il Padre mio, che sia. E io voglio vi confortiate, e rallegriate della gloria del mio Padre. E rivolsesi alla Madre, e disse: Dolcissima Madre, state-vi quì, che non voglio mi venghiate drieto, imperocche sara tanta la multitudine, che non vi potresti accostare, e non sarebbe convenevole il vostro essere tra tanta gente . E la Madre rispose dolcemente : Figliuolo mio benedetto, va in pace; io ti raccomando al Padre tuo, e pregoti, che non manchi; torna stasera da noi, come hai detto . E Messer Giesù s' inchinò alla Madre sua umilemente , e prese licenza da lei , e dagli altri. Ora si muove il buon Giesù co' Discepoli suoi, e van-

Lazzero insieme, e all'uno disse, che tornasse adrieto come Giesù intrasse in Gierusalem, sicch'egli sapesse ridire ciò, che fusse fatto insino a ivi; e all'altro comando, che quando e' fusse entrato nel Tempio di Dio , che ponesse mente la vi-sta , che facessono que maggio-ri del Tempio , e che inconta-nente desse la volta indictro a ridire loro ogni cosa . O Maddalena prudentissima, come eri savia, e avveduta a ciò si conveniva fare! e' non si potrobbe dire, ne tanto ben pensare, che piùe non fusse. E pensomi di te, che non fusse in questo mondo Reame, che tu non fussi soficiente a governare e per senno e per discrezione; e questo dico per la natura, e anco sono certo , che la grazia di Dio t'aveva molto più che raddoppiato, dipoi ti convertisti ; e beneche innanzi ti guastassi per la mala volontade, il buono Signore ti racconciò per sua grande pietade , e feceti nella Chiesa uno segnale infra le femmine, come a Pagolo infra gli uomini; e pensomi, che se tu avessi avuti Discepoli, e avessono scritti i fatti tuoi , e tutt' i tuoi detti , e le piacevolezze di tua persona , e 'l Giesti co' Discepoli saoi, e van-ne inverso Gierusalem, e la-acia costoro tutti consolati. E i (1) viiumi de' libri, che stimare ia disiderora Maddalena incon- non si potrebbe . Ora tornia-

(1) Nel Borc. vit. di Dant. Compose un suo vilumetto.

mo alla nostra materia . Pensomi , che la mattina per insino a terza , che la Maddalena stava tutta attenta , e solievata a sapere se tornasse alcuna persona, che le dicesse novelle del suo dolce Maestro . Madonna si stava sola in Camera in orazione a pregare Dio per lo suo benedetto Figliuolo, che lo scamoasse dalla malizia e ferocitade de'rei uomini. Marta, e Martilla stavano apparecchiare, e a fornire la grande cena, imperocche I buon Giesù aveva detto di tornare ivi a cena. Pensomi , che in questo tempo d'intorno alla terza tornò il primo messo, ch' ella aveva mandato con grande allegrezza, e con uno ramo d'olivo in mano , e venne a Maddalena ; e incontanente, ch'ella il vide, si pensò, che buone novelle aveva; e'l messo cominciò a dire tutto il fatto della Domenica d'Olivo, come si conta nel Vangelio , e come la gente di Gierusalem gli si foce tutta incontro con grandi boci di lande , menandolo dentro , e spogliandosi le vestimenta loro, e gittavanle per terra , e così i rami degli olivi ; ed ecco il segno; questo ramo, il quale ho recato, è uno di quelli, che colsono per onore di Giesù , e gridavano ad alte boci : Benedetto sia chi viene nel no-

16

cemente rendeva grazie a Dio. Marta, e tutta l'altra famiglia vennero a udire queste novelle con gran festa. Pensoni, pres-so alla nona tornò l'altro messo , e disse , com' egli l' avea lasciato nel Tempio , e tutte le grandi cose , ch'aveva fatte la entro , e la grande signoria, ch'egli aveva dimostrata di cacciare que' mercatanti del Tempio , e come non gli era stata fatta gnuna resistenza; e la Maddalena dimando se quei Sacerdoti , e Scribi del Tempio eran venuti a lui ; e que'disse, che non s'erano lasciati vedere , se non a cotali finestre molto ad alto, che si facevano a vedere il romore, ch' era si grande. L' amorosa Maddalena di questo si rallegrava molto, dicendo: Forse non verrà loro fatto come pensano , e quivi era un poco rimbaldanzita. Marta, e Martilla s' andavano inginocchiando per casa, e gridavano a Dio, che togliesse loro forza , e che desse vittoria al suo Figliuolo benedetto . E'l buon Giesti stette insino a ora di vespro predicando il regno del Cielo , e dimostrava la malizia , e la ipocrisia di que' maggiori del Tempio più che dicesse mai: e nondimeno in tutto quel di non si trovo per turta la Città chi lo 'nvitasse di bere , e di Democratica na cui viene nei no- ena 10 invanses di bere, e di me di Dio, quanna in acciditir, mangiare . E questo si dice, E la Maddalena tutta rallegrata, che ine per la paura, ch' avemi penso, prese questo rano del- vanno di que' maggiori del Temil'olivo, e portollo a Madonna, pio, che l' andavano minare e dicevale queste novelle con ciando gide palesemente; e

MARIA MADDALENA. ser Giesti se ne venne in Bettania la sera , e quivi era apparecchiata la grande cena . E fatto ogni cosa , queste benedet-te danne vedendo , che la grande multitudine gli era venuta dietro, non voliono gnuno entrasse in casa, se non Giesti e' Discepoli suoi. La Madre, e la Maddalena, e gli altri io ricevettono cnn gran festa, veggendo, ch'egli era scamparicevettono cno gram vesta, veggendo, ch'egli era scampa-to delle branche de' lioni ; e pensomi , che Messer Giesti per fare loro grande festa si rivolse alla Maddalena, e a Marta con volto allegro, e dimestico, e disse: lo vorrei mangiare, perocche noi nnn abbiamo oggi mangiato, ne beuto. Or pensa con quanta letizia queste suore ricevettnno queste parole tanto dimestiche ; e incontanente rispnsonn : Maestro dolcissimo, egli è apparecchiato ogni cosa; e subito fu l'acqua apparecchiata per lavare le mani a Giesti , e alla Madre , e a' suoi Discepo-li , e cnsi fatto si posono a ta-vola. Maddalena ,e Marta servivano come erano usate con mnlta letizia , e sempre quello pane , o altre cose , che rimanessano a lui, serbavano per lo-ro con gran divozione, e stet-tero la sera con gran festa,

ogni gente si maravigilava come le Madre, e tale Figliuolo, e in quel di non l'avevano pre-so, e bene l'arebbono fatto, se erano, e sono tutti quelli, che avessono potuto. Ed ecco Mes-amano Messer Gicsù. A questa benedetta famiglia disse Giesù: lo voglio domani s' apparecchi una gran cena , che ci ver-ranno di Gierusalem molti nostri amici, a cui io voglio dare quì piena consolazione. E la Maddalena si gittò in terra dicendo: Maestro mio, grazie ti rendo di queste parole, che io medesima desiderava, che tu questo facessi; sie' tu benedetto in eterio . E poi la sera furo-no insieme le suore , e l' fra-tello , e ordinarono la cena grandissima , e che tutte le cose si facessono doppie, e così comandarono a loro fattori, e a tutta loro famiglia , che ciascuno chetamente, e (1)riligiosamente apparecchiassono ogni cosa, e si abbondevolmente, che ancora tutti li poveri avessono di questa cena per amore di Messer Gicsii ; e la benedetta Maddalena , la quale tutti i suoi pensieri ritornavano pure a Messer Giesu , com' ella gli potesse fare onore, e appiacere, pensomi, che comperò unguento del più prezioso, che mai comperasse per ispanderlo sopra il suo dolce Maestro a questa grande cena, pensando, che gli fusse grande onore, e gran-

(1) così il Manostrito.

VITA DI SANTA

Giovanni , che dice : Sei di di-vuole , io mi penso della Mad-nanzi alla Pasqua; e nondime-dalena , e di questa benedetta no la Chiesa il pone pure il Luned Santo , dopo la Dome-nica d'Unvo . E 10 non fo forza io questa mia meditazione; che mi diletta di dire della Maddalena, e quello, che ella faceva in questi cotali tempi . secondo il muo pensiero; e la verità rimane pure a suo luogo, e per la grazia di Dio non go, e per la grazia di Dio non mi sento gnuna oppinione te-nere, nè altro credere, che ten-ga la Santa Madre Chiesa; e quetti miei pentieri non gli af-fermo punto. fermo punto, se non quelli, che sono affermati da Santa Chiesa. Ma giovami , e dilet-tami ancora di voiere andare pensando cotali cose di frutto di questa nostra Madre, e non mi pare perdere lo tempo, quan-do di loro penso, e favello; e

anco ci ha meglio , che , partechè di lei penso, sono costretto pensare di Messer Giesti, e del-la Madre sua, anzi per lui pen-so di lei, perchè egli la fece così buona , e così grande nel suo cospetto, e nel suo amore. Ora torniamo alla cena, che si dice, ch' ella fue in Bettania in casa di Simone leproso, e questo Vangelo la po-ne in Bettania, dove dice, che Lazzero era uno di quelli , che sedeva a tavola, e mangiava allato a Messer Giesti, e Marta ministrava ; sicche mi pare maraviglia , che Marta ministrasse in casa altrui; e penson.i., che fusse questa cena noo quella del Passio; ma sia qual

famiglia io questo modo : Che appresso a Gierusalem er ano molti grandi, e gentili uomini, i quali volsono venire a vedere, se questo miracolo cosie grande fusse la verità ; pognamo che l' avessono veduto andare , e favellare, alquanti di loro forse non lo avevaco veduto mangiare . E però mi penso , che Messer Giesù volesse, che sedesse alle prime tavole , sicche tutta la gente il vedesse mangiare. Or ecco , che furono posti a tavola, ed ecco Maria, che venne col tesoro dell'unsuento. e dice questo Vangelio, che fu una libbra, e dice, che unse i piedi a Cristo; e'l Passio dice. che gliele versò sopra il capo suo. Io mi peoso, che forse fu l'uno, e l'altro, perocchè I mormorio de' Giudei pure si pone in questo medesimo Vangelo; quando la Maddalena isparse l'unguento, l'odore fu sì grande, che riempiette tutta la casa. Pensomi, che ciascu-no, che v'era, stimava, che quello fue il più prezioso unguento, che mai in questo mon-do si facesse, e certo bene si conveniva così; in tale Signore s'adoperava . E vedi , che cosa è delle cattive anime. Giuda cattivo , ch' aveva l' animo corrotto d' avarizia , volse mormorare verso i compagni suoi e puosevi alcuna copritura dell' opera della piatade , perchè non paresse così male . E al di d'oggi se ne fanno di quelle cota-

MARIA MADDALENA

53
cotali, che la Maddalena fece, grande sua vergogna, e pensoe dentro, e di fuori si pone mi, che "I cuore sun rimase alcuno colore, che pare bello . Or diciamo della huona anima della Maddalena, che pensò altrimenti; che tutte le pie-tre preziose, che sono sotto il Cielo, od alcun altra cosa, che sia preziosa in questo mondo , tutte l'arebbe volute , s'ella l'avesse potute avere , per(1)ope-rarie alla persona del suo dolce Maestro , e ciò , ch' eila poteva pensare, e fare, sì le pare-va niente a rispetto di quello gli si conveniva; e bene diceva vero. E allora il benedetto Maestro rispose , e scusò l'opere di Maria contro al mormorio della gente, e commendol-la molto dicendo, che bene aveva fatto, perocchè de' poveri sempre arete, e me sempre non arete. A cui la dicesti tu, Messer Giesu, questa parola? Pensomi , che la dicesti agli ipocriti , che hanno il povero innanzi all' occhio , e fannogli la limosina non per te , Messere, ma per essere lodati dal mondo , sicche te non hanno sempre , ma bene hanno i poveri . Ma ritorniamo a pensare , che allegrezza ebbe la Maddalena quando ella vide, che questa opera piacque al Maestro suo, Opera platojue al massario nuo, che montrava non unine unine che ne fiue contento i e che stichezza, e canto monte, che
allegrezza n' ebbe Marta, c non aveva in tal maniera mai
ututi gli altri, che amavano tanto montrata. Ebene biognaMesser Giest ; e 1 mormorio va , ch'egli gli fortificase, che
di colal fiue in sopeteto con da ivi a pochi di avevano a

indeenato di queste parole, e di questa vergogna; e bene lo mostrò poscia tostamente . La Maddalena , ch' aveva questa allegrezza così grande, sì ebbe con essa l'amaritudine, cioè, che Messer Giesù disse : Serba di questo unguento al di della mia sepoltura . Questa parola, ripensandola poscia, le rinnovel-lò il chiavello del dolore nel suo cuoce. Messer Giesti stava a questa cena, e parlava parole di vita eterna, e la Maddalena gli stava presso quant' ella poteva, riponevale tutte nel cuor suo , e nella sua memo-ria . E quest' altra gente con gran divozione ascoltavano le parole di Messer Giesù , e ancora con gran divozione guatavano Lazzero mangiare , e bere , e favellare , e(a) tutte le cose , che fanno tutti gli altri uomini , dove si mostra , che quegli hanno vita eterna . Ed ecco fatta la cena , e per tutta la gente, laudando, e benedi-cendo Iddio, che cotale Profeta aveva mandato nel mondo. E Messer Giesù rimase co' Di scepoli suoi , e con questa be nedetta famiglia, e pensomi, che mostrava loro tanta dime-

(t) pare per apperarle, adoperarle.
(a) si intentende fare.

60 VITA DI 9 ANTA

\* faceva portare smisurato dolore. Ora te. E pensomi affettava del pane in fette mi penso, che non volse, che a lei, e alle invitate a mangiare, la Madre cenasse con lui con e diceva loro parole di rurro tanta gente, E Maria, e Marta volendo, che Madonna, ella, e le sue compagne, che mi penso vi fussono le sirocchie sue , e alcune altre divote, e buone donoe(1), e faccendo la Maddalena apparecchiare in alcuna camera, dove ella era, molto grandemente, e molto riverente-meote; ed essendo Madonoa invitata di porsi a tavola, ed ella come sua Madre umilissima disse, che noo voleva, peroc-che voleva aspettare gli servigiali del suo Figliuolo , cioè Marta , e Maria . Oh Madre carissima, non ti levasti io alto, perchè tu fussi Madre di cotale

Figliuolo, e perchè tu vodessi ve ne lui in questi di montato in co-1000 si grande altura, e gloria del mondo! anzi quanto era maggiore la prosperitade, tanto più ti profondasti in umilitade. E pensomi, quando fue par-tita la gente, che Maddale-na, e Marta tostamente andarono a cenare con Madonna, e pensomi, che Madonna disiderava, che'l Figliuolo venisse a questa cena, per dare consolazione a queste , ch' erano con lei . E colui , che sapeva , e sa tutti i disideri, così fece , e ando dove cenavano costoro con alcuno degli Apostoli, e posesi a sedere allato alla Madre sua di-mesticamente, e reverentemen-perchè da voi viene ogni be-

letizia, e consolazione. Ora ti pensa, come stava la Maddalena , ch' era più presso al Fi-gliuolo , e alla Madre , che nessuna dell' sitre; con quanto disiderio prendeva del pane, che queste mani avevan tagliato, e toccato; e pensomi , che volesse Mester Giesu fare ancora dinestichezze a Marta, peroc-chè molto l'amava, e disse : Marta, Marta, che è di tutti i poveri, e di tutti gl'infermi? come sono stati in questi di che hai avuto cotanto impaccio? E Marta rispose: Messere, bene per la bontà vostra, ch' egli aspettavaoo voi con taota allegrezza, che non si potrebbe dire, ed \*eccene tanti venuti, che abbiamo piene le case nostre , e anche l'altrui , e appena gli abbiamo potuti acconciare. E 'l Signore disse: Con-fortati, Marta, che domace attenderemo a fatti loro , e faremgli sani dell' anima , e del corpo , e manderemgli a casa loro con grande allegrezza . E Marta rispose tosto: S' empierà la casa di nuovo degli altri; e Giesù disse : E tu così vuoi . E così fece , che 'l dì seguente tutti gli sanò, e incontanente si riempierono le case degli altri. E Marta rispose: Anzi vo-

ne,

<sup>(1)</sup> forse s'intende cenassono, uscito di mente allo Scrittore per la lunghezza del persodo

MARIA MADDALENA
ne, e ogni pietade. E la Ma- gliuolo rispose, e i

dre ascoltava queste parole codre ascoltava queste paroue co-si dolci, e tutte l'altre; e pen-somi, che Messer Gieru disse : Vedi, Marta, perchè tu se ami-ca de poveri per mio amore, quand' io andro altrove, io lascerò virtù, e grazie, che tu potrai sanare i poveri, e gl'in-fermi dell'aoima e del corpo, come tu vorrai, e quando ve-drai sia da fare. E Marta con grande riverenza rispose, e disse: Molte grazie sieno a te, e alla carità tua, che questo dono ho tanto caro, quanto più posso. E pensomi, che veden-do la Maddalena, che Messer Giesù stava con loro così dimesticamente, e a ogni cosa rispoodeva loro, disse: Signore, ta di pure a Marta; oh a me, che lasci tu? E pensomi, che Giesù rispuose con buon volere: Lascerotti, che tu farai penitenzia, e che in questo tu sia amata da tutti i peccatori infi-no alla fine del Mondo. E Maddalcoa incootanente gli si gittò a' piedi, e disse: Messere dolcissimo, queste parole al cuore mi vanno; di ciò ti rendo laude, e grazie con tutto il cuore , e con tutta la mente quanto posso, imperocche que-sta grazia disiderava io d'avete. E posonsi giuso a mangiare. E vedendo la Madre queste belle dimostranze, godeva il cuor suo, e volendolo invita-re, cioè il Figliuolo, a brieve dire , disse con allegro volto: uolo mio, oh a me che lasci tu? E pensomi, che il Fi-

gliuolo rispose, e rivolsesi, a lei coo volto molto allegro, e tutto riverente, e disse: Ma-dre mia, tutte le cose mie sono tue, e tu sai bene, che ooi non abbiamo diviso niente. E bene diceva vero, imperocche come ella non aveva alcuno peccato, così non aveva alcuna divisione, che 'l peccato è quello, che divide l' anima è quello, che divide l' anima da Dio. E la Madre con grande riverenza ringrazio, e benedisse la bontà sua. E quando ebbono cenato, e parlato così dimesticamente, stante un poco, sì se ne volsoco angare a riposare, e ciascheduna di co-storo chiese la parola, e la be-nedizione, ed egli la diede molto amorevolmente, e tornossi al luogo, dove soleva stare la notte co' Discepoli suoi. E pensomi, che in questo meazo, che Messer Giesu stava con que-ste Donne, alquanti Discepoli stavano con Giuda; e penso-mi, che alcuoo di Ioro lo riprendesse benignamente, e com'egli aveva levato questo mormorio dell'unguento intra tutta quella gente; e costui era tutto indegnato per la vergogna aveva avuta . E pensomi , che non ne dicesse sua colpa , anzi si scusava come uno asioo síacciato, e diceva: Bene, almeno io dissi il vero . E costoro risposero: No, frateilo, molte cose soco vere, e non sono però da dire. E non porerono tanto di-re, che quel ladro dicesse sua colpa, anzi mi penso, che crol-lava il capo, e diceva cel cuor

VITA DI SANTA

suo: Io gliele farò caro costare, e così fece; e pognamo che fusse divina permissione, per fare il bene dell'anime, pure a lui fue dannazione, e non volendo ben fare, pure fece bene altrui, e male a se. E pensomi, che in queila notte egli fermasse nel suo cuore maladetto d'andare a' Principi de Sacerdoti celatamente, e di fare patti con loro di tradire Messer Giesu; e così fe-

"il mer- ce; e pare, che si dica, che la coledi mezzedima santa ricevesse il prezzo, cioè trenta danari, quel-lo, ch' egli stimava di potere

rubare 'imbolare di quello unguento, se si fusse venduto. Che maladetta sia l'avarizia. O Giuda, perchè non chiedevi alla Maddalous . che te n' arebbe dati quanti n' avessi voluti, innanzi ch' avessi fatto questo tradimento? tanti n' aresti avuti, che non gli aresti potuti levare di terra; ma l'anima malchea non sa prendere niuno buono partito, e niuno consiglio. O Maddalena, se tu avesti sanuto in questa notte i pensieri di questo ladro isvergognato , pensomi , the non avresti mai mangiato pane, se Messere Giesù t'avesse lasciato.

Ora riporniamo alla Maddalena. Quand' ella si trovò così sola all' orazione la notte, ed ella si fu ricordata delle parole , che Messer Giest disse , cioe quando disse : Serba di questo unquento al di della mia serultura : allora tutta l'allegrezaa, e consolazione fu ita via , e davasi nel petto e piangeva sì

ridussela in pianto sì crudele, sì forte , che non si potrebbe dire, e diceva infra se medesima: O misera peccatrice! viverò io tanto, ch'io ti vegga mettere nel monumento, e in quel punto io t'abbia a ugnere? O vita dell' anima mia, quanto t' ho amato, e amo! Oh s'io veggo porre mano addosso a tua persona senza riverenza, certamente il mio dolente cuore scoppierà. O speranza, e conforto mio, tu sai bene, ch'io non potrei soffenire di vederti morire, pure di morte naturale, non che essere morto per le mani de cani Giudei; e non dico questo, perchè mi dolga la morte mia, e la pena, ch'io potessi patire, anzi mi duole la morte tua, e la pena, ch'io penso vederti portare ; e tanto mi duole , che se fusse possibile, che questa morte, e questa (1) passio io potessi levare dalla persona tua , e darla alla mia, volentieri la porterei , e cento cotanti più; e tu, Signore mio, ti riposassi, e campassi di pena, e di morte. E tu mi di: Serba di questo ungento al dì della mia sepoltura? Oime, Signor mio, con qua piedi vi verrò, o con qua' mani t' ugnerò, o come potrò sofferire di

vederti cogli occhi miei giacere morto nella sepultura ? o come

potrò io anco vedere, o sofferi-

re la tua Madre così dolorosa? Dicoti, Signore, ch' io non ho virtu da ciò, e tu il sai. E

(1) ceri sta .

MARIA MADDALENA.

se le speszasse in cotpo. E pensomi, che molti hanno la morte con più leggier pena, che quemi di", Signore, ch' io apparec-chi l' unguento alla sepultura aspettacolo di vederti nella sepoltura? E diceva : Io ti priego, Signore, con tutto il mio cuore, che tu mi faccia degna portare tutta la pena, e tutti gli strazi, che portare tu debbi, e tut-t' i flagelii, che si può portare per gnuno peccatore, mi facci portare dinanzi agli occhi tuoi, anzich' io ti vegga morire, o nella sepoltura giacere morto, perocchè tu se' innocente, e sanza peccato, e di me non si potrebbe fare tanto strazio, che la vendetta sopra questa misera peccattice, perocchè se io patissi Messere, innocentissimo, e giu-sto vogli portare le pene. che sto vogli portare le pene, che debbo portare io? certo, Messere, pure delle tue mi dolgo, 'non che delle mie. E sando la Maddalena in questi amari, e dolorosi pianti , pensomi , che Messer Giesis i i quale (3) ude, imperocche per la sua venuta, e sae tutte le cose, vedeva il do e per le sue parole tutta la lore del cuor suo, che lagrimava gente credeva in Messer Giesis, per piatà di lei. E avere sonno e continuamente cerctavano de

forte, che pareva, che 'l cuore in così fatto tempo, è una beffa a dire; ma pensomi, cho Messer Giesù la fece addormentare , non sapendo ella come . ansta non era; e anco diceya: Tu zi se ne maravigliava poscia, e anche se ne doleva . E incontanente, che veniva la mattina, ella tua? o chi vi potrà venire, Si- vedera Messer Giesi, e la Ma-gnote, a vedere il doloroso (1) dre sua, e di subito si rallegrava, e consolava. Ora mi penso, che quelli gentili nomini, ch' etano stati a questa cena, tornarono in Gierusalem, e dicevano palesemente queste novelle , m' eglino avevano veduto Lazzero mangiare, e bere a tavola con loro, e come la gente, che \* forse veniva alla festa in Gierusalem, ciascuno tutti capitavano quivi per vedere Lazzero risuscitato . E' Prin-

cipi de' Sacerdoti , essendo loro si detto queste cose, pensomi, che mandarono per alcuni buoni uo di più lo non sia degna; e però mini, e sottilmente li disami-ti prego, Signor mio, che facci narono di queste cose, ch' eglino avevano vedute , e udite ; ed eglino larghissimamente dicevatutte le pene dello inferno , non no ogni cosa sanza paura , e co-basterenbono a rispetto di quel-lo, ch' io sono degna ; e tu , ora: Benediffus qui tocnis to nono ogni cosa sanza paura . e coora : Benedictus qui venit in nomine Domini , oranna in excelsis . E costoro di questa parola crepavano, e morivano, e non sa-pevano, che si fare. Questi cotali uomini se n' andarono , e' e non Principi rimasono, e feciono consiglio d'uccidere Lazzero,

mo-

(a) in pece di mettacolo.

(1) ude per ode , audit ; se non è giattosto per vede .

modi come questo far potessouo; e in questo mezzo mi penso, che venne Guida Cattivo e proterse di dare Gi-su nelle loro mani . Costoro furono molto allegra, e fectionels if patto sanza discordia di dargia quesio, ch' egli chiedeva, cion trenta danari, e che venusse per essi a ogni suo piacere. Molto fusti cieco, Gruda, in piu mods . Se tu eri così affirmato della moneta, perche non ne chiudevi pure assai? Io mi penso, che te n' arebbono

" forse dati quantità sanza numero, e operò la mercatanzia, che tu vendesti, certo non si poteva comperare tanto, che più non valesse. Ora mi penso, che Mosser Giesù stette in questo luogo con questa benedetta tente infino al Giovedi mattina con tanta dimestichez-24, e con tanto amore, che non si potrebbe dire ,e a costoro pareva essere in Paradiso, vedendo tanta copia, quanta dava loro di se : ma dopo la gran montagna si trova la gran valle . La Maddalena gli andava sempre

intorno servendolo, e ascoltandolo, in tutte sue parole benedicendolo nel cuor suo , e sempre cresceva l'amore nell'anima sua infinitamente . Ma ecco , che " il mer- venne"la mezzedima sera; e nel coledì libro della vita di Crisco si pone questo nella mezzedima sera come Cristo cenò colla Madre, e colla Maddalena, e con Marta, e con Lazzero, e co' suoi Apostoli. E penso, che non voleva altra gence, per le parole, tanto. E I Signore rispose, c che voleva poi dire; e dice, disse: Madre carissima, non sai che Messer Giesu mostrava più tu, che mi conviene essere in

la Madre sua, ch' egli avesse mas fatto, e così fece alla Maddalena, e agli altri . E ancora dice, che dopo la cena si pose a sedere colia Madre, e ragio-nava con lei parole di vita eterna; in tine disse, ch' aveva desiderato di fare una Pasoua co Discepoli suoi. Ma la sua Maddaiena udendo quelle parole, diventò si forte sbigottita di paura, che 'I suo voito divento fatto come la cenere, e I suo dolore spart, the non poteva parlare, e gli Apostoli ancora tutti furono impauriti. E pensomi che dissono: Messere, come vuo tu andare in Gierusalem? bene sai tu, che' nostri maggiori hanno ordinato di farti morire ce le novelle ce ne sono venute,perocche la loro invidia ogni di cresce .

Preghiamti carissimamente, che

tu lasci passare il loro furore ,

che è teste così acceso; abbi pia-

tà di noi, perocche sanza te

niente possiamo fare: e incomin-

ciarono fortemente a piagnere

e Maddalena si consumava di lagrime a queste parole, che pa-

revan due fonti gli occhi suoi, e toccava la Madre pianamente, e

diceva pure, che ella il pregas-

se, che non andasse in Gierusa-

lem . e che facesse la Pasoua oui-

vi con tutti loro; e la Madre benignamente disse al suo Fi-

gliuoio: Figliuolo mio, facciamo

la Pasqua qui con costoro, se tu vuogli, che vedi, che t' amano tanto . E'l Signore rispose, c

MARIA MADDALENA. 65
quelle cose, che 'I mio Padre a ragiocare cose co' suoi Disce-

vuole, e per che m'ha mandato? E la Madre rispose : Beoe ; e rinnovellollesi il coltello, che Simone le aveva detto. E penso-mi, che la Maddalena, e gli altri oon intesero però della sua morte, ma che volesse fare qualche gran cosa in quella Pasqua , sicche non furono arditi a dire più . Pensomi, che la Maddalena rimanesse in quella notte coo tanta angoscia, e con tanto dolore, che non si potrebbe dire, e non sapeva, che si fare, nè che si dire, e diceva infra se stessa: Io ho paura, che questa sarà la mala andata per me ; e piagnendo tutta notte sanza riposo, e sanza dormire, e il buon Giesù le fece ricordare di quella parola, che' Sacerdoti dis-sono, di noo fario pigliare in di di festa, imperocch' egli è molto grande nel popolo; sicch' ella si coofortò un poco, e pensò, che non lo volessono fare in questa Pasqua, ond ella rimase più tranquilla nel suo cuore, e stava in orazione, e docemente pre-gava Dio, che togliesse le forze loro, che non oro, che non potessono fare male al Maestro suo e questo pregava con tutto il cuore . E venuta la mattina, che Giesù Cristo voleva andare in Gierusalem, e la Maddalena presò Madonna, che 'i domandasse, se voleva, ch' ell' andassono con lui in Gierusalem; e 'i Signore disse : Sì , ma venite , poiche saremo andati noi. Pensomi, che non volesse, the andassoon ad otta con lui, perche aveva Tom. UI.

poli di gran dolore. E le donne s'apparecchiarono, e andaronoe in Jerusalem nelle case loro . dove solevano stare l' altre volte. Pensoni, che Marta rimase a governare i poveri, e gl' infermi , che v' eraoo venuti , e tuttavia ve ne veniva per essere sanati da Messer Giesù, credendo fosse ivi . E la Maddalena , e gli altri giunti , e intrati in casa incominciarono a praticare delle cose , ch' elle credevano bisognasse, pensando forse volesse mangiare noo sappiendolo però di certo . E Messer Giesù riposandosi in alcuno luogo disse a' suoi Discepoli : Io ho desiderato di mangiare questa Pasqua con voi; e gli Apostoli risposono locontanente : Dove vuogli, Messere, che ooi apparecchiamo? e'l buon Giesù disse a Piero, e a Giovanni, che andassoco a apparecchiare, e disse loro il luo-go, e come e' dovessono arrosti-re l' agnello, e ogni altra cosa, che bisognasse . Pensomi , che Piero, e Giovanni tostamente andarono alla Città, e procac-ciarono l'agnello giande, e bel-lo. E pensoni, che lo portassono a casa della Maddalena, e dessonio alla famiglia, che lo facessono arrostire; e la Maddalena vedendo costoro, molto si rallegrò, e domaodò dove si dovesse apparecchiare; ed egli risposono in su Sion si conviene apparecchiare questa cena nella cotale casa , come il Maestro aveva loro detto; e dissono a lei : Fa' apparecchiare le tavole, e le

toya-

tovaglie, e tutte l'altre cose, che bisognamo. E poisomi, di-vivande cesse a lei, facesse fare della cucina, e del pesce come paresse a parecchio, e fece apparecchiare ogni cosa, che bisognava; e andossene alia Madre, e disse queste core come Piero e Giovanni le aveva derto. E pareva la "sicrito Maddalena tutta confortata , e

disse; Madoniia, non andereino noi a questa cena? Ed ella riapondeva dolcemente: Figliuola, si , se tu vorrai . Pensomi , che la mattioa, quando Giesù uscì di Bettania, che chiamasse Marta, e raccomandassele i poveti, e gl' infermi, com' egli racconiando le pecorelle a S. Piero, e disse: Io non voglio, che tu ti parta di quì, s' io non te lo mando a dire. E Marta ricevette queste parole con tanta reverengia , e con tanta divozione , che non si potrebbe dire, inginocchiandoglisi , e rendendogli grazie dicendo: lo sono apparecchiata io tutto a fare la tua volontade; ed egli la benedisse dolcemente. Ed anco mi penso, che tu lasciassi Lazzero con lei . mostrando di volete, che Lazzero fuggisse il furore di coloro, ch' avevano pensato d' ucciderlo. E dobbiamo credere, che Marta sopra tutte le cose, disiderava di vedere e d' udire Mes-set Giesù, e di stargli presso; perchè non voleva affrettare il ma quando ella vide il suo vo-dolore della sua Maddalena. La

e cosie mi penso, che rimanesse Lazzero, perche l'amayano d'ales. Ella molto nobilmente apa more diritto di carità. Pensomi, che Messere Giesù entrando in Gierusalem, andasse in prima alla Madre, e alla Maddalena a riposarsi con loto un poco. E pensons, che la Madre volesse parlare con lui un poco di\*credenza, e disse così : Figlipolo mio dolessimo, io so, che tu hai ordinato in questa cena il santo Sacramento del Corpo, e del to Sacramento est corpo, e una Sangue tuo, il quale tu vorrai Jasciare nella Chiesa tua, a con-forto, e consolazione di tutt' il fedeli Cristiani. E so, che ti vorrai comunicare i Discepoli tuoi. Figliuolo mio, io desidero di vedere questo Sacramento di tua mano, prima, che da altra persona, se tu vuoi. E questo diceva con dolci lagrime. E peosomi, che Messere Giesù rispose dolcissimamente : Giusta cosa addimandi, e io così voglio, che sia. Allora Madonna prego per la Maddalena, e per le sue sirocchie, ch' erano con lei; e'l Signore l' accettò allegramente; ma disse, the non venissono infino a tanto, che mandasse per loro; ch' io mi penso, che 'l

Signote non voleva, che coloro udissono, e vedessono tutte quelle

che della sua propria persona

(t) ii Mr. dice impere bignavano, che forse può essere una corruzione, rimata oggi nel contado, e forte può anch' estere thethe delle Scrittere .

Madre sapeva bene ogni cosa, mando per la Madr E dette questo parole, e Messer tre, che venissono Giesù favellò con loro dimesticamente, e poi se n'ando al cenacolo; e la Maddalena incontanente dise: O Madonna, avece voi avuta la parola, che noi andiamo alla cena ? e Madonna disse di s) : e disse , che manderà per noi, quando e' vorrà, che nui andiamo. La Maddalena rimase tutta contenta, e consolata. La cena fue grande, e (1) ma-gna, e molto bene apparecchiata con molta grande allegrezza, ma molto bene fue mescolata di gran dolore, e di gran pau-ra, per le parole, che Messere Giesù disse in essa Cena, come e' si racconta nella Passione che n' andavano de' servidori di quel-li settantadue Discepoli , e an-cora la Maddalena vi mandava di que', che stavano in casa sua, che atavano portare delle cose, che bisognavano . E la Maddalena sollecitamente gli domandaya , quando tornavano , se avevano veduto il Maestro, e sed eglino aveyano ben fatro ogni cosa . che bisognava. Costoro rispondevano: Coloro , che scrvono , si tolgono le cose, che noi portiamo, e non vogliono, che noi entriamo dentro. La Maddalena di questo fue lieta molto , credendo, che l'facessono per guar-dia di Messer Giestà. E quando Messer Giesu ebbe fatto il lavamento de' piedi , e detto tutte le parole voleva dire , e che venne a fare il Sagramento; quale era diventata chiara, e (a) out wate magnifica.

mando per la Madre, e per l'al-tre, che venissono più celata-mente, che potessono. Questo non si truova nella Scrittura, che Madonna, o altre femmine fusse a quella Cena; ma dilettami di pensare, che così fusse, ispezialmente per la cagione di quel benedetto Sagramento . E perchè non era e così, o più convenevole di lei, come d eli Apostoli, e della Maddalena altresi? Non fu ella Apostola, e turrice del Vangelio? E stimando la verità di Messer Giesi di veduta, e udita, non lo approvo perciò, ma dico, che puote es-scre, ch'elle vi fussono, e a me molto diletta di sapere ,che cosie fusse. Oh quante buone cose feciono, e dissono, che non sono scritte! Or venne la Maddalena, e due sirocchie di Madonna , e quando furono entrate, ajuta-dentro . e 'l Signore le ricevette con allegra faccia, e gli Apo-stoli stavano tutti stupiti delle cose , ch' erano dette , e fatte in quella cena . Messere Giesù si ose presso alla Madre sua , e altre donne appresso di lei; e quando venne a fare il Sacramento , prese il pane nella sua santissima mano, e levò gli occhi in Ciclo, e stava fermo, e favellava col suo Padre. LaMaddalena, e turti gli altri vedendo questo, si gittarono in terra sinocchioni con tanta riverenza, che non si potrebbe dire , e guardavano in quella faccia, la

VITA DI SANTA

luminosa, che pareva un Sole, notte; e Mester Gierà si levò co' Discepoli suoi , e andonne in ed era tanta divota, quanto mai l'avesson veduta. Oh che gente di divozione mi penso, che quel-la fusse a vedere! E quando Messer Giesù torno, pensomi, che spezzò il pane, e primieramente il diede alia sua dolcissima Madre, e poi a tutti, come piacque a lui . E pensomi , che quando la Maddalena ebbe assaggiato quel pane degli Andolcezza, e in tanta divozione, che non si potrebbe mai stimare ,e diventò quasi fuor di se , tantochè le pareva essere in Paradiso Dipoi diede Messer Giesù il Calice del suo santissimo Sangue. Allora la Maddalemezzo na, quando venne per me lei , ella si risent'i quivi come da un sonno nell' apparenza , e prese il Calice, e sentì gran dolcezza . E quando fue compiuta la comunione, pensonii, che Messer Giesu (1) mise mano al sermone, e dicesse le piu belle cose, e le più perfette, che mai avesse La fanziglia di casa avevano apdette, e di maggior divozione, dicendo: Istate in mo.e io starò in voi; e tutte l'altre cose d'amore, e di carità, come dice quel sermone . Costoro l' ascoltavano con tanta dolcezza, che non si potrebbe dire , e sempre si raddoppiava l' amore in lui . E pensomi, che ciascuno di loro gittava lagrime di tanta divozione, che non si po-trebbe dire. E stando in queste parole, ed ecco, ch' era gia sentiva tanto dolore , e paura ,

sal monte Oliveto , e queste donne tutte ritornarono a casa, dove erano prima . La nostra Donna entrò in prima in una camera in orazione ; la Madda. lena tornò tutta assicurata, e vedendo , che I Maestro non aveva avuto veruno impedimento, e ch' egli era uscito fuori della Città sano , e sicuro , si pensò, che questa opera dovesso avere ancora indugio; che bene sapeva, che Messer Giesù doveva morire per l'umana natura , e ch'egli era il meglio ; ma parevale sì poco tempo essere stata con lui , ch'ella disiderava, che questa morte s' indugiasse; e non si avvedeva di questo fatto, che quanto più stava con lui, più infiammava in mille doppi, cae non era prima. Queste donne non avevano ancora cenato, e nessuna si ricordava di cenzre, perocch' ell' erano pasciute del pane celestiale. parecehiato da cena, e dissono alia Maddalena : Non dovete voi cenare stasera? E la Maddalena incontanente si levò suso, e ando per la nostra Donna, e posonsi a cena con gran divozione. e niuna poteva mangiare niente, tanto erano piene di divozione. Oh gran piatade di nostra Donma! ch' io mi penso , ch' aspettava in quella notte la gran percossa del suo Figliuolo, e

(1) sind incominging

MARIA MADDALENA che pareva, che tutto il cuore Profeti, e anche vuoi che pareva, che tutto il cuore Profeti, e anche vuoi , che 'l le tremasse in corpo; e nondi- tuo Figliuolo muoia di morte meno signoreggiava se medesima con tanta virtu, che non dimostrava a costoro niente, anzi parlava con loro molto dimesticamente, e invitavale di mangiare , ed ella ancora si siorzava di mangiare . E avendo cenato, stettono un poco a parlare della gran divozione, che avevano veduta; e dipoi ciascuna se n' andò al luogo suo, dove doveva stare la notte. E la nostra Donna, essendo sola in orazione, pensomi, che che ella incominciò a pensare delle profezie, ch' erano state fatte del suo Figliuolo, come quella , che intendeva ottima-mente . E vide tutte quelle , ch' erano compiute insino a quivi . E incominciò, vedute queste, a ripensare intorno a quelle profezie, che dicevano tutte quelle cose , che dovevano essere ella l' avesse tutte vedute . E quando ella venne a pensare delle profezie, che si dovieno compiere la notte medesima, cioè come doveva essere preso, e legato, e menato, e tutte quelle cose, che gli furono fatte in quella notte, ebbe sì grande abbondanza di dolore, e di lagrime, ch' ella cadde in terra tutta tramortita, e fece una fonte di lagrime a suoi piedi . E quando ella si fue un poco risentita, ed ella si levò inginocchiata, e levò la mente al Cielo, e dicelevò la mente al Cicio, e dicepensavano pure della gran
va: Padre celestiale, jo so, che divozione, ch' avevano avuta
tu vuol adempiere le profizie, della novità grande del santo
che n' hal fatto dire 2' santi Sacramento. È non aspeva Mad-Tom, III. Ea

così strana . Addimandoti questa grazia, che di quelle pene, che debbono essere date alla sua persona, che tu ne scemi a lui, e ponghine sopra di me tante . ch io muois con lui . Padre dolcissimo, oh come potrò io sostenere di vedere fare cotale strazio del mio Figliuolo, e di vederlo morire di così vituperosa morte? Padre santo or tu se piecoso delle bestie ; or chi t'ha fatto dispiatato del tuo Figliuolo? Oime, caro gli costa, dol-cissimo Padre, l' umana natura; e se pure volessi essere spietato del tuo Figliuolo , e non vuol menomarli la pena ; almeno fammi questa grazia a me ancilla tua, ch'io porti le pene sue, e muoia con lui, e non permettere, ch' io rimanga dopo lui . Oimè, pensomi, che ella era fra questa risposta, cioè:Le pene sue porteral nel cuore, e nell' anima tua, ma non voglio, che tu muoia. La nostra Donna con muoia. La nostra Donna con cance lagrime, che non si po-trebbe dire, s'aumiliò, e disse: Fist voluntas tua; e di questa parola s'assomigliò al Figliusoio suo, che forse in quella medesima. ora stava in orazione, e diceva così al Padre suo: Fiat voluntas tur, con quelle parole, che di-ce il Passio. Oh gran travaglio è questo ,a pensare , che la Maddalena , e l' altre in questo tem-

70 VITADI dalena, che la Madre di Dio, la quale t' amaya tanto, moriva riscontre-solasse, ne chi le dicesse niente, anzi pareva , che Dio , e gli Angeli suoi le fussono diventati rai

spietati , e della Madre , e del Figliuolo . Oime , Maddalena , che non lo sapevi, tu, che l' aresti accompagnata morendo di dolore con lei insieme, e forsi che \* stato le sarebbe\*suto alcuno conforto avere compagnia in si fatto tor-

mento. Certo quella Madre mi penso, che non trovava alcuno rimedio, se non , ch' ella pensa-va quel , ch' era del suo Figliuo-lo , e quello faceva allora : e sì piagneva, e orava, e dolorava; e s' egli aveva paura, o battaglia, ed ella tremava, e 'l suo d' udire quella dolorosa paroia,

cioè: Egli è preso il tuo Figliuo-\* il che lo; il quale non poteva patire di pensare. E 'I buon Giesú sudava sudore di sangue, e la Madre sua arebbe volentieri a-perte le mani, s'ella avesse pensato fusse piaciuto a Dio, e che quel Figliuolo n' avesse avuto alcuno alleggeramento. O dolce Madre, come mi penso, che tu portavi tutte le pene del tuo Figliuolo nel cuore, e nell'ani-ma tua con sì gran dolore, che mi penso, che secondo natura non saresti potuta punto vivere, ma il dono della forza era sì grande nell' anima tua, che signoreggiava tutte le pene. Oi-

SANTA sce, se tu non eri con lei allorra

a sola a sola! Ma assai, pensomi, che tu la risconterrai poi molte, e molte volte infra'l tempo di tua vita. E pensomi, che così e stando in questa agonia , passata mezra notte, e gia presso a mat-tino fue bissato all' uscio; e incontanente, che Madonna l'udi, si rinnovellò il dolor suo, e disse : Questo sarà il messo che mi verrà a dire le male novelle del Figliuol mio . E la Maddalena, che non dormiva, mandò a sapere chi fusse, e fue detto, ch' era Giovanni Vangelista Ella forte si maravigliò, e paura la comprese tut-ta, e feceli incontanente apri-re. E Madonna uscì fuori della camera, e domandò chi era, e fulle detto, ch' era Giovan-

ni, ed ella incontanente intese l'opera; e Giovanni ne venne su per le scale , e giunse su , e trovò Madonna ; e pensomi , che non la salutò , come soleva , ed era sì grande il pianto, e' singhiozzi, che non poteva favellare. La Madre disse incontanente: E' preso il Figliuolo mio? ed egli disse: Si . E la Maddalena udendo la parola, fue sì grande la percossa dello sbigottimento del cuor suo , che mi penso , che metstesse uno grandissimo (t) rato, e strinse le pugna, e cadde in terra tramortita. Madonna aveva più alta virtù, che non aveva ella , ed era stata tutta me, Maddalena, come m'increnotte in questi medesimi pensierl:

(1) ciel grido, strido.

MARIA MADDALENA 31
1 condimeno quando co? Pensomi, che questo ti
. ch' era fatto, fue fusse sì grande il dolore di ve-

udi quello , ch' era fatto , fue sì crudelissimo dolore , che appena sosteneva la vita in quel corpo ; e pensomi , che S. Giovanni si sfogava a suo senoo , perchè nella sala de' Principi non si poteva sfogare a suo modo, che l' arebbono escciato fuori, e forse fattogli peggio; e pure voleva vedere il nne, sicch' egli stette tanto quivi, ch' egli il vide nel consiglio di que maladetti, e spu-tare nel volto, e gridare forte , com' egli era reo , e de-gno di morte . E dopo questo mi penso, che mandarono Mes-ser Giesù in una camera con certe guardie , di cui più e' si fidavano , fecionio bene serrare , e ooo vi lasciavaoo eotrare oiuna persona . Oh dolce Giovanni , come volentieri saresti stato coo lui tutta quella notte ; ma non fusti ardito di dirlo; e forsi non ti arebbe giovato! Oh che dolore ti veo-ne, quando tu il vedesti serra-re la dentro fra le mani de' lupi rapaci, che disideravano di vendicarsi di lui! Maraviglia fu , come non cadesti morto in terra alla cena, quando udisti da lui , com' egli doveva essere tradito. Or come csmpasti , Giovanni, a vederlo co' tuoi occhi cosie vituperosamente trattare va : Dolce Maestro mio , quì vorda quegli lioni, e cani, ch' e- rei lo cadere morto, innanzich' lor raco affirmati della sua morte, vedessi fare strazio di te. E istae convenirti tornare sanza il to ivi un pezzo, e coo avetuo dolce Maestro, e tuo Fra- va veduto, ne udito niente, se tello, col quale tu eri allevato, ne venne. E come ooi dicemmo e dimesticato infino da piccoli- dinanzi, giunse la, ove era la

derlo cosse rinchiudere , e con lui non potere essere alcuno di voi , che quello della morte oco fue maggiore. Piero sen' era già venuto con mal commisto, e tu ora ne venisti di dolore accoltellato ; e pensomi poiche tu fusti fuori dell' uscio , subito ti fu drieto serrato. E dicendo tutto addolorato : Or dove ne vai , Giovanni ? dove tornerai sanza il tuo dolce Maestro ? or chi ti darà conforto , o tornerai alia Madre, che forsi si morrà di dolore? Or confortati della Maddalena, che sono certo, ch' ella non ne camperà, se Dio non la tiene miracolosamente . Or conforterannoti i tuoi fratelli Apostoli, che non so come se ne sia gnuno? Oh doloroso a me, or che farò? or bene sooo le pecore seora Pastore , come ci dicesti stascra! e pensomi , ch' egli andava come uomo smarrito attorno a quel maladetto Palagio, e per "me'dove credeva", che fisse la camera, dov' era il buen Gie-sù; quivi si riteava, e ascoltava se potesse udire nulla di tormenti, che que cani dessono a Messer Giesii, e se poteva udire la sua dolcissima boce, e abbracciava le mura, e dice-

VITA DI SANTA Madre , e ivi si stogo di piaenere . e di dolersi a suo senno. A questo romore vennero di fuori le sirocchie di Madonna, e vedendo come il fatto era, incominciarono sì grande il pianto, e sì grande il corrotto, che noo è anima il potesse sti-mare. Pensomi ancora, che a questo romore si levò la famiglia tutta ; e pensomi , che y' avea certe sante Donne , e fedeli , che già avevano lasciate le case loro , ed eransene ve-nute a stare ivi a albergare per vedere, e udire Messer Gicsù, e la sua Madre più spesso: tutte trassero ; e udendo queste novelle facevano smisurato pianto, e non poteva consolare l' uno l' altro; ciascuno si doleva del buon Glesti, e per si fatto modo, che di loro niente si curavano . Pensomi , che la Maddalena era tramortita presso a Madonna , e gnuno si curava di guatare s' ell' era morta , o viva . Pensomi , che la Donna nostra piena di rutta discrezione si rivolse, e toccolla, e presela per mano e disse : Leva su , figliuola mia, che ancora ci sara più che piagnere, e non volete morire, benchè la morte ci sarebbe pace, e grande riposo; ma ci conviene patire col mio Figliuoto, e non lo potremo perciò aiutare, ne menomare punto la sua pena. Allora mi penso,

che dicendo queste parole, se le

diede sì grande stretta al cuore,

che credettono, ch'ella morisse.

La Maddalena si levo su come

una femmina smarrita, e quan-

do vide questo pianto, e questo dolore così grande, tutta si scapiglio, e con grao voce, e con gran dolore diceva; Maestro mio dolcissimo, oh che loganno è questo, che la dolorosa Maddalena hae ricevuto in questa notte , ch' io mi sono riposata, e rallegrata delle cose , ch' io vidi iersera, che voi faceste? Ora veg-go, Signore, che tu se' stato tra le mani de' lupi rapaci. O dolorosa alla vita mia, perche non I' ho io saputo , acciocch' io avessi pianto, e doloratami tut-ta notte con teco? ma io non ne sono degna . O dolce Maestro mio , vedrotti io mai più? Priegoti, mi faccia grazia che io t accompagni nelle pene tue. E guatavasi d'intorno , e diceva : Oime, dov' è Piero , e gli altri Discepoli tuoi? A queste parole Giovanni diceva: Oime, ch'egli è percosso il Pastore e tutte le pecoresonosmarrite, ch' io non so dove se ne sia niuna . Oli che doloroso consiglio fue quello della Donna nostra, quando ella udie queste parole, e della Maddalena seguente lei! Oh come stava il cuore loro a pensare, che Messer Giesù era rimaso tutto solo tra le mani di coloro , ch' erano affamati d' ucciderlo vituperosamente! Pensomi, che la Maddalena dicesse: Or che facciamo noi quì, Madre carissima? andiamo al Tempio, se potessimo vedere, o sentire veruna cosa di lui . Pensomi, che la nostra Donna tutta benigna rispose : Figliuola mia carissima, bene n'udiremo, e vederemo ancora di lui, e taoMARIA MADDALENA

to, the maggior maraviglia sarà il nostro vivere, che 'l morire. Allora la Madonna nostra accenno , che stessero tutte chete , e fue fatto; ed ella piatosamente dissc: Figliuolo mio Giovanni, io voglio, che tu mi dica ciò, che 'l mio Figlinolo ha fatto, e detto, e ancora quello, ch' è stato fatto a lui da iersera in quà, e dove egliè, se tu il sai; e in questo dire le venne meno quasi la parola, e la vita, pensando dove egli era . E Giovanni istava in tante lagrime, che parevano fatti i suoi occhi due vene d' acqua, pensando quello, ch'egli aveva veduto, e udito; e rispose, e disse: Dolce Madre, io ve lo dirò, s' io potrò. Iersera, quando noi ci partimmo da sì andammo dicendo Inni. e Salmi insul monte Oliveto ; e ivi il dolce Maestro si pose innanzi di tutti noi, e incominciò a dire quello, che in questa notte doveva essere di lui; e 'l maladetto Giuda si partì da noi, e non ce n' avvedemmo. Piere gli proferse, ch' anderebbe con lui alla morte, e ad Ogni pena; e'l benigno Maestro gli rispose; Vedi, che innanzi il gallo canti, tre volte mi negherai, e cosie fue . E quando diceva queste parole, tutto si strugg:va di pianto, e di dolore; e disse tutte l'altre parole, che vi s'erano dette; e come noi eravamo tutti pieni di pianto, e di dolore, e di tristizia udendo queste parole. E poi il benigno Maestro si part) da noi quant' una git- e baciollo, e disse : Questo è destata di pietra, e orava langa- so. Allora il pigliarono, e le-

mente tutto solo, ed lo aveva tal voglia d'andargli presso, che tutto mi struggeva, per istare con lui , e udire le parole sue , e pure mi faceva in là; ma non fui ardito d' andargli troppo presso per paura , che non gli dispiacesse; ma pure intesi certe paro-le, e vidi l'Agnolo di Dio, che veniva a parlare con lui, e disse, come gli Apostoli erano gravati di sonno, e come e' gli venne a destare tre volte, perch' egli orassono. E disse ancora, come e' vide la faccia sua bagnata di sangue, cioè sudore di sangue; e alla fine e disse, com egli tor-nò, e diede loro la parola, che dormissono in pace. E 'l buono Pastore vegliava sopra le pecore sue; e 10 mi stava allora presso a lui, e piangeva di cuore, im-perocch' io vedeva bene a che partito e' ci conveniva venire . E poco stante e' disse : Levate suso, perocchè sono presso coloro, che mi vengono a pigliare; e lo udendo queste parole, fui pressoche caduto in terra, tanto do-lore senti", doloroso a me! e costoro si levarono tutti smarriti udendo questa parola; e poco andò, che noi vedemmo gli armati venire, e I maladetto Giuda era dinanzi con loro; e giunti, che furono, il Signore disse: Cui chiedete? A questa boce caddero tutti in terra, e non si potevan levare per insino a tanto, che 'l buon Giesú mise l' altra voce ; e allora si levarono costoro,e'l maladetto Giuda si fece innanzi,

11-

VITA DI SANTA raronlo colle mani di dietro . capo, e dettoeli, ch' esti era

la Maddalena non si potè più tenere , e cominció un pianio sì crudele, e si duro, che pareva, che 'I cuore si iendesse per mez
collacollanente . Di nostra Donna non voglio dire, perocebè ciascuno si puo pensare com' ella stava ; e ancora volendo udire la nostra Donna . fece compo . ch' elle stessero chete; e S. Giovanni rimise mano, e disse quelle paro-le, che 'l Signore aveva detto a Giuda, e a coloro, che 'l presono, e com' egli entrò nella casa de' Principi, e come v'andò ancora Piero, e com'egli il nego, e tutte le cose, che si dicono nel Passio; e questo diceva con tanto planto, ch' appena poteva favellare. Or ti pensa tu come la Maddalena stava, pognamoch' ella stesse cheta per la rivorenzia di Madonna; tutta si consumava di dolore, e di pianto e diceva infra se medesima : O Signor mio dolcissimo, ob se' tu tradito dal Discrpolo tuo, a cui tu hai fatto cotanti beni! Or chi l' arebbe mai pensato! Or chi fu quello più ardito, che ti prese, e che ti legò la mani di dietro a modo di ladro? O Signor mio, chi fue quello ardito. che diede nella faccia al mio Figliuolo di Dio! E in questo modo si consumava tutta , ritrovan-do ogni parola , e ogni cosa , che le era detta. Ma pure quando S. Giovanni disse , che que maladetti eli avevano eridato in

e I benedetto Agnello non fece

niuna risistenzia. A queste parole

reo, e degno di morte, e così l'avevano giudicato, e in segno di ciò, ciascuno gli sputò nel volto; a queste parole mi pen-so, che la Maddalena sentisse sì fatto dolore, ch' io mi penso si mettesse le mani al \* capezzale . e stracciassesi tutti i panni in dosso gridando molto forte : Or è giudicato a morte il mansueto Agnello, e innocente, il quale si potrebbe così bene vendicare, se volcsse, e non gli bisognerebbe ne spada, ne col-tello? e picchiavasi le mani, e diceva: Or chi furono quegli arditi, che sputarono nella faccia di Dio? e gridava: Angeli san-ti, oh sofferrete voi, che questa ingiuria sia fatta al vostro Macstro, e Signore e o Cieli , sopra capo di così crudeli bestie , o terra, perche non t' apri, e 'n-ghiottisci cotanta superbia? O dolorosa, che bene m' avveggo della cagione, per che questo e, perocche Dio Padre ha dato il sao Figliuolo a morte per ricomperare i peccatori, infra' quali sono io dolorosa. O Maestro dolcissimo; oh vederotti io morire infra le mani de cani? troppo mi pare maggior danno la pena, e la morte tua, che non mi parrebbe, se l'anima mia andasse allo 'nierno, ch' ella ha meritato centomilia volte : ma tu innocentissimo, che non facesti mai nessun peccato, esser condannato alla morte, come se tu ali avessi tutti fatti! veracemente troppo ti costerà cara l'umana natura, La Donna nostra

MARIA MADDALENA

non faceva tanti atti, perciocche aveva più alta virtude di mansuetudine; e tutte queste cose pensava, e conosceva assai più, che la Maddalena, e anco-ra il suo dolore era maggiore sanza gouna comparsaione . E stando costoro in cotanto pianto, e dolore; la nostra Donna tutta umilissima mi penso, che dis-se a S. Giovanni : Figliuolo mio, poni mente se ti pare ancora d' andare al Tempio, ch' io vorrei vedere, e parlare al mio dolce Figliuolo, s' io potessi. E peosomi, che S. Giovanni ri-spuose: Madre carissima, io mi credo, che sia presso a dì, e possiamo andare, se vi pare; ma pregovi, che voi diciate alla Maddalena, e all'altre, che non facciano romore, che non credo, che il Maestro volesse, che chi fusse con voi di notte facessono romore; che sapete quanto egli è vago , si stia Onestamente , e a lui non potremo giovare niente, perocche questa cosa conviene oure che così vada, come disse Caifas nel consiglio, che conve-niva, che uno morisse, anzichè tutto il popolo perisse. E cosie parve alia nostra Donoa fusse da fare ; e pregò umilemente la Maddalena, e tutte l'aitre, che si dovessono astenere di non gridare per suo amore , e fue fat-to . Incontanente si levarono, e avviaronsi inverso il Tempio, e Giovanni con loro, e molte altre buone donne, e sante della vicinanza, che erano tratte a uesto romore; e giugnendo al Tempio , trovarono la Chiesa

serrata, e non vi poterono entrare ; istavansi lvi di fuori, e piagnevano molto duramente, e non era ancora di , ma presso v'era. E pensomi, che que ma-ladetti Pontefici mandavano i messi per li Scribi, e Farisei, ch' erano suti ia notte al consiglio , come potessono meglio fare questa opera. Ed io mi penso,

anzi credo, che tremava loro il che noi cuore in corpo, che sapevaco era lor bene, che quasi la gente tutta cosa fa-credeva in lui; sicche eglino cile avevano paura, che romore non si levasse loro addosso , sicchè e s' ingegnavano di fortificarsi quanto e' potevano. E pensomi, che presono consiglio di mandare buooi uomini secolari , e molti loro amici, e de grandi, e de mezzani, per tutti questi cotali, che sono tenuti buoni uo-mini nel popolo, e venivano, e giugnevano, e la porta del Tempio s' apriva, e incontanente si riserrava; e quando n' ebbero raunati assai, veonero iotra loro per dire tutti i mali, che pensare si potesse di Messer Giosú, e dissono così: Facciamovi

assapere, che noi abbiamo pensato, che questo Giesii Nazaare-no, il quale andava sottraendo il popolo di Dio, mostrandosi saoto, e noi abbiamo trovato per certo, che egli è malenco, e bestemmiatore di Dio, e questo abbiamo udito dalla voce sua in questa cotte , e con sue coperte parole dice , ch' egli è Figliucio e cors di Dio , e tecelo credere a molti sciocchi; e più, dicevano, i

aniracoli, ch' egli ha fatti, sono oo a venire gli albori del die per virtu del Principe delle De- e costoro presono consiglio di monia, e questo sappiamo per lo menare Giesu a Pilato, innanzifermo; e la Legge, che Dio diede alli nostri Padri, condan-na, e non guarda il Sabato, e dice, che disiara il Tempio di Salamone, e ritarallo in tre di. Sappiate come questo potrebbe essere. E infra queste parole si Levarono molti a testimoniare questa opera ; e tanti altri mali dicevano, quanti ne potevano pensare, e tutti trovavano i testimon), siccome avevano ordinato: sicche quasi tutta questa gente consigliarono; che sa vere erano queste cose, che dicevano, ch' era bene, che fusse levato del mondo, sicchè non potesse fare danno al popolo di Dio. Pensomi, che alquanti diritti nomini v'aveva, a cui Dio teneva la mano in capo, che non credevano cosa, che costoro dicessono, ma ben credeano, che per invidia il facessono, com'eglino il facevano, e stavansi cheti, e increscevane loro fortemente , ma non erano arditi di dire parola. In fine costoro erano ammaestrati, che tornassono alla casa loro, e quando udissono, che la gente si ragunassono intra 'l popolo, e' dicessono i mali, che avevano saputi di quest' uomo, e confortassono il popolo, che gridassono pure, che doveva morire; e così promisono di fare, e uscirono del Tempio: e come molti n' uscivano, molti o'entravano, e cia-

che la gente fusse levata, e così fectono. Di quelle cose, che si disse dinanzi a Pilato, non ne vo dire nulla, che si dicono nel Passio. Ma ritorniamo alla Madro, e alla Maddalena , ch' erano presso alla porta del Tempio. Ed ecco, che s'apersono le por-ti, e la gente armata incomincin a uscire fuori, e queste donne si levarono tutte in piè, e la Madre guatava se fusse menato fuori il suo dolce Figliuolo; e perche ella era moito grande, e levossi in punta di piedi , guatò in meazo degli armati , e vide il dolce Maestro legato colle mani di dietro siccome ladro ; e quando ella vide questo cogli occhi suoi, or chi potrebbe mal pen-sare il nuovo, e grandissimo dolore, the venne nel cuore suo? e iocominciò a gridare forte-mente: O dolce Figliuolo, rivolgi un poco la tua faccia in qua, sicche la tua dolente Madre, e l' altre ti possiamo un poco vedere. Pensomi, the Messer Giesú tutto pietoso il facesse, e ri-guardassele co suoi pietosi occhi; e pensomi, che la Maddalena si volesse ficcare tra la gente per toccarlo un poco, e oon pote, che incontanente fu sospinta indietro; ella s' incominciò a piccare, e a gridare: O Maestro. o Signor mio, ora si sfamera la 'nvidia degli Scribi, e de' Farisei di te . Ora ti fanno morire, scurio era confortato pure in non per peccato, che tu facessi male. E in questo incominciaro- mai, ma per la invidia de' beMARIA HADDALENA.

ni, che tu hai fatto; e avetelo più onesto, che si poteva tutta-legato a modo di ladro il Si- via (1) se si potesse vedere o legato a modo di ladro il Si-pnore delle virtudi , e colui , che vae per l'acqua a passo a passo, come a'andasse su per la terra. Or è questo il cambio, che voi rendete a colui, che v' ha fatti tanti beni? O gente cieca, o falsi ipocriti, in quanta tristizia, e in quanti dolori vi ritornerà questa allegrezza, che voi avete ora; e questo è vero, che vincendo perdete, e siete vinti, e imprigionati in eterno, e'l mio Signore sarà vittorioso, e glorioso in eterno, perocch' e-gli è Figliuolo di Dio. E ooo curava la Maddaleoa dire la verità, perocch' ella non curava nè di vita, oè di morte; alla disperata ella faceva. E Messer Giesú era menato a Pilato; la nostra Donna accencò a Giovanni, e con gran pianto disse: Fi-gliuolo mio, vagli drieto, e po-ni bene mente a ciò, che si fa, e ciò, che si dice, che noi non sa-remo lasciate . E S. Giovanni così fece; e ciò, che di lui si fece, i Passi raccontano ogni cosa, sicche io me ne credo poco steodere. Pensomi, che Santo Giovanni lo ridicesse poi a Madonna, e all' altre la notte, quando erano tornate a casa. Ora rimane la nostra Donna quì, e pensomi, che tornassono un poco dentro alla porta , ovvero sotto alcuno portico , in luogo

udire alcuna cosa. La Maddalena piangeva, e dolorava per sì fatto modo, quasi come femmina, che parturisse, e non era perso-na, che la vedesse, ch' ella non facesse pizgnere, tanto piato-samente sapeva dire il danno suo, e degli altri : ma molto più la Donna nostra, che sanza gnuna (a) comperazione aveva maggiore dolore, e si piatosamente pian-geva, che chiunque la vedeva, faceva tutta struggere di piagne . foris re; ma io non mi stendo di dire di lei ogni cosa, perche è il pianto di S. Bernardo, e de-gli altri Santi, che hanno sì bo-ne detto, che 'I mio dire sarebbe un guastare; ma io mi dio pure di dire della Maddaleoa, per cui fue cominciata questa meditazione. E stando queste così addolorate , ecco , che Messer Giesù fu mandato da Pi-lato ad Erode , che I giudicasse egli ; e queste Donne iocontanente, che 'l videro, gli anda-rono drieto con gran pianto, e oon gli si potevano appressare , tanta era la gente. Pensomi che andassono io qualche casa di

conoscente amico loro, per vedere quello, che si facesse. Ed ecco, poco stante, Messer Giesa fu rimenato a Pilato vestito di bianco; e vedendo le Donne, e gli altri questa novitade, non sep-

(1) manca peraupentura per vedere, omesso, si può dare il caso, per la replica di questa voce li appresso.
(a) qui vale comparazione, per lo ginio di nostra Favella, the

sovente prende l' una di queste vocali per l' altra.

78 , che si voiesse dire , se non udendo dire , che fusse flagella-POUG ia Madre sua, la quale mi pensa. Ed ecco, che costoro tornarono drieto a lui presso al palagio di Pilato, dov'era la piazza, e dov' era tanta gente, che appena vi capevano, stando da uno de lati, dov elle potessono vedere, e udire quello, che si facesse di Messer Giesu. Ed ec-co, che Pilato si fece alia finestra, e disse alla mente: Vedete. che io non trovo gnuna coipa in questo uomo ; ne anco Erode noo ha trovato colpa in lui. E volendo un poco soddisfare a questi affamati, disse : lo lo farò correggere, e gastigare, sic-ch' egli non dirà mai contro a voi . e lascerollo poi andare per fatti suoi . Allora quelli , che l'accusarono, levarono un gran romore, e dissono : Se non fusse malfattore, noi non te l'aremmo messo nelle mani, Pilato si levo, e disse che fusse flanellato alla colonna. Or pensa ora come la Madre stava nel caoro suo, che sapova il fatto, e vedevalo cogli occhi della mente, ma non lo poteva vedere cogli occhi corporali. La Mad-dalena, e gli altri, che v' erano, presono un poco di speranza vedendo, che Pilato scusava Giesu dicendo: Che (1) lui, ne anco Erode, noo trovarono colpa in

to, e battuto, tutte si stempesavano di dolore. Ed ecco, che Messer Giesti fue tutto battuto, e insanguinato alla colonna ;dipoi lo scioisono, e misongii le sue vestimenta, e rimenaronlo a Pilato; e pensomi, che le goc-ciole del sangue suo s'aodavano spandendo a ogni passo. E venendo a Pilato, lo meno alla ringhiera, e disse al popolo : Ecco il Re vostro : io l' bo farto gastigare , lasciatelo andare , ch' io non truovo colpa in lui Costoro rispuosono: Se tu il lasci andare, noi ti accuseremo a Cesare, che tue non se'suo amico. Pilato temè, ma pure volendol liberare , lo ritenue , e fece (a) mettere il partito, cui eglino volessono liberare in quella Pasqua, o Giesa, o Barabban, ch'econtaninte, che Barabban fusse lasciato; e gralando dissono, che Giesu fusse crucifisso, a boce di popolo. Pilato s' adirò, e disse: Fate che fare volete.

Ed ecco data la sentenzia in sulla terza, che Messere Giesù fusse crucifisso. Or peosa tu, anima , come stava il cuo-re della Madre, e quello della Maddalena, udendo questa sentenzia; io per me non ne saprei parlare; ma io mi penso, che il dolore del cuore loro lui, e bene dicevano vero, ma fusse sì grande, e sì smisura-

(1) lul, nel primo caso si è autoritito essere in questa scrittura altrove . (a) mettere il partito , quari mandare a partito , vale qui : ricercare l'opinioni altrus.

MARIA MADDALENA.

to, che non è anima, ch' il ne insul capo, cantoché le sapesse pensare quanto e' fu; e spine gli si ficcarono iosino al vedi, che al di d' oggi leggen- cervello. Questo non vedeva dosi la Passione, quando vene la Maddalena; la Madre sua, vedi, che al di d'oggi leggen-dosi la Passione, quando viene a quesca parola, che dice: Cru-cinggi, crucinggi, che non rimane quasi persona, che non pianga, e che non paia, che 'l cuore s' ammolli di grande pietade. Or che doveva fare la Madre, e la Maddaleoa, che tanto l'amayano ? non ci so trovare modo, oè misura al loro dolore. Pensomi, facevano mille morti di crudelissima dolore, e morire ooo potevano, che Dio oon voleva. E data la sentenzia,incominciarono a apparecchiare le cose, cioè il legno della Croce, e le scale, e chio-vi, e 'l martello, e l' altre cose, che furono a quella ope-ra. In questo mezzo mi penso, che fu dato nelle mani de' rubaldi, cioè di cotali cooversi, e (1) chericastri del Tempio, che gli avevano ira addosso per gli Signori loro; e da costoro, e dalla famiglia di Pilato fue rispogliato, e vestito d' una porpora vecchia, e fasciarongli gli occhi, e incoronaronio di spi-ne, e ioginocchiavansegli dinanzi, e dicevano : Aur Rex

perchè non lo vedesse, sapeva tutto. Pensosni, che 'l vedeva Giovanni Evangelista, che era lassu con lui, ed era sì gran-de, e crudele la pena, e I dode, e crudele la pena, e 'l do-lore, ch' e' sentiva, che non si potrebbe stimare. E quando furnno apparecchiate le cnse, ed ecco, che Messere Giesà è menato a terra del Palagio incoronato di spine, e con quella porpora indosso sopra agli alpanoi colle mani legate , e fue menato nel mezzo della piazza, e in mezzo di tanta gente. Ora clascuno si pensi, quando la Madre, e la Maddalega vidono il nostro Sisnore così governato, che dolore fue il loro? e la Madre aliora cominciò a mettere grandi boci, e diceva: Che portagi, ca-rissimo Pigliuolo, che tu se co-sì straziato ? O vita mia, o cuore del corpo mio, che mai non si trovò in te oullo peccato, oè oiuoa colpa; e questo hae testimoniato stamane più volte Pilato innaozi a tutto il popolo, che in te non ha tro-Indeorum ; profetezza chi ti vato alcuna colpa. E gridava percuote, e davangli delle can- ancora a Giudei, Misericordia,

(1) chericastro, voce senz'altro esempio fin ora, la quale peravventura vale come cherico, quasi cherico, mil' esempse & altre si fatte, quali sono figliastro, novastro, ulivastro si dice l' nivo salvatico; giovanastro è celui, che è tra la giovantu, e la puerizia. Anche cooverso sembra, che vaglia, come frate, cioe quegli, che porta l'abito della religione nel convento, el è latto.

misericordia del Figliuolo mio, che se pure il volete uccidere, almeno non ne fare strazio. Or perchè gli fate fare mille morti? perchè gli siete eon erudeli? Certa sono, che voi sapete,

ri i percito gli siece coni erusienti di Carta anon, che voi aspece, mentici il Carta anon, che voi aspece, mentici il Carta anon, che voi aspece, mentici il Carta anon di colore le mai, e e in color, che carta anon color anona color an

ferre reto e con e

na nostra fue piatosa, ch' ella orò per lei, e disse : Padre ee-

9 ANT A lestiale, da che tu non vuoi

ch' ella muoia di questo dolore pregoti, che tu le dia forza, tantoch ella possa stare a vedere ciò, che si fa del mio Figliuolo , acciocche rimanga sempre nella sua memoria, mentreche ella sta in questa vita . Pensomi, ch' ella fusse esaudita, e în questo giunse S. Giovanni Evangelista con gran pianto, e disse: Suso, andiampli dietro, e molamo con lui, se noi possia-mo. Allora Madonna levo ia Maddalena suso, e quando ella fue levata, guato, e vide Messere Giesú, ch'era già bene a lungi con questo legno in collo; e diceva: Oh cuor mio di pietra, che non puoi scop-piare vergendo si fatte ingiu-rie, e si tatto dolore! E incominciò a gridare più alto : O \*Angelo innocentissimo, dove ne vai con questo legno in collo così grande, e così lungo ? oh gente, fate misericordia a me, togliete quel legno d' addorso al mio Signore, e ponetelo in sulle spalle mie , e 10 vi pro-metto di portario dove voi vorrete; e diceva: Oime, ch' io sono la trista, che ho meritato di portare quel legno per li peccati miei, e'i mio Signore lo porta per me. lo non nel posso siutare : e così piagnendo con molte altre dolorose parole . E 'l Signore si dilungava andando, e la gente era tanta, che appena lo pote-yano guardare, e trall' altra

gente non si potevano ficcare . Pensomi , che Giovanni dicesse: Andia-

Total Cheek

MARIA MADDALENA. andiamo per un' altra via , e Madre sua così caduta in andiamo per un attra via, e maure un contra causta in-risconterremgli, e forsi lo potre- terra, e colla virti sua la levò mo toccare, o almeno gli an-deremo sì presso, che noi lo de il Figliuolo, che le era un su andava sì piano , che pena-va più a venire; ma bene era presso alla Madre, e alla Mad-dalena; e rivolgendosi in giù, lo vidono nel volto, e se non fusse, ch' egli aveva il legno in collo, e la corona delle spine in capo , non lo arebbono potuto riconoscere , perocchè la faccia sua era tutta livida , e morta , e la barba pelata , e tutta rigata di sangue, che usciva delle spine, e pareva uno leproso, E quando la Madre il vide così con-cio, dice nel libro della vita di Cristo; che elia cadde tramor-tita in terra; e la Maddalena si gittava in terra con lei, e pregava Dio, ch'ella non morisse, acciocche potessono vede-re ciò, che si facesse del Figliuolo suo ; ed ella addimando al Maestro suo , e disse : Oime , ch' lo non voglio morire ora , che forse arei minore pena, anzi voglio vivere . e portar tanta pena col Maestro mio, ch'io faccia mille morti, e se la sua non posso menomare la mia voglio, che cresca. E cosie dicendo , pensomi , che Messer Giesti passava suso , e

volse la faccia, e ragguardo la Tom. III.

dereimo si presso , che noi lo e il Figuiuoto, che le era un potremo meglio vedere. E co- poco più presso pensonis, che sì feciono incontanente. E ella , e la Maddelma volsono quando giunnono in quel luo-go, pensomi, che Messere Giu-più, e pensomi on furano lasciate; ma andavangli più pres-so, ch'elle potevano; ed an-cora dell'altre Donne, che andavano piagnendo ad alte boci. Cristo un poco si rivolse, e disse loro, non piagnete sopra a me; ma sopra a voi, e sopra i vostri figliuoli, e dell'altre parole. E quando gli fu le-vata la Croce d'addosso, lo sospignevano, e punzecchiavanlo coll' aste delle lance, perchè cell andasse più tosto, e l'benigno Signore si sforzava d'andare più ratto ; e andando al ma-cello l' Agnello mansueto , non apriva la bocca a mormo-rare. E tosto furono giunti al Monte Calvario , costoro incominciarono a conciare la Croce colle scale, e ogni cosa apparecchiarono; e il buon Giesu stava ritto nel mezzo de' lupi , che disideravano di divorario. La gente v'era tanta , che appena vi si capeva . La Madre, e la Maddalena piangevano, e gridavano, e dice-vano parole di grande pictade; ma non erano udite, se non da certe persone, ch'erano lo-ro più presso, che piangevano con loro insieme . Ed ecco , che si feciono innanzi i crudeli (1) masi-nadicri

(1) per masnadieri. Così gentilismus, gentilesimo, baptismus, battesimo,

la piatà della Madre sua; e pen-somi, che non disse loro altro, " non se " none ; State forme nelle pene, che cosie s'acquista la vittoria de'nimici miei. Pensomi, che la Maddalena gli si pose a' piedi, e toccógli, e baciólli con molte lagrime; e io questa, que maladetti l'ebbono preso, que manadetti l'ecousio piero, to da auto seminato, cui naronlo inverso la Croce, ed anche v'avese di buoni uomi-elle si tornarono iudrieto fuori ni, e fedeil, a cui Dio fece

do si rivolsono, elle vidono Messer Giesu, che saliva su per le scale co' suoi piedi , e col-le sue mani . Quando elle vidono questo co'loro occhi, il pianto fue grande, e si crudele, che pareva, che piagnesse il Cielo, e la terra, e l'altra gente tutta piagneva per la piatà di lui , e della Madre , e della Maddalena, che diceva si piatosamente sue parole, che chiunque l'udiva, pareva, che si spezzasse loro il cuore: e pensomi, che salisse Messer Giesù su per la scala della Croce colle sue mani, e co'suoi piedi volontariamente . Centurione, il quale fu poscia salvo, vide questo fatto, e come uomo savio disse in se medesimo: Oh, che maraviglia è questa, che questo Proteta pare, che vada volonterosamento a essere messo in Croce, e nulla risistenzia, e oullo mormorio non fa ? E stando così ammirato Messer Giesu fu compiuto di salire tanto alto, quaoto biso-gnava; e rivolsesi in sulla scala , e aperse le braccia reali . e porse le mani a coloro, che erano per conficcarle molto attentamente. Quando Centuriooe il guardava, vide così fare, e come spirato da Dio mi penso, che pensasse in se medesimo: Veramence questo fatto be altro significato, che

MARIA MADDALENA. questa grazia di pensare così. viene voglia d'odiare l'amina Or pensa quando la Maddalena mia, per cui tu porti tante vide così fare, com'ella pensó pene. On a che c'era di bisonel cuore suo sopra la grande carità di Dio; e stava tutta stupita, come femmina ferita per mezzo il cuore d'un coltello mortale, e non sapeva, che si dire, nè che si fare. E compiuto di confectare Messer Gie-, e que posono in croce i ladroni l' uno dall' uno lato . e l'altro dall'altro lato. Quando la Maddalena vide questo vitupero fare al Maestro suo; cominció a gridare ad altissime voci: Non fate, non fate, po-nete me insu questa Croce dall'altro lato, che l'hoe meritato cento migliaia di volte, e a me sarà consolazione, se di me si fa vendetta; anche morrò presso al mio Maestro; ma vi prego voi mi facciate questa misericordia . Or pensa \* tue , come la Madre stava, vedendo questo; ed anche gridava la Maddalena da lungi, che appressare non gli si poteva , e diceva: O Re de Re, o Signor de Signori, che ti veggo in ve sono gli Angeli Santi, che n'aveva quanto ne poteva aveti debbono servire, e laudare in setula setulorum? or dove t'ha condotto la ineffabile carità tua? or dove t' ha posto, e menato la smisurata carità tua, e la piatade tua? in mezzo di due ladroni! Tu, caro Figliuolo di Dio, se' venuto in terra

guo gli uomini! oh a che t'era di bisogno io, e gli altri per-catori ? or non eri tu nella gloria tua servito, e accompagnato dalle milizie degli Angeli ? Oime chi t'ha posto in Cro-ce tra due ladroni ? Certo, Messere, la compassione, che tu hai avuta all' anime de' precatori, che sin' andavano allo 'nferno. E tu Figliuolo di Dio, oh che doloroso scambio è questo, dagli Angioli a' Ladroni ! O Angioli Santi , quando piangerete , se ora non piangete? ch piangano. Messere , tutte le cose , che tu facesti colle tue mani , che le veggo confitte in sul legno della Croce, che le veggo gocciare di sangue infino in terra . E si grande la pietà era a udire, che chiunque la vedeva, . piangeva amaramente . Penso-mi della Madre , ch'era moi-to più temperata negli atti di fuori, che non era ella , pognamo che il suo dolore era maggiore sanza misura ; ma mezzo di due ladroni ? Or do- ciascheduna persona di loro due

Or ecco, the furono com piuti di crucifiggere, e la gente si cominciò a partire quasi tutta , perocch' era passata l'o-ra del mangiare , sicchè tutta la gente si tornava a casa, se non Centurione con altra famia tanta vilià, e a tanta bassez- glia di Pilato, che guardavano 24, che se giudicato dsi ca- questi corpi, che non fussono co'ladroni; Signore, e' mi tocchi,insino a tanto che non fusVITA DI SANTA

sono morti; ma pensomi, che si scostarono, e stavansi ind'ol-" all' tre "per le merigge. E pensoomira mi, che y erano degli Scribi, e de Farisei con loro Discepoli, e questi erano quelli, che ne facevano belle, e strazio, come si dice nel Passio; e anche non si volevano partire, se non lo Vedessoiso morto, che tuttavia avevano paura, che questa ope-ra non veniste bene fatta. E quando la gente fue partita, e scos:ata; la Donna colle compagnie, e S. Giovanni colla Maddalena vennono appie della Croce, e vidono quel santissimo Saugue del Figiuolo di Dio; pensoni, ch elle s'inginocchiassono con gran reverenzia, e baciavano la terra, ch' era quivi presso a questo Sangue, e disse la no-stra Donna: Non avesti mai tan-

distribute in partial, e distribute in cola Muldellent vermion appeared to the cola Muldellent vermion and the cola Muldellent vermion

tra persona, e non si poteva vedere, che egli avesse niuna di sua simiglianza di prima, che dov'era livido ,e dov'era stracciato; e il velo, ch' ella gli aveva fasciato, era gia sanguinoso molto, e tutto pareva gia uno leproso. Ed ella levo gli oc-chi in alto, e disse a Dio Padre: Ragguarda il tuo Figlinolo, com egli e governato; e tu se più piatoso dell' anime, che si perdevano, che tu nou se' di im. O Signore, chi potrà mat riconoscere tale beneficio, che tu hai dato il tuo Figliuolo a così vituperosa morte, per ri-comperare il servo! La Maddalena mi penso, che si pose un poco dirietro a Madonna piu la, per non attendere a nessun' altra cosa , che a riguardare il Maestro suo , e pensomi , che ella stava cheta colla lingua , per non aggiuenere pena sopra pena al Maestro suo; e pensomi, che chetamente diceva nel suo cuore : Signore , pregoti , che non t' incresca della pena nostra, che tu sai, ch'ella ci è utile, ed è tanta la pena tua, ch'io non credo sia anima, che il potesse stimare. Cer-to, Messere, ch' io vorrei innanzi morire mille migliaia di volte , che aggingnerti pena ; e tu sai, Messere, che se io ho compassione a te della tua pena, ella e medicina dell'anima mia, la quale io doverei odiare, e voiere innanzi, che ella fusse nello Inferno portando tutte le pene, che vi sono, che io vedessi a te tanta pena per 52 V3-

The second second

MARIA MADDALENA

salvare me peccatore; ma tu biamo credere, che aveva sete non yogli, anzi se però venuto , perche l' anima mia non vada al profondo dello Inferno. Dunque, Signor mio, fammi patire quella pena quì ritta , sicch' lo mnoia vivendo tante volte , quanto io t' offesi mai ; e pregoti , che tu non abb compassione, perchè tu mi vegga penare, che tu sai, ch' e-gli è degno, e giusto. E ri-cordavasi la Maddalena, che quando ella piagneva suo fratello Lazzero, che pianse egli ancora; sicch' io mi penso, ch' ella dicesse queste parole , perch'egli non avesse compassione di lei, e degli altri, ac-ciocche non sopraggiugnesse alla pena sua, che le pareva tanta, che non si potrebbe dire; ma ella disse di se medesima non si curava di pena, anzi desiderava d'averne tante, che non si potessono istimare in questo mondo. E all'ora della nona s'appressimava le parole, ch' il Signore disse in sulla Croce . lo non mi curo di dirle, scritte altrove , se non se di quell' una , che disse : Io ho sete ; che mi penso , che questa parola fusse il maggior coltello alla morte, e alla Maddalena, che avessono mai infino a quì . E quando venne pres-so alla "Madre Messer Giesti Cristo, mise una grande bo-ce, e disse, ch' egli aveva se-te. I Santi sponendo questa parola dicono, ch' egli aveva sete della salute nostra , e ancora pure all' umanità sua dob-Tom, III. F 3 F 3

crudelissima , perocche tutta notte, e tutto di era andato affaticato, e tormentato, e non si trovò, che niuno n'avesse pietade, di coloro, che il po-tevano fare; e ora in sulla Croce si colava tutto, e premewa, come l'uva nel tino, e la bocca sua era secca , e annerata, e pareva, che appena potesse favellare, e quando e'metteva la grande boce, non era per forsa , ch' egli dovesse avere se-condo l' umanità ; ma era per potenza della Divinità sua, ed era tenuto miracolo di vederlo presso presso alla morte, e mettere sì grande hoce. Ora pensa, a questo come doveva stare la Madre, e la Maddalena, ve-dendo il Figliuolo suo, e la Maddalena il Maestro suo, ch'è cotanto amato da loro , in sul punto della morte avere sete . L'udivan chiedere bere , e danno i tratti, volere loro immollare la bocca per menomare la pena. Or che dovevano fare costoro, che non erano prove-duti ne d'acqua, ne di vino, e avendone bene avuto , non gliel potevano aggiugnere alla boc- \* dolore; ma sapeva, che Iddio morte voleva così. La Maddalena sapeva bene, ched e'voleva mo-rire per l'umana natura; ma non aveva però peosato ogni strazio , che si farebbe di lui ,

non poternegli dare; che veg-gio i vostri figliuoli, "parte che" mentre ca . La Maire aveva queste Madre cose già molto pensate dinanzi ; ma non le menomavan però il \* forse

VITA DI SANTA

ncominciò a dolorare dentro, e tata! E così dicendo; ecco vedi fuori come femmina, che parturisse; e non potendo più sofferire, incominció a gridare, e a dire : Oh vita dell' anima mia, oh tu facesti tanta acqua in questo Mondo, e facestila per l'unsana natura ; e che è a pensare, che la tua umanità, e la bocca così secca in sul punto della morte non ne posta avere una sola gocciola! Oh bellezza degli Angeli, conse verrio la bocca tua nera . secca , quella bocca , e quella lingua, che tanto s'è affaticata per ammaestrarci, e che comandava al mare, e diventava tranquillo, e tutte l'avverse potenze fuggivano al comandamento della tua parola? E diceva: Ora alle cui mani se'tu venuto, Signor mio? or tu se pieroso con tutte le creature ; or chi sono costoro, che sono cosi spiatati di te? Or, che cambio è quello, che t'è rendu-to? ma io m'avveggio, Signor nio, che I Padre tuo è spietato di te ,per essere piatoso di poi. O Signor miodolcissimo, or volessi tue, ch'io mi traessi il sangue delle veni, e rivertissesi in acoua fresca, e relrigerassine la bocca tua così tutta secca , come tu facesti del-l' acqua vino alle nozze per dare bere agli altri, che non avevano quel bisogno. Oh co-man- me vorrei volentieri con "doc-

procacciato una spugna, e una canna, e bagnó la spugna con aceto, e hele, e levolla al-to, e postla in sulla bocca di Messer Giesu. Pensomi, che allora Giovanni Evangelista venne a questo ribaldo, e sospinsclo, e tolsegli la canna di mano, e gittolia via, e disse : Or non basta lo strazio, che voi avete fatto di lui, se tu non gli dai ora questa angoscia, che vedi, ch'egli è in sul passo della morte? E rivolsesi a guatare Mosser Giesu, e vide, ch'egli sputava questo beveraggio, e non lo voleva mandar giù; e S. Giovanni mi penso, che si percoteva il petto, e di-ceva: Oime Fratello mio ca-rissimo, e Maestro, e Padre, perche sono io cotanto vivuto ch' to sia venuto a ouesto nunto, ch' io ti vegga morire , e non posso rifrigerare la bocca tua in sul passo della morte è e ch' è peggio, ch' io veggio, che v'è posto suso amaritudiche v e posto suso amiritadi-ne più, che non ve ne ave-va. Oimb vita mia, perchè non mori io, quand io era piccolino, ch' io m' allevava con teco? che almeno io non arei veduto cogli occhi miei cotanta crudeltà compettere nella persona tua, io non po-tendone ziutare nè in piccole cose, nè in grandi. E piangeva dassero ciassono le vene mie del Sangue, Il Vangelista, che tutto si cone la carne si premesse tutta, sumava del suo diletto Fratci-per dare un poco di rifrigerio lo, e Maestro. Non dico nulla alla bocca tua, ch'è così asse- di nostra Donna, che debbe

nire uno maladetto, ch'aveva

procacciato una spugna, e una

MARIA MADDALENA

essere moito agevole a pensare, com ella stava, e la quaotità del suo dolore ; e dico della Maddalena, che quando ella vide quest' altra ingiuria, cioè porre l'aceto, e'i fiele alla bocca del Figliuolo di Dio così affaticato; penomi, che fu sì crudele il suo doiore, e sì raddoppiato, che io non ne so parlare. Pensomi, che quando ella il vide morire poco stante, non fosse maggior dolore che questo, e non volse più grida-re, perocche Messer Giesù disse : Consummatum est, e incominciò a entrare nel passo della morte, e dare i tratti. Ed ella incontanente stette cheta per non dargli nessuno impedimento, e per veder passare quell'anima di quel benedetto corpo; e la Madre, e tutte l'altre stettono chete, e in silenzio, mentreche Messer Gie-sù (1) faceva i tratti, e passava di questa vita; e 'I dolore, e 'I pianto chetamente quanto era . possiamcelo pensare. E quando Messer Giesti inchinò il capo, e fu passata l' anima del corpo, la Madre sua a questo punto cadde tramortita, e le sue sirocchie la ricevettono nelle loro braccia, che credettono, che ella fusse spirata, e a un'otta piangevano il Figliuolo, e la Madre.

Ora seguita una Meditazione molto divota, cioè pensando, che incontanente s' aprissono i benedetto volse, che la Madre F 4

zie degli Augioli a fare la maggior festa, e la più dolce melodía d' Intorno a quest' anima del Figliuolo di Dio, che mai avessono fatta da poi in qua, che furono criati , cantando tutt' i versi della incarnazione, e della unione, che vedevano fat-ta colla divinità di Dio . E molto era giusta cosa, che quel-l'anima, ch' avia portate tante, e grandi pene per amore della carità sua , or essendo uscita del corpo, fusse cos) gloriosamente ringraziata , e con tanta riverenzia, e(a) giubilio fusse ricevuta. E stava quell' anima santissimo E stava quell' anima santissima di Messer Giesti intorniata di tante migliasa d' Angeli, che non si potrebbe stimare; ed es-sendo il Gielo aperto, possiamo pensare, che era a riguardare la faccia del suo Padre, con somma riverenzia. Il Padre lo benediceva con grande giocondità d'amore; ed era sì grande la festa, e l'allegrezza, che vi si faceva, che molto più è dilettevole a pensare, o immaginare, che a favellare. Che diremo della Madre, che rimase a più la Groce? Pensoni, che l' anima sua fusse tratta a quella beata contemplazione di vedere Messer Giesu, Figliuolo suo carissimo, così gloriare attornato dagli Angeli suoi, i quali così volentieri gli facevano festa con somma letizia. E 1 suo Figliuolo

sua

Cieli, e venissono giuso le mili-

(1) fare i tratti, pare, che sia : dare i tratti, morire. (a) giubilio, vote fino a senz' altro esempio.

83 VITADISANTA sua, che stava così (1) affilata, sua sapienzia;

e cost dolorosa, fusse alguanto confortata di veder lui così gloriosam:nte stare in aria sopra il monte Calvario, dov'era il corpo suo in croce, e non era mol-" il mor-to iu alto , secondoch' io mi d:ano penso. Stava dunque l'anima della Madre presso al suo Figliolo . e vedava l' allegrezza , che gli era fatta, ed egii stava tutto rivolto a les , e confortavala con grande allegrozza, e tutti gli Augeli santi le tacavano grande riverenza. Or che direnio noi ancora di Setanasso i Sempre era stato a guardare se potesse conoscere, cue Messer Giesii fusse Dio, e molte prove n' aveva già tatte per poterio conoscere, e non aveva luogo niuno. Ora conosce, e vede manifestamente. ch'egli è Figliuolo di Dio con gran tristizia , e dolore nel cuor suo, tanto, ch'egli il possa menare al Limbo, com'egli faceva de Santi, che passavano di questa vita, ma egli non gli si può appressare, tanto era l'odore della sua carità, e sì grande la melodia, e la dolcezza di quella n'oria, che non vi si poteva appressare. Dolorava con tante strida, e diceva a compagni suoi : Ora m' avveggio, che costui e quello, che hanno detto i santi Profeti, che 'l Figliuol di Dio verrebbe a liberare il popolo; ora ci ha ingannato colla

sua sapienzia; ora perderemo la possessione, che abbiamo tenuta dell' uniana natura, e noi rimarremo in perpetua cattivitade; e tutti gli aitri suoi il bestemmiavano; e rivolgevansi a lui . "increpavano, perocche non lo era gran cosa, com' egli aveva avuto così poco senno, e così poca prudenzia. E Michele Augelo si trasse inverso di loro . e increpandogli diceva : Corto la vostra superbia vi hae ingannati, e non credevate, che I Creatore sapesse più, che le criatu-re; andatevi a dileguare, perocche il combattitore forte, e'l Signore delle virtu, e Re di Gioria hae liberato il popolo suo e verrà al Limbo colla sua vittoria, e meneranne gli amici suoi, e porragli nel luogo, donde tu fusti cacciato per la sunerbia tua. E udendo Satanasso queste parole, non seppe, che si rispondere, ma dissono tutti insieme : Andianne alia nostra (2) ligione, a risistere, che cuesto Giesu non ci tolga la nostra possessione, cioè l'anime sante, che tenevamo in prigione nel Limbo, e così fece. Or torniamo al buon Giesti , che mi diletta di pensare un poco, anzich' egli andasse al Limbo. Poiche l'anima di Cristo fu passata del corpo, non era ancora andato tutto il sangue, perocche nel cuore n' era

(1) prirebbe forse essere affiliata , scarna , magra , siccome sotto parlando del corpo del Salvatore dice diseccato; ma sembra piuttasto uno shagito de che ba copiato , da afflitta . (1) pare per legione,

maso, sicchè quando e' venne in Paradiso auando

Lungino, e diede della lancia per lo costato , e si aperse il cuore del corpo di Cristo, il singue n' usch fuori tutto, e al-lora fue compiuto il prezzo della nostra Redenzione; e dicono i Santi, che allora s'aperse la porta del Paradiso quando il sangue fu tutto dato. Ed a me diletta di pensare , che Messer Giesú stesse un poro fermo per vedere l' opera compiuta, sicche poresse dire a Padri santi, ch' erano nel Limbo : Venite , che aperta è la porta del Paradiso. Anche mi penso, che stava un poco per confortare la Madre sua , acciocebe ella il vedesse così glorioso, e fuori d' ogni pe-na. E quando Messer Giesu Cristo vide , che la gente di Pilato veniva al Monte Calvario per levare i corpi delle croci , e Messer Giesù di-se alla Madre sua dolcissinsa : Va' dolcissima Madre, e fa' governare il corpo mio, e quella carne, ch' è della tua; e sie certissima, che il terzo di ritornerò con quel corpo gloriosissimo, ch' io trassi del corpo tuo, e sara a te onore, e gloria in sempiterno . Allora subitamente la nostra Donna, ch' era transnetita, si levò suso, e vide questa gente così furio-sa, e ancora vide dare della lancia nel costato di quel benedetto corpo; e l' anima di Cristo se ne va al Limbo con moltitudine d' Angeli ; e S. Gio-

in Paradiso, quando io ti vedeva favellare, perocchè le tue parole erano di vita eterna e sopra oltre a quesco hai perduto la Madre, la quale t' amava così dolcemente. Or chi mi dara al capo mio fonte d' acqua, e al cuore mio sì fatto coltello di dolore, ch' io muoia con loro insieme? E tutte l'altre Donne, che v'erano, incominciarono a tare sì gran pianto, che pareva, che pia-gnesse il Cielo, e la Terra. E comunque i' anima di Cristo si parti dal corpo, e'l Sole scurò, e le tenebre furono fatte per tutto il mondo , e le pietre si spezzarono, e' monti , e le mo-numenta s' apersono . Il Cen-turione, il quale cra alla guardia , quando egli vide Messer Giesu , ch' era in sul morire , pensomi, che si fece innanzi, e stette un poco riverente di lungi a quelle donne per vederio passare ; e quando vide , che Messer Giesù era passato , e vi-de questi segni nel Sole , e nell'altre cose, cominciò a gridare con grande boce , e disse: Veramente costui era Figliuolo di Dio . E bene dicesti vero , Centurione soldato, che stavi a guardare Messer Giesu; buono soldo n' avesti, e bene empiesti la borsa dell' anima tua della verità . Molti vennono . che non ne recavano a casa quello

sto se ne va al Limbo con moltitudine d'Appeli; e S. Gio dalena Pensomi, che quando vanni diceva: O Giovanni, che ella vide Messer Glesi passato, tarai? perduto hai il tuo Mae- e la Madre caduta, pensando, stro, il quale mi parevà assere ch' cià fasse motta, che ella

n' agrecasti tu .

VITA DI SANTA istrinse le pugna, e rutto il cor- della Pasqua. Giunse

po suo si ristrinse quasi com' un gomitolo, e'l cuore le si premeva in corpo, come si fae l' uva nel torcolo \*palmento, e tutta divincolava; il corpo tremava tutto, e non poteva dire parola, e stava così accesa cogli occhi nel Crocifisso, e non pareva, ch' avesse nullo rimedio. Or vedendo la gente della Cittade queste novitadi , che apparivano nel Sole, e nell' altre cose , com' egli era fat-to notte buia , e vedevansi le stelle come di mezza notte ; pensomi, che si levasse un gran bisbiglio infra le genti, e molti

aprì gridavano: Che hanno fatto questi nostri Pontefici, e Sacerdoti? hanno morto questo Giesti Nazareno, per cui questi segni sono venuti nel Cielo, e nella Terra, e per invidia l' hanno fatto, e non per altro ; e gridavano forte : E' si converrebhe andare a casa loro col fuoco , e abhiamo paura, che cara ci costerà la lo-ro invidia. Onde io mi penso, ch' ezlino ebbono gran paura , e allora gli amici di Messer Gie sù Cristo presono un poco di baldanza; e pensomi, che Gioseppo, e Nicodemo, quando vi-dono, che Messer Giesù era morto, andarono a apparecchiare il panno, e l' altre cose per isconficcarlo dalla Croce, e per porlo poscia nel munimento: e andarono a Pilato innanzi al vespro . e chiesono il corpo di Giesu , e Pilato il dono loro. Poi mando la sua famiglia , che levassono que' corpi delle crocl , e che non vi rimanessono suso il di

Giuseppo, Allora la Donna nostra avendo paura di quel corpo , che nnn se ne facesse niu strazio, e la Maddalena ancora subito ritta , inginocchiossi la Madre , e l' altre umilemente pregavano coloro, che non fa-cessono più strazio del suo Figimolo , che bene vedevano , ch' egli era morto, e coloro non rispondevano, che ben sapevano, the Pilato l' aveva dato a Giosep . Mossesi uno di quelli della famiglia, ch' aveva nome Lungino, e diede d' una lancia per lo costato a Messer Giesu, tantoche gli' fesse il cuore , e incontanente n' uscì fuori sangue, e acqua in grande abbondanza . Pensomi , che S. Giovanni allora incominciò a piagnere , e gridare dicendo : Che ne credete fare ? non vedete voi . ne creaete tare non venere vot, ch' egli è mnreo? E colui se n' ando più là, e una gocciola del sangue di Cristo gli toccò l' occhio, ch' era cieco, e incontanente fue ralluminato, e incominciò a gridare : Veramente quest'è Figliuolo di Dio, E pensomi , che venne alla Donna nostra, e a S. Giovanni, e ingi-nocchiossi, e percotevasi il petto con molte lagrime, e chiedeva loro grande perdonanza. La Donna nostra disse : Sta su' , che 'l mio benedetto Figliuolo ci ha data questa dottrina , cioè di rendere bene a chi ci fa male; e vedi , ch' egli medesimo l' has operato in te, per dare esemplo a noi, e bene 2 tuo uopo ci ve-nisti, che ae' alluminato dell'anima,

## MARIA MADDALENA

e impromise d'essere vero Cristiano, e così fu . Pensomi, che la Donna nostra ebbe grande aiuto al suo dolore, perchè conobbe, che questo conveniva, che fusse; l'altro, ch'ella vedeva, che 'l Figliuolo era già morto, e non gli potevano aggiugnere più pene . La Maddalena non conosceya tanto, quanto Madonna; ben vedeva, ch' egli era morto, e non poteva patire più pena , ma parevale sì grande strazio, e sì grande avvilimento, che parve, che quella lancia venisse per mezso del cuor suo, e incominciò a gridare, e a dire: O Signor mio, ancora sono affamati a farne strazio di te! O cuori di pietra , come siete arditi di squarciare colla lancia 'l suo cuore, vedendo, ch'egli era gia morto? Or non ve ne sazierete mai? e volgendosi in là vide, che Lungino era venuto a dire sua colpa; maravigliossi, che alcuno s' era riconosciuto; ma tanto era il dolore suo, che non vi poteva entrare conforto. Questa famiglia di Pilato mi penso, che feciono levare i corpi de ladroni e gittarongli viepiù 'n là , e così feciono delle croci , e ri-mase solo Giesù crocifisso , e

ritornaronsi a casa. La Madre del buon Giesti, e la Maddalena, e Giovanni, e l'altre donne così sole rimasono a piè la Croce, abbandonate da tutto il mondo , dolorose , e piangenti, e non vedevano, che rimedio s' avere. Or che piatosa

nima, e del corpo ; e costui cosa è questa, a vedere la Reina maggiormente si rende in colpa, del mondo, e l Re degli Angeli incarnato per nostro amore , rimasi in questo luogo così ab bandonati, e con derelitti! B bene potevano far venire degli Angeli, s'eglino avessono voluto; e tosto l' arebbono fatto ,e volentieri, ma volle, che la fa-cessono gli uomini quest' opera. Pensomi, che la dolcissima Madre si rivolgesse a S. Giovanni, e piatosamente gli disse : Figliuolo, or che faremo noi? egli è oggimal presso al vespro; chi ci aiuterà diporre della Croce il mio Figliuolo ? vedi, che noi siamo tutti abbandonati, se Dio non el soccorre . Allora mi penso, che feciono un gran pianto tra loro di questa piatà; e S. Giovanni piagnendo sì forte, che appena poteva parlare, dis-se: Che volete, ch'io faccia? io anderei slia Città, e inviterei delle persone, che ci aiutassono: ma io non vi voglio lasciare sola sanza me in così fatto luogo: preghiamo il Padre celestiale . che a questo punto ci soccorra, e ci ammaestri di quello, che noi abbiamo a fare. E la Madre disse: Bene dicesti , Figliuoio mio, e non è da credere, che l' aiuto suo non venga tosto. E la Maddalena, udendo queste parole, si rinnovello in lei il pianto, e il dolore , tantochè pareva una femmina impazzata, e gridava; O Signor mio, che mutamento è questo! Ob che speranza si puote avere negli uomini ? Oh non è ancora otto dì , che tutto il mondo t' andava drieto ,

mia? In che malincio t' hanno trovato poi , o denderio dell'anima mia? Eh veramente è vana, e fallace la speranza di questa vita: e maladetto l' nomo . che si confida nel mondo. E rioturtavia forzava la boce, e gridava : Ora dove sei Piero, lacopo, e Matteo, e tutti altri? oh avete voi paura della morte? Or non vi esrebbe meglio la morte, che vivere pure un punto senza il vostro Maestro? Ora avete voi più cara la vita temporale, che la vita dell'anima vostra, o che di stare con lui? Osnie, che bene è oggi questo di di tenebre, e di dolore! E pensomi, che si levo su, e disse: lo voglio andare alla Città , e cercherò di miei amici, che vengano a asutarmi sconficcare il mio Signore della eroce. E pensnmi, che Giovanni era già levato, e poneva mente se vedeva persona. che venisse inverso loro, sicch'egli potesse mandare un mes-so alla Città a certi amici, che vanissono a aiutare ; ed e' vide da lungi venire alquante persone ; e allora disse alla Maddalena : Non andare, che forsi, quando tu tornassi, ci troverresti eran novità, che tu te ne chiameresti pentuta d'esservi andata : che io veggo venire gente verso noi, non so chi si sono, nè che si vorranno fare. La Maddalena

pianamente diceva nel cuor suo, perchè a Madonna non si rinnovellasse dolore nel cuor suo e diceva: O Signor mio, or che vorranno fare di te? Or vedrò io far più strazio del corpo tuo? questo non potrò io sostenere; ma io mi penso, che il mio cuore è fatto di pietra, e vive ni tornò a loro , e disse : Confortatevi, Madre dolce, che ecco Giosep, e Niccodemo con los compagnia, e son certo, che vengono per aiutarci. Allora la Madre parve, che risuscitasse, e inginocchiossi, e rendeva laude al Padre celestiale, che ve gli aveva mandati, e disse a Giovanni: Va' loro, Figlinolo mio, e ringraziali di questa vonuta, che noi (1) savamo al tutto abbandonati; e così fece . Or quella fue pietate a vedere quando Giovanni giunse a Nicodemo; enn gran pianto si pigliano le mani, e disse: Venerabile Padre Gioscp, vieni a vedere il dolcis-simo Maestro, che n'hanno (atto strazio come di bestia, e non s'è levato persona in suo aiuto. E Giosep con gran pianto l' abbracciava , e disse : Figliuol mio , e non si sarebbe potuto , che pare , che Dio abbi lasciato signoreggiare la malizia, e la retade del Mondo in questo punto, e in questo fatto. E giunse Giusep insul monte, e quando e'vide Giesti ad alto in sulla Croce così diseccato, e così in-

(t) savamo abbandonati, così di sotto ; forse per erayamo.

nie tuo, e beato si teneva chi

ti poteva toccare, e vedere, Or

che hai tu fatto poi , speranza

teva riconoscere, che fusse desso, stracciossi i panni, e piangeva, che tutto si consumava, e così Niccodemo, e tutti gli altri, ch' erano con lui. Ed allora la Madre, e la Maddalena, e tutte l'altre gli si feciono incontro gitto in terra, e disse : Dio te 'I meriti, venerabil Padre Giosep, dre, che I tuo Figliuolo hae avuto morendo la vittoria de ni-

con gran pianto, e la Madre si che al tutto "savamo abbando-HMe . e nou san-vamo . che consigli ci prendere. Pensomi, che ailora Giosep spirato da Dio disse : Confortati , carissima Mamici suoi . Ella il sapeva bene, ma nondimeno le giovava molto, che questo venerabil Padre fosse così alluminato della veritade : e incontanente Giusep , e Nicodemo feciono un poco cessare tutta questa gente, e acconciarono le (1) scali ; e Giosep si levò il mantello, e andò in sulla scala dalla mano dritta, e Nicodemo dall' altro lato, con quelli argomenti, che bisognavano a sconficcare le mani. Oh come fu amaro, e doloroso quello scooficcare; che si erano duri questi chiavelli , che tutte le mani si convenivano siuarciare per avergli . E quando ebbono sconfitte le mani , e Giosep pigliò quel corpo in sulle braccia, e incominciò a scendere della scala con esso tanto giuso, che la Madre cominciò a giugnere colla mano

MARIA MADDALENA. sanguinato , ch' egli non lo po- na aggiunse la sua mano , ma non volevano tirare per non fare male a Giusep, che avera tutto il peso addosso, e inconta-nente N:codemo pose la nano a' piedi , e 'ncominciò a sconticcare; e pensoni, che Giovanni pose un'altra scala per aiutar sostenere il corpo a Giusep. E la Maddalena vedendo sconfeccare que' preziosi piedi , pensonii , che con doloroso pianto diceva:

O carissimo Nicodemo, fa' piana- vamo mente, che tu non gli stracci perocche sono que' predi , dov' io misera poccatrice trovai tanta misericordia, O misera dolorosa , quando gli arai nelle tue mani così forati , e così insanguinati ? Or potrassi allora tenere il cuor mio, che non si fenda per mezzo? so , ch' egli è diventato di pietra, che noo lo arei mai creduto di poter vivere udendo dire quello, ch'io bo veduto. E quando e' fu compiuto di sconficcare, e Giosep, e Nicodemo ne il recarono giuso, e Giovanni si levò il mantello da dosso, e puoselo un poco più 'n la dirimpetto alla Croce, e posevi su il corpo di Messer Giesù; e nostra Donna gli si gittò tutta sopra il volto, e sopra il petto suo, e la Maddalena sonra piedi, e tutte l'altre d'intorno, e 'l pianto era tale, e sì gran-de, e sì piatoso, che pareva pizgnessono le pietre con tutte

le criature del mondo . E pensomi, che Giosep, e Nicodemo

andarono a vedere il sepolero,

il suo Figliuolo, e la Maddale-( ; ) scali , come porti , e simili .

VITA DI SANTA

dov'eglino lo volevano mettere, rigata di sangue, e tutta(t) arsigia per sapere se fosse bene accon- di lagrime, ch' egli aveva cocio; ma Giovanni non si partiva dal tesoro, che gli fu racco-mandato. La Maddalena teneva i piedi in mano , e'l volto ivi suso, e lavavagli colle sue lagrime maggiormente, ch' ella mai facesse; e bene era bisoeno, ch'eglino erano tutti sanguinosi, e tutti lividi, e polverosi, ch' erano venuti scalzi, ed altra acqua non aveva, di che gli potesse lavare , e ingegnavasi ancora di lavargli un poco le gambe, e abondevolmente versava lagrinie, sicche gli poteva lavare, e ra-sciugare co' suoi capelli. E rac-cordossi, ch' ella s' aveva messo allato un bossoletto di prezioso ungueoto la sera quando andarono a sapere se lo potrssono adoperare in lui , che sempre n' era sollecita; e tolse di questo unquento, e 'ncomincio a ugnere i piedi, e le gambe, e quando ella giunse al foro del piede, ve ne metteva entro col dito; e pensomi, ch' egli era sì largo , ch' ella vi poteva bene mettere l' unguento col dito ; alstrido lora metteva il grande "rato", e

ponevavi suso il viso , e diceva: Amore di tutti i beni, che commisono questi piedi , che sono così forati ? Eh io voglio , che nel cuor mio, s' io dovessi vi-vere insino alla fine del mondo. E la nostra Donna simigliantemente lavava colle sue lagrime

tante gittate ; e forsi ancora vi si discernevaco degli sputi, che v' erano stati latti , e diceva : Figliuolo caritsimo, cara ti costa la salute dell' umana natura; e levava un poco gli occhi in al-to, e diceva: Veoite, Angeli santi , e sappiate se potete riconoscere la faccia del vostro Re. e la faccia del Sole della Giustiaia . Or che doloroso jovitamento è questo , Figliuolo mio carissimo! Pensomi, che quelle altre sirocchie di Madonna ciascuna prendeva la sua mano, e lavavanle colle lagrime il meglio, ch' elle potevano. Pensomi, che in questo tornò Giosep, e Nicodemo, e dissoco riverentemente: Madonna, e' ci conviene acconciare questo corpo per metterlo nella sepoltura , che oggimai è l' ora tardi, e non ci conviene rimanere qui di notte, e non sarebbe onesta cosa. Pensomi , che la Donna nostra tutta piena di sapienzia, e di mansuetudine, che noo avea perduta la ragio-oe , pognamo ch' ell' avesse il maggior dolore, che mai fosse in terra , rispuose : E s' egli è otta da ciò, io vi voglio siutare colle mie mani al mio benedetto Figliuolo; e così mi penso, che feciono, e tosto acconciarono l' aloe, ch' egli arrecarono in su quel corpo santissimo; e pensomi, che la Maddalena porgesso il bossolo del suo unguento a la faccia del Figliuolo suo tutta Madonna, e disse: Carissima Madre.

(z) arsiccia.

MARIA MADDALE NA 95
dre, metti di questo unguento piedi . La Maddalena andava
nelle fetite delle mani, e del gridando, e sempre rinnovando gridando, e sempre rinnovando costato, e del viso, e del capo, il pianto, che sempre n' aveva cagione, e diceva : O Re degli che voi sapete, che mi disse, ch' io ne serbassi alla sepoltura sua : e la nostra Donna così fece. La Maddalena diceva: Oh tristo spettacolo, dolce Maestro mio, che infino allora, che tu me'l dicesti, mi ficcasti 'un quadrello nel cuor mio, ma non credetti venire così tosto a questo doloroso partito . E gri-dava ancora : Ah tardi t' ho amato, e conosciuto, Signor mio: Or come poco tempo sono stata con teco! or come viverò sanza te, vita dell' anima mia? Non voglio mai , che persona mi conforti, se non di piagnere, e di dolorare di quello, ch' io ho veduto fare di te, Signor mio. E questo diceva tanto piatosamente, che tutti gli altri, che l' udivano, ricominciarono il pian-to: e fulle dato il panno, ch' ella conciasse i piedi, e allora rin-cominciò a dolorare, e diceva: O Re de' Re, è questo l'ultimo servigio, ch' io ti debbo fare. Or è questa la "sezzaia volta, ch'io ti debbo ugnere questi piedi. Or come viverò, essendo morto il Signor mio? Or come troverro mai luogo, se io non ti veggo, speranza mia? Or come farò io a non udire la parola tua? Pre-goti, Signore, che tu abbi piatà della peccatrice Maria. E acconcio ogni cosa , presono que-sto mantelluccio , dov'era questo corpo, e portaronlo alla sepul-tura, e la nostra Donna porta-va il capo, e la Maddalena i ma dico più della Maddalena;

Angeli, or dove sono gli ador-namenti reali in questi tuoi bisogni? Or dove è la coltre del-\* sciamito, in che si porti il \* drappo corpo tuo? ecco uno mantelluccio, che appena vale quattro decio, che appena vaie quattro de-nari. Or dove sono idrappi dell'oro, che sono sopra il cor-po tuo? Or dov' è la corona delle genme, e delle pietre pre-ziose? fu la corona delle spine, che t' hae forato tutto il capo infino al cervello . Certo ben si vede, che tu hai per nulla le dignitadi di questo mondo . O Maestro mio, questo, che tu fai a te medesimo, mi manifesta, e ammaestra, che così facci io, e così vo' fare . E dicendo così , giunsono al luogo, dov'era il sepolcro, e posono giuso il corpo; e la Maddalena andò a guatare nel sepolero, e incomissió a gridare: O Signor mio, or è questo l'ultimo riposo, che tu dei avere in questa vita , una pietra cavata , essendo tutto di, " ultima e tutta notte affaticato di così dolorose . e amare fatiche? Ones sto è ammaestramento a me; e bene sì disse il vero la Maddalena, che ancora si vede la pietra cavata, dov' ella si riposava nel diserto. Or ecco, che misono il corpo nel munimento. lo non dico della Donna nostra oul niente , perchè n' è si bene det-

per

VITA DI SANTA

per cui io cominciai questa meditazione, e cisscuno intenda, che I dolore della piatosa Ma-dre fue il maggior dolore, che granual fusse in oursto mondo. E mettendosi il corpo nel monumento, mi penso, che la Madre l' aiutasse mettere colle sue mani; e dilettami di pensare di lei maggiormente . Che aveva n aggior virtù , e maggior fortezza; e so bene, ch' io non potrei taoto pensare, che più non ci avesse da pensare . E a noi oggi al mondo ci pare il maggior fatto, che possa essere, quando una madre hae tanta virtù, ch' ella vada a sotterrare calle sue mani un suo primogenito, e molto amato da lei, e qui sto possa fare senza mostranza di tenerezza ; ogni gente la r tuta grande cosa, e molto virtuosa in senno, e molto s'ama. Or the diremo dunous di lei, ch' era virtuosa soora tutte l'altre creature appresso al Figilucio? Pensomi di lei, che posnamo ch' ella avesse il morgior dolore, che non è anima, che'l potesse stimare; nondimeno era tutto il dono della forza, che signoreggiava se medesima, e non lasciava nulla a fare in quello, che si ennyenisse, cioè di dare pienamente asempro di virtu a tutto il mondo. Ma che diremo della Maddalena, ch' era tenerissima , e 'l dolore la sopercliisva per si fatto modo, che pareya imparrata? e non pareva , che potesse avere nullo ri-

levato dinanzi , ch'ella nol potesse vedere , ne toccare ; e gridava percotendosi le mani e diceva : Or che credete fare? or credetensi voi trarre il cuore del corpo ? Or come potre' io vivere sanza vedere Maestro mio? Or io non ho altro, che lui , aimeno lo mi facessi voi vedere così morto, e Lasciassimi stare con lui! E volendo costoro chiudere il monumento , la Madre bened sse il suo Figliuolo dicendo : Figliuol mio . io ti raccomando al Padre tuo che ti mandò in terra per nostra salute , e tu bai compiuta la ubbidienzia sua , che ti taccia guardare agli Angeli suoi , che io dolorosa tua Madre noo posso stare più con teco. Pensomi, che la Maddalena , ch' era presso a lei , ch' ella ponesse le mani in sulla pietra, e non la lasciava rinchiudere , e disse con tante lagrime, che tutta si struggeva: lo vi prego per amore di solo Do, se voi volcte avere di me piatà, e consolare un poco l'anima mia , che voi mi lasciate star quì da piè in questo se-polero, e poi lo chiudete, e io staro cheta , e non farò motto, e parrammi essere tutta consolata, se io morrò a' piedi di lui, da' quali io ricevetti tanta misericordia . O dolorosa me, perchè non pigliai io il tempo quando io I poteva avere? Perche non eli andai in sempre dietro baciando la terra, dov'egli poneva i piedi? E pensomi, che S. Gromedio , pensando , che quel vanni la riprese , e disse : Leva corpo del Maestro suo le fosse su le mani , e non fare quello , che

MARIA MADDALENA.
e fare. Pensomi, che la portare questo dolore
para n' avenue piatà. e dalena si levò suso.

non si dee fare. Pensomi, che la Donna nostra n' avesse piatà, e disse: Figliuola, levati, che a questo amaro partito ci conviene pur venire.

Allora mi penso, che la Maddalena cadde in terra compresa di tanto dolore, che pareva, ch'ella spirasse. Ciascuno di costoro volsono toccare il nostro Signore, e tutti gli si raccomandavano, e poi ricopersono il monumento, e S. Giovan-ni vi pose suso il volto, e le braccia, e con gran pianto di-ceva: Amaro partito sarà questo, Signor mio, quando penso, che mi convenga tornare a casa sanza te, e quando mi penso di timenare la dolorosa Madre sanza il suo Figliuolo. Or che ci darà conforto? Or chi ci darà aiuto, che tutti i più cari amici pare, che sieno partiti da tioi, e sono impauriti dalla vil-tà corporale coloro, che impri-ma andavano cercando la vita dell' anima loro, cioè Cristo Figliuolo di Dio, e ora l' hanno così abbandonato. Oimè doloroso Giovanni, perche sono io tan-to vinto? Or che farò, dolce Maestro mio, che non lo potrò vedere, ne toccare? E che farò della Madre sua, che si morrà di dolore, e non la potrò aiu-tare? O Iddio Padre, a voi raccomando questo santissimo Corno, il quale tu hai con lasciato straziare; e anche la sua Madre dolcissima, che l'hae ve-duto co' suoi occhi così governare, e ora ci conviene tornare a casa sanza lui. Or chi potrà

i portare questo dolore? E la Made dalena si levò suso, e vde il monumento serrato; rincominciò il pianco si crudele, e si grande, che non si potrebhe dire, ne stimate, e diceva con grandi boci: O dolorosa peccarice, ora sono tuora d'ogni bene.

Ora ho perduto ogni consolazione. Mentrech' io vidi il corno del mio Maestro, pognamo che fusse morto, il poteva toccare colle mie mani, qualche cosa mi pareva avere; ora è serrato nel sepolero della pietra il Signore mio, e non lo posso vedere, nè toccare. Occhi miei, piangete tanto, che voi perdiate il lume, sicch' io non vegga mai nessuna altra cosa , da che io non posso vedere il corpo del Maestro mio. E voglia Dio ,ch' i miei orecchi diventino sordi, e turati, dac-ch' io non posso udire la boce del mio dolce Maestro, il quale aveva parole di vita eterna . Or che partito piglierò ? Certo , Maestro, penso, ch' jo mi starò aliato a questo sepolero tanto , che la morte mi verrà, o forse a qualche persona ne verra piata, che mi sotterrerà "qui-" qui ap ritta allato a te, sicch' io ne punto viva, ne morta non mi parta mai da te . În questo l' ora si faceva tardi, e pensomi, che 'l venerahile Giosep si fece presso a Madonoa, e dicesse : Caristima Madre, vedete, che l'ora è tardi, e voi dovete credere, che gli Scribi, e Farisei procacceranno, che questo corpo sia ben guardato, e manderannoci della famiglia di Pilato forse pure as-

sai,

sar, sicche non sarebbe onesta stanza qui la nostra. E la Madre con gran pianto disse: O carissimo Padre Giosep, o tornero io a casa sanza il mio Figliuolo, e lascerollo morto insu Monte Calvario? Oh come l' aspetterò io stasera, e da qual parte udirò in la sua voce dolcussima? E Giosep risouose: Madre carissima, tu sai, che a questo ci conveniva venire, e questo si con-viene fare. E la Madre piena d' umiltà, e d'ogni buona convenenza disse: E io lo voglio fare; e levossi suso, e le sirocchie sue, e l'altre donne con lei . E la Maddalena , quando le vide levare mi penso, che disse: Or che si vuol tare? Fulle risposto: Vedi , che l'ora è tardi , vuolsi tornare a casa. E la Maddalena incominciò a piagnere, e a gridare, come teste si cominciasse, e diceva: Ora a qual casa torneremo sanza il Signor mio ? O dolorosa, che parole son queste? Or ecco, bench' io non possa entrare dentro con lui, io mi starò di fuori e giammai di quinci non mi voglio partire ne viva, ne morta. Or non sapete voi com' egli è poco tempo, ch' io il conobbi, e come io sono stata poco con lui ? Ahi sventurata peccatrice, per-'aspettai chè 'penal io tanto tempo a venire a lui, che mai non mi pote' saziare di vederio, che sempre ne rimaney' affamata? Or che farzi ora dolorosa, che non lo puei più vedere ? Qimè. che dicono, ch' io ne vada a

casa? Or che ho io a fare a

quì è l'amor mio, quì è il Mae-stro mio, il quale io amo sopra tutte le cose, e non m'è rima-so più nulla da guardare, se non lui; e se mi fusse tolto, bene sarebbono vituperati eli Apostoli suoi, e tant' altra buona gente, che gli andava dietro, a rimanere solo insul monte Calvario il corpo di Giesù Nazzareno. E pensomi, ch' ella si rivolgeva a S. Giovanni, e diceva: O tu doloroso, dove ne vai? lascerai questo corpo così solo? or hai paura della morte? or ami tu più di vivere, che di stare con lui? or rimarra solo il Signor mio? perchè S. Giovanni piangeva sì forte, che non le poteva rispondere parola, e parevagli, che ella dicesse ragionevolmente. E la Donna nostra tutta piatosa, e benigna ebbe piatà di costoro, e penso-mi, che ella si fece all'orecchie di Maddalena , e disse : Non dubitare, Figliuola mia, che più di mille migliaia d' Angeli lo staranno a guardare istanotte, e non vuole il Figliuol mio, che nol ci stiamo. E incontanente che la Maddalena udie la volontà sua , fue accordata , e ubbidiente, perocchè sopra tutte l'altre cose disiderava di fare la volontà del suo Maestro, e gittossi in terra con gran pian-to, e abbracciava il sepolero il meglio ,ch' ella poteva , e disse : Signor mio dolcissimo, non vuogli, ch' io stia teco, ma io ti lascio il cuor mio , acciocch' io

Total Court

non possa altro desiderare; ch' io non ho altro desiderio, che te vedere, e di te pensare, e di te parlare, e te amare, e con te in parte addolorare , e pene portare tutto il tempo , ch'io ci viverò, s'io ci vivessi migliaia d'anni, per la pena, ch'io ho veduta portare a te, Signore. Ed ecco, che si parte, e vienne alla Donna nostra , e aeli altri , e viene ritta alla Croce, dove era quel prezioso Sangue sparso in terra e ancora turta la Croce era arrossata di quel santo Sangue. E quando la Donna nostra giunse dinanzi alla Croce sì s' inginocchio , e con doloroso pianco l' adorò , e fue la prima persona, ch'adorasse la Croce, e tutti gli altri si gittarono in terra adorando la santa Croce. La Maddalena , mi penso , ch' era un poco drieto a Madonna , e gittossi in terra con grandissimo pianto e gridava: O Croce beatissima, in tuo scambio fussi io stata , acciocche 'l Signore mio fusse stato crucinsso nelle mie braccia, e le mie mani conficte colle sue, e la lancia, ch' entrò nel cuor suo, fusse passata insino al cuor mio, sicch'io fussi morta con lui, acciocche a vi-ta, e a morte mai da lui non fussi partica. Ed anche mi penso, che riprendeva se medesima, e diceva: O dolorosa peccatrice, oh che di'tue? oh tu non se'stata degna di stare stanotte a questo sepolero, dov'è il Corpo suo; sicche adunque come saresti de-

MARIA MADDALENA. 99
altro desiderare; ch'io gna d'appressare le tue carni
ro desiderio, che te fracide a quella carne mondissima, ch' è il fiore d'ogni carne? O Signor mio, perdona alla peccatrice, che t'è cagione, che tu sia così concio. Or che dolorosa cosa è questa a pensare, vedendo la Madre, che tanto l' amava, inginocchiata a' piedi di quella Croce, in sulla qualle morie il suo dolce Figliuolo, e di vedere quel prezioso tesoro, che non si può stimare , cioè quel prezioso Sangue, che trasse del Corpo suo purissimo sanza nulla macula, vederlo sparso so-ora la terra! Pensomi, che vi avea tre fonti di sangue grandissime, che parevano uno (1) sti-pore a vedere, e solo la Donna nostra conosceva, ch' era quel segno. La Maddalena vedendo la Croce, e vedendo quel Sangue tutta si percoteva, e tutta si stracciava; e pensomi, ch'ella diceva: Madre carissima, stianci qui ritta scanotte a guardare questo sangue, che non sia scalpitato, ne toccato da gnuna cosa immonda. E anco mi penso, che la Madre dicesse: Non temere, Figliuola, che sarà bene guardato. E pensomi, che la Donna nostra ,come tutta discreta si levò suso, e fecesi il segno della santa Croce prima, che nessuna altra persona, peroc-ch' ella sapeva ciò, che si con-veniva fare, e rivolsesi alla ter-ra, e disse: Terra, guarda bene il sangue del mio Figliuolo, che giammai sopra a te non fu tan-

(1) soil sta il Mannier.

VITA DI ta nobiltà. E così si partiva . Ancora la Maddalena si fece il segno della Croce santa, com' ella vide fare a lei; ed ecco, che ne vengono verso la Cittade. E pensomi, che l'ora era tarda, e dice nel libro della Vita, che le sirocchie di Madonna la feciono ristare: e posono sopra il capo suo un veletto molto nero a modo di donna vedova. E pensomi, che la Donna nostra disse : Bene fate , suore mie , che hene sono diritta vedova, che'l Sole della Giustizia è scurato, e le tenebre sono fatte in nel mondo. E bene era vero in coloro, ch'avevano perduta la fede, ma non in lei, anzi era rimasa tutin sul monte Sion in quella casa, dove e' fece la cena. Ma vero è, ch' io penso più volenrieri, ch' ella ritornasse alle case, che furono della Maddalena, perche ivi , mi penso, che I Signore tornava, quando egli era in Gierusalem . e la Madre, e gli altri per amore di lui vi tornano piu voientieri. E pensomi, che tornate in casa si levarono il pianto grandissimo, e la Madre dolorosamente diceva : Figliuolo mio dolcissimo onde ora ti (1) raspetto io stasera? Or che vita sarà la mia pensando quello, ch' io ho veduto fare di te , e pensando dove io t'ho lasciato, si è'I tuo Corpo, e I tuo benedetto Sangue così sparto sopra la terra. Fislinolo

l'umana natura . Anche raccontóe la compassione, e la caritade, e la piatade, ch'egli aveva avuta dell'anime nostre. Pensomi ancora, che molte buone donne della contrada trassono a questa piatade così grande. La Maddalena mi penso, che non puoce sofferire di stare con loro, anzi ratta ratta se n'andò in quella camera, dov' era usato di stare il suo Maestro quando veniva ad albergare ivi, e serrò l'uscio dentro, ed iviritta cominciò a fare crudelissimo pianto, e andavasi distendendo, e baciando la terra, dove credeva, ch'egli avesse posti i piedi, e andava cola dove dormiva, e ponevavi suso il volto, e le mani, e tutto l' andava toccando, e con gran pianto diceva: Or conviennii pensare, Signor mio, ehe tu non giacerai mai più insu questo letto, ne in questa camera. Or è questo lo scambio, che m'è rimuso di te, dolorosa alla vita mia! E andava cercando i luogai, dov ella l'aveya veduto sedere, e diceva: Per me qui ti lavai i piedi, Signor mio. Or convienmi pensare di non farti questo servigio, che m'era di tanta consolazione a toccare i tuoi dolcissimi piedi, ed ora mi convicue pensare, ch'io gli vi-di contiti insul legno della Croce con un grosso chiavello, e lo tuo Sangue spandere in terra, e poi non potere avere mio dolcussimo , caro ti costa ivi gocciola d'acqua , con che la-

SANTA

<sup>(1)</sup> vale aspettar di nuovo , siccome a car. 30. disse risultare , forse per esultar di nuovo.

MARIA MADDALENA 101
varli, che ne creasti cotama nel a lei ; ed ella incontanente si ri-

mondo, e per te ne fu si gran \*caro, Signor mio, Pure uno delle vestimenta tua mi fusse rimaso, che le vidi dividere tra \*barattieri dinanzi dagli occhi ruoi . Oime quella camicia avessi io avuta, che ti fece la Madre tua coll'ago, e lo l'avessi ricoperta col sangue mio da dosso , sicche lo me l'avessi sempremai per tuo amore, Signor mio. Or che fara la trista Maria ? Dove ti ritroverrò, dove t'anderò cercando? Cercherotti, Messere. tra le pene , che tu hai patite , e ivi mi voglio tutta trasformare; e questo voglio, che sia nella memoria mia per sempremai. E così si poneva giuso, e "raccomandavasi d' ogni cosa, ch' ella aveva veduto, e udito fare a lui. E quando ella si veone a ricordare della colonna, dove fu spogliato, e battuto, pensomi, che ella si spogliò tutta, e dal capo al pie si batteva con sì gran fervore, e con sì gran forza, che'l sangue correva insino in terra. E pensomi, che querto le pareva nulla, e diceva: Oime, Signor mio, che non trovo io 'due crudeli affamati del sangue mio, come furono del tuo insino alla morte! Or come mi struggo io a pensare, che per lo peccato mio tu fussi così battuto! O Signor mio, potrò io mai fare vendetta di me non mai tanta, ch'io sia contenta? e pareva, ch' ella si volesse uccidere. Pensomi, che la Don-na nostra spirata da Dio la mando a chiamare, ch' ella venisse

Gi

Tom, III.

vesti, e venne a lei. La nostra Donna tutta discrezione disse: \*carestia Figliuola mia, Giovanni vuole, che noi ceniamo, ed anche il mio Figliuolo so, che vuo- "truffatle , sicche ti conviene essere tori ubbidiente. La Maddalena chinò il cano, e disse con gran pianto: Ahi trista me! amara cena sara questa, e bene sara per contrario di quella, che noi vedemmo ieri. Oime, dolce Madre, or che faremo, oh dove anderemo, oh do-ve abbiamo lasciato quel Corpo saotissimo, e a che siamo tornati? Pensomi , che la gente era già partita tutta se 000 se certe donne più dimestiche, e più certe donne pu aimetticne e più divote, che si puosono in cuore pure di farle cenare, innanzi: \*forte ch'elle si partisono. E penso-raccordami, che l'umiliasma Madre si vati puoce a tavola, e ch'ella mangiasse quanto si conveoisse, perocche oon si parti mai dalla discrezione, e così fece fare all'altre. Or non vo' più dire iotorno alla cena di questa ootte; ciascuno si può pensare, che notte fu questa, e con quanta pena, e dolore per ciascheduna fu pas-

que

VITA DI SANTA

" stata Marta; e s'ella vi fusse "suta, non era Marta si piccola nel cospetto di Dio incarnato, ch' ella non ci fusse ricordata singularemente, o ch'ella fusse messa tra la multitudine . Certo non mi pare da credere, che s'ella vi tusse suta, ella pure sarebbe nominata intra l'aitre, o come dell' altre . E parmi , sto l'abbi nominata, e onorata nella Chiesa sua in due cose singulari, cioè nella vita atti-va, e che di lei è fatto prin-cipale, e corporale esemplo; siccliè per lei s' intende la vita Marta (1) caporale sopra la vita attiva, sanza la quale vita non attiva, e sopra la sollecitudine di servire Dio, e'I prossimo pare, che si possa entrare in vita eterna . Onde la vita di Marta è una delle porti di vita eterna la più comune, che vi sia, e che più gente vanno per essa di que', che vi vanno; per la contemplativa pochi ve ne vanno. Pochi sono quegli, che in questa vita mortale vengino a avere contemplazione. Eh dunque la vita di Marta, e le sue operazioni si è una delle porti più principali , d' onde s' entra in vita eterna; e se questo è , come non è principalmenda ricordarla d'essere con Cristo nella Passione , pensan-do che tanto "lo è Maria ? " forse maico Ancora mi mostra un' altra

femmine, e non dice inilla di sona del mondo; e s' ella fusse suta alla Passione, non l' archbe nominata S. Giovanni Vangelista, che v'era, e che sape-va, ch' ella era così grande, e così piacevole nel cospetto di Messer Giesti Cristo ? E se io dico, e penso, che ella non vi fusse; bene mi pare gran cosa; ma nondimeno innanzi voglio dire , ch' ella non ci fusse , che dire , Ella vi fu ; essendo stata trattata così vilmente sanza alcuna ricordanza di lei . Ora vorlio dire quello, che mi penso, cioè, che Messer Giesu Cristo, volendo fare

per amor di Dio, volse, che ella desse il più perfetto e-semplo, che si potesse trovare, cioè in quell' atto della vita attiva, onde ne ricordo, ch' egli è detto qu'a dinanzi , che Messer Giesú Cristo raccomando a lei i poveri , e gl' infermi , co-me raccomandò a San Piero le sue pecore . Ed ella udendo questo dalla bocca sua comprese , questo servigio più gli piacesse da lei , che niuno altro . ch' ella gli potesse fare . Ancora più volte aveva udito Marta della bocca sua, che chi servirà a' poveri, e agli infermi per suo amore, servirà proesempio ragione, cioè, che per tut-nel 300, ta la Chiesa di Dio è nominata priamente alla persona sua , e così dice nel Vangelio: Tu mi vedesti ignudo, e non mi rive-Marta alberratrice di Cristo più singulare, che gnun' altra perstisti; infermo, e non mi visi-

(1) v. l'osservaz, della pag. 4. e della 34.

delloin

questo

iento

MARIA MADDALENA:

tasti . Sicche Marta prudentemente comprese, che quello era il servigio, che Messer Giesu voleva da lei, e quell'uficio le aveva dato egli. Onde si pose in cuore di farlo ottimamente certo, pure per fare a lui grandissimo appiacere . E però dico, che tutta la sua sollecitudine pose di far bene l' uficio , che le era dato da lui , il quale ella vedeva, che tanto gli piaceva, che poneva in se la persona , ch' era servita . Ed ella con faceva ragione di non partirsi da lui punto; e quan-do serviva il povero, e lo infermo, pareva a lei servire Cri-sto nella sua persona : e così teneva la memoria di lui continuamente. E pensomi, ella pensava in se medesima, e diceva: Alla mia suora è dato un uficio, e a me n'è dato un altro; ciascuno di noi s' ingegni di fare ottimamente il suo uficio . E pognamo che l suo sia maggiore , e migliore , perocene pensa l'ottima parte ; e di que-sto si rallegra il cuor mio , e l' anima mia, e voglio avere in gran riverenzia quell' ufi-cio, ch' egli ha dato a me, pognamo che sia minore, e sono certa, pop n'ha fatto ingiuria. anzi per la sua gran caritade me l'ha dato; e pure beate a noi, che io, e la mia suora possiamo fare cosa, che gli piac-

Ora sì mi penso di Marta. Ecco, che Messer Giesù disse , che G 3

voleva andare a fare la Pasoua In-Gieruszlem co' Discepoli suoi; e la Madre, e la Maddalena, e l'altre Marie dissono incontanente di volere andare in Gierusalem dietro a lui, e d'essere a quella cena, s'elle potessono in alcun modo, e Marta si pensò d' andare con loro subitamente. E poscia mi penso, che ella si raccordò, che le erano venuti tra le mani quel dì, e l'altro più miserabili infermi, e poveri, che le venissono mai a casa, e più di lungi, perchè la fama era grandissima della resurrezio-ne di Lazzero, e di molti altri miracoli, che 'l huon Giesu fa-ceva; sicche chiunque aveva hisogno, non guardava, perche la via fusse a lungi, che venivano al sommo Medico per esser guariti. Sicch' io mi penso, che Marta, vedendo questi così fatti infermi, pensossi e disse: Pognamo che sommamente mi piacesse andare a far la Paseua col Padre, e Maestro mio; nondimeno voglio, che mi piaccia quello; che piace a lui. E pensoni, che s' inginocchiasse dinanzi a lui, e disse: Messere, io pensava di venire a far la Passua in Gierusalem con quest' altre, e ora veggo, che molti infermi ci sono abbondati, e (1) da lungi parti venuti, e hanno hisogno di grande aiuto; voglio sapere, se tu vuoi, qual più ti piace, o ch' io yenga, o ch' io stia. Pen-somi, che I S-more disse: Voglio, che tu rimanga a servire

(1) così sta.

in queste così crudeli infermitado alla Città a vendere sue sportelle , trovò un povero infermo di, e non voglio, che tu ti parta di qui , se 10 non te I mando a dire. Ora abbiamo trovata la cagione, per che Marta non fu a questa Passione , perche non volle Messer Giesu . E pensomi , che non volle, per dare perfetto esemplo a coloro, che hanno a governare i poveri, e gl' infermi, che non lasciassero questa opera negligentemente; e tanto gli p. acque questa opera, che ne fece Vangelo espresso; e si vol-se, che Marta, la quale egli fece capo di questa vita attiva, non lasciasse i poveri infermi per andare drieto a lui , e alla Madre in questo tempo della Passione. Bene si puoce vedere quanto gli piace questa carità del prossimo; e ancora si puote vedete quanto e' disse , So voi il fate a uno di questi menomi, sì lo fate a me. E pensoni, che a Marta disse: Fa'ragione, che tu mi vedessi intermo come sono costoro, che giacciono qua catro, e in così gran bisogno; pensa quello, che tu faresti a me, e 'I fa a loro. lo mi penso questo di Messer Giesu , e della sua misericordia , che se Marta non avesse potuto in quel tempo servire i poveri infermi , ch' egli arebbe lasciato la Maddalena . E questo non mi parrebbe malagevole a credere; che ancora sappiamo, che le sante anime, quantunque sieno contemplative . alcuna volta lasciano stare per la "nicistà del prossimo. Ed io ho letto nelle Vite de Santi Padri

abbandonato , ed egli si levo in collo costui , e portollo in alcun luogo , dove egli servi sei mesi, e lasció la pace, e la quiete sua per amor del prossimo. Questo dico per provare, che a chi è in questo grado della vita attiva, cioè di servire a' poveri, e agl' informi, vol-se Messer Giesa mustrare nella persona di Marta ( che doveva essere esemplo di vita attiva ) quanto gli piaceva la sollecitudine, e la piatà, che si deb-b' avere degli infermi poveri; che non tanto coloro, che so-no in vita debbono fare così, ma ancora coloro, che sono alla contemplativa unione, che condiscendano alla nicistà del prossimo alcuna volta . Or ec-co che Messer Giesu poteva sanare quegli infermi tutti, e dispacciar Marta, sicchè ella sarebbe potuta andare con lui, e non volse; perocche questo fu di maggior esemplo a colo-ro, che sono per amore di lui ro, che sono per amore ai iui a servire a' poveri, e agl' infer-mi. Sapeva il buon Giesu perchè Marta fusse andata con lui, che non gli poteva però menomare pena, perocchè e' non voleva. Or che gli poteron fare la Madre, e la Maddalena? non gli poterono fare servigio veruno , anzi gli crescevano pena sopra pena, che aveva compassione del loro dolore . Pensomi dunque, che volle, che questo uncio, ch' egli aveva da-

d'un santo Abate, che venen- to a Marta, cioè della carità

MARIA MADDALENA. 105
del prossimo, che tanto è uri- questo corrotto, innanzi che
le, e necessario, volendo, che Messer Gresú Cristo risuscitasse? ella ne fusse principale fondamento, di darne vero esemplo insino alla tine del mondo a chiunque è messo a questo uficio; e sì voise, che ella lasciasse la sua consolazione dell'andare con lui, per la carità e bisogno del prossimo, e a pari di lei chiunque ha a fare simiglianti opere. Ora dico, che molto mi piace più di pensare, che Marta rimase per questa cagione, vedendo la volontà del Signore di con essere alla Passione, che di pensare, ch' ella vi fusse, e non vi fusse a nulla ricordata; e non posso pensare, che l'albergatrice del Signor Giesti, e così grande amatrice sua, ch'ella fusse alla Passione, e non vi fusse ricordata a nulla : che fa menzione Il Passio , e dice , che v' ebbe molte, e molte altre femmine fue a questa Passione : e questa femmina si singulare tra l'altre femmine, che non vi fusse ticordata , nol posso pensare ; e non parrebbe onore di Dio , che questa femmina non vi fusse ricordata più , e più volte singularmente, perocch' io mi questa cosa noo fusse così pres-penso, che fuori della Madre, so, dacchè egli era scampato e della Maddalena, Santa Marsto, che femmina, che mai fus-sto, che femmina, che mai fus-se. Io per me per nessun mo-della Passione sua, come detto do posso pensare, ch'ella vi è dinanzi. Pensomi, che la not-fusse, vedendo, ch'ella non te, che la Maddalena udi, v'è ricordata. Or, che diremo è ch'egli era preso, subitamen-starencene pur così, e non di-te pensossi mandarlo a dire a remo, che ella non vi fusse a Marta, e a Lazzero; ma in-

anzi diremo pure , ch' ella vi fusse; e pensoual in questo modo, ponendo qui suso miei pensieri; tuttavia non rimutando la verità del fatto, come è detto altre volte. Dilettomi di pensare, e così potrebbe essere, o fu suto con; ma non lo af-fermo. Ora mi penso, che il Giovedì, che il Signore andò a cenare in Ierusalem, Marta, e Lazzero n' avessono novelle la sera , perocch' io mi penso , che la sera tornasse della loro famielia medesima , ch' erano famiglia medesima, ch' erano andati dietro alla Maddalena, se alcuna cosa bisognasse, e aoche per tornare a dire novelle di Messer Giesù a Marta, e a Lazzero, che tuttavia ne stavano in gran paura, perocche sapevano quello, ch' era ordi-nato contro a lui. Sicche tor-narono la sera, e dissono, come ogni cosa era andato bene, e come la Maddalena stava lieta, e allegra, perocche Mes-ser Giesù era uscito la sera al tardi fuori della Terra sanza impedimento niuno . Costoro si confortavano, e pensavano, che questa cosa noo fusse così presquesta volta. Ora seguita, co-me Messer Giesù Cristo fue la

106 FITA DI SANTA
contanente udendo S. Giovanni Giesii era preso, e disse loro
come le cose procedevano contutto stupefatto: Che è del Maetro a lui , fue ripieno di tanto stro ? Ed eglino risposono a dolore, che non vi capette alcun altro pensiero, e nuna era morto. Allora Lazzero u-altra ricordanza; ogni altra cosa dendo questa parola, cominciò gli uscì di mente, e di cuore. Anche mi penso , che tutta la famiglia, e tutti gli amici stet- si volesse uccidere sanza nullo tono tanto attesi per udire questa opera, com ella riuscisse, che niuno non si ricordava di mandare colà ; e pensomi ancora, che Messer Giesii non volse. Ora mi pensn, che la sera, quando Messer Giesù fu riposato nel munimento, e le Donne furono tornate a casa , era già notte ferma . Pensomi ancora, che alcuno de' 71. Discepoli, ch' erano stati tutto il di nascosi , uscirono fuori della Citra per istare più sicuri; ed essendo molto dimestichi di Lazzero, e di tutta la famiglia, pensomi, che sen' andassono a Bettania a casa loro, e maravigliossi molto, se non v' andarono de' dodici. E ziugnendo costoro a casa bene di notte, quando vidono Lazsero, cominciaronsi a dare nel volto colle mani, e a stracciarsi tutti , e pelavansi i capelli del capo con sì gran furore, che appena potevano faveilare, perocche si volevano un poco isforare ; che di tanta paura erano compresi nella Cittade , che non erano arditi di far motto. Lazzero vedendo così fare, incontanente pensò, che Messer

gran pena, e dissono, ch'egli era morto. Allora Lazzero ua fare come facevano gli altri . e tanto più , che pareva , che rim:dio. Marta, e Martilla, mi penso, ch' erano in orazione, ovvero a servire gl' infermi; udendo cuesto romore, trassono la al grido gridando: Che è? che è? udendo questa parola, come 'I buon Giesu era morto, pensomi, che fue sì grande il dolore, e sì crudele, che tolse loro ogni forza della mente, e del corpo, e caddono in terra tramortite , anzi quasi morte, e ghiacciate, e tutte (1) interrate. E non è da farsene maraviglia chi pensasse lo germinato bene, ch' elle portavano alla persona sua, e iersera s' erano confortate tutte, e oggi non avevano saputo altro, e stasera hanno come subito coltello al cuore . Certo molto più mi pare da maravigliare, come la vita rimase loro . Lazzero , aveva tanto dolore del Maestro suo, che della sirocchia non si ricordava, nè di gnuna altra cosa si curava; anzi diceva: Perche non andai io con lui ? forseche in qualche modo l'are' io potuto aiutare. Oh trist's me per sempremai! aveva io paura della morte, quando io era con lui, che

(1) il Vocabol. pane più es. di interriato in questo significato.

MARIA MADDALENA ea a' morti vita, e io l' bo sofferire la vita nel corpo. El-provato ? Oh doloroso, che la ruspune: Oh cotesto vorrei vita sarà la mia sanza lui ? Or, io, oh cotesto vo'io 'caendo; or' che farò io della vita mia oggimai, se'l Maestro mio è morto? E così faceva sì doloroso pianto, e sì gran lamento, che non si potrebbe dire; e costoro, ch'erano venuti, facevano lo somigliante, e trassono la famiglia loro della casa ancora con gran pianto. Vedendo costoro così governati , ingegna-vansi di confortare Marta , e Martilla, sicch' elle si risentissono, e non aveva inogo. Ancora mi penso, che andasse alcuno della famiglia colà tra poveri infermi dicendo : Nol sizveri infermi dicendo : Nol sizmo tutti pericolati , dacche sero il pianto fortissimamente ,
questo Maestro è morto, e la e dicerano: Signor mio, abbanquesto Maestro è morto, e la nostra Marta, e Martilla sono cadute morte di dolore, e non le possiamo fare risentire. Pensomi , ch' i poveri , e gl' infermi levassono sì gran pianto, che pareva, che n'andase insino al Cielo, e piangevano Messer Giesu, che s'aspettavano d'essere da lui sanati , e guariti e piangevano Marta, che, s'el-

io, oh cotesto vo' io "caendo; or "cercando che ho io a fare della vita mia oggimai, quando il Maestro mio è morto ? E così Lazzero mi penso, che volca pure udire, come il fatto era stato. Costoto risposono con molte latrime : Vedete, che noi non sappiamo bene ogni cosa, perocche noi ci erayamo tutti nascosi, e con lui non fue nessuno di noi , ne anco degli Apostoli, se non Giovanni Evangelista, il quale si dice, che non lo abbandonò mai, ne lui, ne la Madre. A queste parole mi penso, che donato da tuoi Discepoli, oime or che è questo a udire? oh volevate voi vivere sanza lui? Or perchè non andate a morire con lui? E pareva si gran cosa que-sta a Marta, e a Lazzero, che nol potevano sofferire ; e dimandayano più altre cose , costoro rispondevano: Vedi, che noi sappiamo, che è sentenziala fusse morta , si credevano esto a essere crocifisso a grida di popolo ; e così fue crocisere abbandonati . Pensomi , che a Dio venne piatà di questi in- fisso in sul monte Calvario in fermi, e volse, che inconta-mezzo di due ladroni, e co-nente Marta, e Martilla si ri- sì riposto nel sepolero. Partesentissono; e levò su Marta, e chè costoro dicevano queste parole, pensomi, ch'era sì gran-de il pianto, e'l dolore, cioè di Marta, e di Lazzero, e di scapigliossi, e stracciossi i ve-stimenti, e incominciò a pregare costoro, che le dicessono in che modo era morto il Mac-Martilla, che tutti si consumache co- vano, e tutti si stracciavano, stro suo. E pensomi, che co- vano, e tutti si stracciavano, storo dissono; Non ce l'far dire, e morivano, e morire non poche tu non potra' patire , nè tevano , e consideravano d'udire

brne ogni cosa, e pure quello ch'egli udirono pareva sì orribile cosa loro , che non potevano soff-rire, stando in questi pianti dolorosi, che tutti quel-li della casa piangevano amaramente, non tanto le persone, ma le pietre parea, che piangessono. Or come e mutata in contradio questa casa! quanta letizia, e consolazione spirituale ci aveva dentro! Or come era scurata la luminosa casa di Marta! oh quante volte v'era albergato dentro il Sole della giustizia, e 'l Signore di tutte le virtudi , che pareva fatta un Paradiso, quando e v'era dintro! E queste medesime parole mi penso, che Marta di-ceva piagnendo fortemente, e ancora diceva: Oime, Signor mio, oh io soleva dire agl in-fermi miei : Confortatevi, e portatevi pazientemente, che tornerà il Maestro nostro a farvi tutti sani; e da qual parte ti raspetto io ora, Signor mio? oh in quale parte guarderò per te? oh quando udirò io quella santissima voce, che m' era detto : Ecco 'l Maestro tuo, che viene stasera a cenare con teco; che tanta letizia n'aveva , che mi pareva essere in Paradiso? Oh dolorosa all' anima mia, che ora non sono stata de ena d'essere con teco , o Madre , in tanto dolore , e in tan-to abbassamento . Ed in queste parole la notte sen' andava, e \*ciascuno\*catuno di tutto il suo dolore aveva assai che dire . Pensomi , che Marta diceva a Lazze-

ro: Vedi, e pensa, come noi andiamo in Gierusalem a vedere la Madre del Signor mio così scurata, e a udire tutte le cose, che gli furono fatte, e dette, e ivi el morremo, se a Dio piacerà, e così voglia Dio, che sia. Io noo so perche noi ci volessimo più vivere. E gridava Marta : Oime , Signor inio , dava marca; Ume, Signor nio, tu dicesti non venire, se io non mando per te; oh dolorosa! ora conviemmi pensare questo comandamento, ora hoe perdu-to il comandatore, e il Mae-stro, ora sono fuori di tutt' i beni. O Signor mio, perche non mandas:i per me è perche non volesti, ch' io fussi teco è bene sapevi tu, ch' io t' amaya sopra tutte le cose, e ch'io sanza te non potrò vivere. Voglio venire alla tua Madre dolcissima a sapere, se to le dicesti nulla di me tua ancilla, e voglio morire con lei, ch'ella non potrà di questo dolore campare . E dicendo queste parole, piange-va sì dolorosamente, che pare-vano i suoi occhi fiume di lagrime . Pensomi , che Lazzero dicesse: Vedi , Marta , andiamo in lerusalem, e andiamo si per tempo, che noi entriamo nella Cittade in sull'alba del die, che tue sai, che la festa è gran-de, e non si puote andare at-torno il di della festa, e starenci poi colla Madre nostra rinchiusi; e Marta disse, che così era da fare . E pensomi , ch' ella si levò, e non dimenticò i poveri, e ando ella, e Martilla a loro, e quando la videro piangere,

MARIA MADDALENA ricominciarono a piagnere for- La Donna nostra spirata da Dio, temente , ed ella disse : Figliuo- e sentendo questo dolore , venli miei, ora è fallata la speranza, ed è veouto meno il gaudio nostro . Io vo in Gierusalem domattina , e lascerò , che voi siete bene serviti , e bene aiutati insino alla mia tornata, e se io non torno, ogni cosa sia vostra ; e ordinò ogni cosa , che si dovesse fare, come colei, che non dimenticava le parole, che I buon Giesu le aveva detto . E pensomi , che questi infermi poveri con molte lagrime la pregassono, ch' ella si confor-tasse, e ch' ella si temperasse, sicche ella di questo dolore non ne morisse . Pensomi , che Marta gli raccomandava a certe buone Donne, e sante della contrada, ch' erano vicine, e che spesso venivano ad aiutarli governare , e quando ella ebbe bene ordioato ogni cosa, tornò a Lazzero, e dissegli, ch'egli era tempo di andare; e peosomi, che questi cotali, ch'erano venuti a dire le oovelle, rimasono ancora quivi a guardare i poveri , e mossesi Marta , e Lazzero , e Martilla con alquanti della famiglia . Ed ecco, che ne vanno alla Città con molte lagrime, e con gran dolore di cuore , e giunsono alla Città che non era ancora di , e andaronne dov'era la Madre del Signor postro , e hussarono all' uscio, ed entraroco dentro , e 'ncominciarono

ne fuori della camera sua , e pensoni, che Marta inconta-nente le si gittò a piedi con si grandi strida, che pareva, ch'andassouo insino al Cielo, e così fece Lazzero , e Martilla; e pensomi, che v' era già venuto Piero a Madonna, e anco alquanti digli altri , e avevano fatta la pietà grandissima come di prima , e ricominciarono lo pianto con loro insieme. E pensomi , che la Maddalena fusse più di lungi , come quella , che si scostava dalla gente per non voler punto partire il suo pensiero da Messer Giesù morto, e passionato. Pensoni, che andarono a lei alcuno della famiglia, e dissono, come egli erano venuti Lazzero, e Marta, e alquanti degli Apostoli ; ed ella rispuose incontanente : A bell' otta sono venuti: e ben hanno soccorso il Signor mio, e loro. E pensomi, che le venoe un cotale empito contro a loro , perche s' erano partiti così vilmente , e venne cola oy' erano costoro col suo doloroso pianto, dicendo alla si-rocchia, e al fratello : Oh doloroso fratello, e sirocchia, enme siete stati così vili , e miseri di non essere venuti a morire co! Maestro nostro? Or aveste paura della vita corporale? or che ne farete della vita vostra oggimai? or perchè non volevate innanzi morir con lui? e sai tu Lazzero, ch' e'ti risuscitò. a fare sì grande il pianto , e con sì gian dolore , che pareva, che i cuori si spezzassono. Or come saprai vivere ogganazi

sanza .

VITA DI SANTA sanza lui? E rivolgevasi a Mar-

non se' stata con lui , e non hai veduto lo strazio, che di "percosso lui è fatto, acciocche tu fussi morta con lui . E gridava : Oh delorosa a me, che io l' ho vedato, e muoio vivendo, e morire non posso . E pensomi , che Marta , e Lazzero facevano sì doloroso pianto , che non potevano rispondere niuna parola, e Maria Maddalena più di loro . e pareva, che allora s'incominciasse di nuovo . E pensoni , che la Donna nostra tutta piena di mansuetudine, si post a sedere in terra, e fece loro cenno, che si ponessero tutti a sedere intorno a lei , e così feciono , Pensomi , ch' ella era sì piena di dolore , e di compassione, che non poteva ancora parlare con loro . Pensomi , che eli lasciò un poco sforare di piagn-re , e pensomi , che questa volta fusse maggiore il pianto , che fusse ancora stato niun' otta , perocchè v' aveva di coloro a chi ne caleva , e avevano cagione di piagnere doppiamente, l' una per lo Signore, cui eglino amavano cotanto , e udenda , ch' era di lui fatto cotanto strazio, e ancora per loro medesimi , che s'erano partiti così vilmente, e cosi miseramente ; e S. Piero che grande pietade è di questa piangava per sì fatto modo , gente , che non aveva gnuno ,

ta, e diceva: O hirocchia mia dosso, e diceva: O imb doloro-ti sei dolorosa, o n° seti asercitata so, che io vorrei, che il Gie-nell'opere virtuose, e 'l Sigoo-lo, e la terra facesse vendetta re delle virtù è morto, e tu di me misero peccatore; gli altri si fuggirono, e io sì gli an-dai dietro nella sala de Principi . la . ove egli era così " percussato, e nel cospetto suo lo negai tre volte ad una boce d' una femmina; così mi ritrovai ingannato di me medesimo: or chi mi potrebbe mai racconsolare? certo io voglio, che 'l pianto, e I dolore sia mio ci-ho in tutto I tempo della vita mia . Costoro quando vidono, e udirono queste paro-le, che Piero diceva così miserabilemente averlo negato, anche soprappiangevano, e maganche soprappiangevano, e mag-giorinente doloravano, e 'l do-lore della Muddalena cresceva, e piangendo diceva : O Maestro mio dulcissimo, questo non sapeva io; ma bene sapeva, e ve-deva, che tutti erano fuggiti da te; ma che avessono negato .quest > non arei io mai creduto . Ma pure si sfogava dicendo: Vituperati siete, e sempre vi sarà rimproverato insino alla fine del mondo. E in questo molto si rivulgeva incontro al fratello, che non poteva cre-dere, ch'egli non l'avesse saputo per qualche persona , e troppo l' aveva a grande disdegno , che si fusse fuggito da lui per paura di morte. Oime,

che non si lasciava (1) buccio ad-

(1) huccio , pelle . Nelle Vite de' SS. Pad. la buccia , e l' osso.

che si scusasse ; ma chi più co- anzi è per contrario , che mo-nosceva , piangeva la sua colpa , rendo il mio Figliuolo hae sconpiù gli pareva essere degno riprensione, e niuna scusa di loro medesimi non voleyano udire, nè pensare. O buono come sai ammaestrare i Dio, come sai ammaestrare i tuoi! Quanto più s' accusavano costoro di buon cuore contrito. e nmiliato, tant' erano più scusati nel tuo cospetto . Certo non si sdegnavano costoro , perchè la femmina gli riprendesse del peccato loro , anzi si maravi- questo prezzo , cioè il Sangue gliayaoo, come la terra non si suo santissimo, che v' era ri-apriva a inghiottirli vivi, e co- maso ancora nel cuore, inconme si tenevano avviliti , che le femmine erano state ferme, e Cielo; e non penate, figliuoli costanti con Giesù alla sua Pas- miei, che queste parole sieno sione sanza paura di morte, angi di morire con lui piutto-sto , ch' essere fuggiti per paura di morte . Ora infra queste parole mi penso, che la nostra Donna avendogli lasciati molto dibattere, e sfogare il dolore nel cuor loro, fece cenno, che egli stessono cheti, e ascoltassono lei ; e pensorni , ch' ella facesse loro un hellissimo sermone. e confortavagli , e riducevaglia fede, e speranaa, dicendo , come questa morte del suo benedetto Figliuolo era per dare vita , e non era fatta come la comune morte degli al- carissima, aiutatrice della nostra tri Signori del mondo quando sono morti nella battaglia hanno perduti i loro servi , e I loro amici sono sconfittl, e non possono mai essere aiutati da loro; ma Credetemi sicuramente, figliuoli miei, che verità tutta di questo tuo Fi-non è così del Figliuol mio, gliuolo, e hai confortati i cuo-

MARIA MADDALENA. m fitta la morte, e tutti li nimici suoi, e dato vittoria, ed è fatto vittorioso, e ha liberati da morte, e da prigionía; e ora si ritroverrà la via del Regno del Cielo , la qual si perde per li primi parenti , e aperta la porta della Città no-stra , e fu aperta quando fu aperto il cuore del Figliuolo mio , e compiuto di tanente s' aperse la porta del , perocchè questa verità voi la vedrete, e saprete in-contanente. E queste parole, e molte altre bellissime diceya in questa veritade , tantoche costoro mi penso , che senti-vano ardere il cuor loro , come si facesse, quando udivano parlare Messer Giesu; e pensomi , che tutti si gittavano in terra iotorno a lei , e baciavano la terra, ch' era presso a' suoi piedi , e gridavano : Madonna , noi vediamo , e conosciamo certamente, che tu favelli per bocca del tuo Figliuolo. Madre fragilitade , e sostegno delle costre anime, comunda quello, che tu vuoi, che noi facciamo , perocche noi vegghiamo fermamente , che tu se Signora dello Spirito Santo , e sai la

VITA DI SANTA

ri nostri , e però comanda quel- voi , e io mi starò dall' uno to, che tu vuoi, che noi fac- de lati, e non farò motto.
ciamo. Pensonai, che la Don- Pensonai, che la Madre le fana nostra tutta benigna dicesse loro : Andate figiruoli migi . e state in orazioni, e in vigilie, acciocche non vi prendano le tentazioni e aspettate fermamente la resurrezione del mio' Figliuolo, e vostro Maestro; perocchè I Cielo, e la terra puote venire meno, ma le sue parole son possono mai venir meno : e diede loro la sua benedizione, e ciascuno si levò, e andarono a stare in orazione, e ciascuno in alcun lato della casa: ove Maria Maddalena diceva: Che farai? ristrigneráti con Marta , o con Lazzero ? penso , cie no ; anzi si levo ritta , e fuggissi in una sua camerella, e "occasi-serrossi dentro , perocch' ella

002 non voleva nessun mezzo, se non Gicsi pensare, e di lui piagnere , e dolorare. Non erano ancora i suoi pensieri sparti ; ma tutti erano nelle piaghe , e ferite del Maestro suo , perocelie con lui aveva riposto

\* servită il cuor suo nel monumento. E pensomi, che Marta, quando ella vide così fuggire la siroc-chia, n'avesse isgomento grande, perocche si pensava di dolorare un poco con lei ; ma prese rimedio, rivolsesi a Madonna, e disse: Madre carissima, lasciatemi venire con voi , siech' io vi possa un poco vedere , che se fuori incontanente, e fece chiamare gli altri ; ed essendo non m'è rinaso altro , che poste due tavole , comandò ,

cesse questa grazia, e così se ne andarono in una camera , e ciascuna stava io orazione ciascuna stava io orazione, e pensomi, che questo fu il Sa-bato mattina in sulla terza, quando costoro se n'andarone a stare in orazione . Pensomi che v' aveva altre Donoe buone, e sante, che procuravano come si dovesse apparecchiare i desinare. Oh che doloroso Sahato fu questo! Sravano coll' uscio serrato , e tutta la gente di fuori faceva Pasqua, e romore , e costoro in pianti , e io sospiri, tanti, che non si po-trebbe dire E quando fu apparecebiato da desinare, si fue detto a colei, che (1) non lasciava\*tratto a fare della vera discrezione e per lei, e per altrui , e in quel tanto , che 'l Maestro della verità era cela-to dagli occhi loro . La Madre era Maestra , e asemplo d'ogni pieth , perocch' era tutta in lu per vera carità , e non biso-gnava d'essere balita , come altre Donne, quando elle hanno i gran dolori ; ma ella baliva gli altri , e serviva , perocch' el-l' aveva apparato da colui , che

disse: Io non venni per essere

servito ma per servire agli al-

tri; e però mi penso, che uscis-

(t) parimente il Brec. in questo sentimento nov. 50. Non le lasciava a far tratto.

MARIA MADDALENA. che gli uomini stessono tutti guatavano alle sue mani. O insieme a una tavola , ed ella Signore Dio , che mangiare fu con altre insieme ad un' altra questo! e quanto bene ne po-tavola, e lavate le mani, e trebbe trarre un' anima, che di-fatta la benedizione delle tavo-votamente ci pensasse! E penle , ciascuno andò a sedere ; e somi quando eglino ebbono manpensomi, ch' ella si pose io mezzo a sedere tra Maria Maddaleoa, e Marta, e tutte l'altre donne intorno; e ciascuno che v' era, guatava lei con piatosa divozione, e maravigliavansi sommamente, com' ella poteva così comandare, e signoreggiare se medesima, essendo in cotanto dolore , sicchè ciascheduno era edificato in se modesimo , vedendo usare a lei cotanta virtù , e pareva loro es-sere quivi con Messer Giesu Cristo, quando eglico erano con lei. Giammai non l'avevano conosciuta tanto, perocch' ella non s' era giammai così dimo-strata, perchè noo era suto bisogoo; e a tutti costoro pareva, che ne venisse piatà e amore , vedendola così vertuosamente portare , tantochè molto più si pascevano di lagrime , che di pane ; e pensomi , che la nostra Donna gi' invitava di mangiate , pregandogli con una ri-verenzia umilissima , che ciaverenzia umilissima, cne cascuno dovesse mangiare tanto, quanto gli bisognava. E pensomi, che ciascuno s'iogegnava d'ubidiria, pognamo che molto fusse loro malagevole di mangiare in cos) facto dolore ; ma pure si sforzavano di seguitarla , perocch' ell' era zimasa le menti , e ricordavansi di que-per loro asemplo , e per loro ste parole , e così era venuto grande sostegoo , sicche sempre meno ogni rimedio ; e la Don-Tom. Ill.

giato, e rendute le grazie, e la Donna nostra si levo , e siccome umilissima si pose a sedere in terra in mezzo di tutti costoro, e 'ncominció a fare l' altro sermone bello, e di grande veritade, e 'ncominció a sponere loro tutte le profezie, che del suo Figliuolo erano profetate ; e prima del suo avvenimento in carne, e poi della sua vita virtuosa, e tutte l'ope-re notavoli , ch' egli aveva fatta , e accordando li Profeti in quello , che si dovevano iotendere , e così poscia della sua santissima morte , tutte le fece loro vecere , come i Profeti avevano detto a parola a paroia . E così parlando amorosamente, come dicemmo dinanzi, e'sı sentivano ardere tutti i cuori di queste parole ; e la Donna nostra riducendogli sem-pre a speranza diceva loro : Ricordivi , che 'l Figliuol mio vi disse , che voi areste tristi-zia , e dolore , e 'l mondo a-213, e dolore, e l' mondo a-rebbe allegrezza, e poi vi pro-mise, che la vostra tristizia tornerebbe in gaudio, il qual gaudio non vi potrebb' essere tolto da gauno. E pensomi, che udendo costoro queste parole così dolci , rallumioavansi loro

na nostra il sapeva bene, e però s'ingegnava di riducergli nella risposta mi peuso, ch' ella die, e disse: Dicovi, Madre cala via della verità. E pensomi, che ella diceva: Piero, or noc rissima, in veritade, non mi pare ti ricorda , che tue dicesti , ch' egli era Cristo Figliuolo di Dio, ch' era venuto del mondo, e dicesti vero ? Or dunque di che temi tu ?e tu , Marta , dicesti il somigliante , e dicesti veferse ro; e tu Lazaero di quello; di che tu udisti da Saoti Padri; quando tu andasti al Limbo ? Or dunque di che temete . figliuoli? avete paura , che questa verità non sia spenta ? auai ora la ritroverrete più viva, che mai , e con maggior giudicio, il quale non vi poterà mai esser tolto da tutte le pe-ne, e da tutti i Tiranni del mondo , e da tutta la forza , e potenzia umana non si potrebbe aggiugnere, o menomare il vostro gaudio tanto, quanto una punta d' ago . E così dicendo la Donna nostra, a queste parole coscoro si ralluminavano tutti , e rifermavasi loro la fede, e la speranza, e venivansi ricordando di tutte le parole , che avevano udite dire ; e non cessava però il dolore , ch'egli avevano della sua Passione , anzi cresceva , perocchè meglio conoscevano, ch' egli aveva patita peoa pe' peccati loro, e oon per li suoi. Pen-so, ch' alla Maddalena diceva: Ora, figliuola mia, non ti ricor-

dolore di gnuna cosa per me propria , che mi potesse essere tolta , o non tolta ; ma solamente mi pare dolore della pena , ch' io gli ho veduta patire, per dare a me questa ottima parte , e perchè con mi potesse essere mai tolta : bene ha mostrata la bontà sua . Pensomi , che la Donna nostra la benedicesse , perche la vide così bene conoscere la veritade. e pensomi, che la nostra Donni disse , ch' egli era tempo , che ciascuno tornasse all' orazione: e così feciono incootanente. E pensomi , che Marta , se n' an-do con Madonna . Maddalena oon poteva, per essere per se pro-pria la ricordaoza del Maestro suo, io pensare di lui. E ciascuno degli altri stava solo , e venivansi ricordando delle pa-role , ch' egli avea loro dette , e così ricresceva la fede , e la speranza in loro . E pensomi speranza in loro . E pensomi , che la Donna oostra piena di tutta prudenzia aveva detto a S. Giovanni, ched e' procacciasse d'andare agli altri suoi fratelli, e che mandasse loro a dire, che veoissono a lei la sera di notte que', che non v' crano iti la mattina . E pensomi ancora, che ella aveva gran dolore di queste pecorelle così smarrida, che e' ti disse, che tu a- te, per paura, che non avesso-vevi eletta l'ottima parte, la 00 perduta la fede, e però pro-quale non ti sarebhe mai tol- cacciava di favellare loro. Pensota ? e se non ti puote essore mi ancora, ch'ella chiamò Marta

114

MARIA MADDALENA. 115 e che ella le dicesse molte bel- io sento nell'anima mia, che 'l lissime parole per confortaria nella fede , e che ella stesse ferma sicuramente , e che fer-mamente aspettasse la resurre-zione del benedetto Figliuolo di Dio, dicendo: Figliuola mia, sta ferma nella fede, che tut-te le consolazioni, che tu hai avute del Figliuolo di Dio insino a quì , sono quasi nulla a rispetto di quelle, che tu arai aneora; e erodi queste parole sicuramente , che fermamente s' aspetta la resurrezione del Figliuolo di Dio ; e tostamente vedrai la verità delle parole mie. E voglin , figliuola mia , ebe tu ne vada in Bettania a servire il mio Figliuolo , come egli ti disse, cioè a' poveri, e agl' in-fermi sunl; e fa' ragione, che sieno la persona sua, com' egli ti disse, e conforta loro, e te, che in breve tempo sarete consolati : e sappi, figliuola mia, ehe I Figliuolo mio farà ancora grandi cose ; sicehe istà ferma nella fede , e nello amore , e sta' in Orazione , e in vigilia , acciocche le tentazioni non' vi comprendann , e confornon' vi comprendant, e contor-ta que' Discepoli, che tu lascia-sti, e di' loro le parole, che tue m'hai udite dire, e di', che non sieno negligenti a cer-care per loro fratelli, e di' loro , ehe tosto vedranno il mio Figliuolo con gran vittoria, e eon gran letizia del cuor loro. Pensomi, ebe Marta s' inginocehiò a' piedi di lei , e disse : Madre doleissima , al tutto sono appareechiata d' ubbidire , che H a

vostro parlare mi conforta, come faceva quando il Maestro mio parlava; e però io ho certissima speranza, che sarà co-me voi dite. Pregovi, che voi diciate queste parole a Lazzero, e a Martilla, acciocelie sieno forti nella fede, e nella speranza. E così fu fatto. Incontanente la nostra Donna eli fece venire, e confortogli tan-to, eh'io mi penso, ehe nes-suno duhhio rimase loro. E così volle, ehe fatto qui notte si ritornassono in Bettania tutti e tre ; e riverentemente chie-sono la benedizione a lei , e pregaronia doicemente, ehe quan-do ella vedesse il Maestro suo, ch'ella gli raccomandasse loro, e pregasselo, che facesse loro grazia di poterlo tosto vedere. Pensomi, che la Donna il promise loro , e diede loro la benedizione, e mandógli in paee . E pensomi , ehe costoro volevano favellare alla Maddalena anziche n' andassono. Non ebbono luogo niuno, perocche ehbono paura di non perdere tempo de' suoi pensieri , e dis-suno : Basti loro quello , che hanno udito da Madonna, e così feciono . Pensomi, ehe eostoro sen' andarono a Bettania tutti confortati , ed essendo la , incominciarono a recare il lume della fede in tutti eoloro, eh' erano da ciò, e pareva, che fusse operazione divina che tutti si confortavano per le parole loro , e così si veniva rappiecando il lume della fede ,

ch' era stato morto.

FITA DI SANTA

Ora torniamo alla Maddale-. Pensomi , che vedendo , ch' egli era già notte, sì si raccordo, com' elle volevano andare la mattina a ugnere il corpo del Maestro suo nel monumento, e che non aveva tanto uneucnto; e pensomi, ch' ella mandò a un buon uomo , cui ella aveva fatto spenditore a' poveri, quando si venderono le loro possessioni, e mandò dicendo, che le recasse quelle spezie, e quelle cose, di che ella voleva fare l' unguento ,e disse , che togliesse il più prezioso , che trovasse In tutta la Città; e così fu fatto . E recando queste cose , cila le prese, e andò a Madonna, e inginocchiossi a' piedi con gran siverenza, e disse : Carissima Madre, voi sapete, che il Mae-stro mio disse, che io ugnessi il corpo suo nella sepoltura , e non si potè, che iersera io me ne trovai sì poco, che fu quasi nulla; se voi volete, io voglio farne pure assai , acciocche dougnere il corpo suo nel monumento. E la nostra Donna, che sapeva ciò, che si convenia di fare, e sapeva bene, che la memoria di questo unguento dovea essere in essa , e la memoria di questa femmina è predicata per tutto il mondo , disse: Va' , figliuola mia, e chiama queste mie suore, che ti aiutino, e e fatelo buono assai, e domattisiccome tu hai detto. E penso-mi, che la Maddalena le chiese la benedizione, e levossi, e

chiamò le due suore di Madonna, e posonsi in un luogo a fare questo unguento. Or che era a vedere fare quest' unguento a costoro! e che piatosa cosa è a pensare le lagrime, ch' elle git-tavano, parte ch' elle il facevano, e come elle si ricordava-no di tutte le pene, e vergo-gne, e vituperi, ch' elle avevano vedute fare al Maestro loro! e la Maddalena non voleva udire favellare d' altro , perocche d' al-tro non voleva in quel tempo pensare . Alcuna volta mi penso , che con grandi sospări di cuore diceva : O dolorosa Maria! quando soleva fare gli unguenti per ugnere il Maestro mio , con gran disiderio gli faceva, per-ch' io credeva, che gli fossono utili per sostenere, ed aiuta-re la sua vita corporale; e ora, Signor mio, verrò a ugnere il tuo corpo morto. Ora come si potrà sostenere la vita del corpo mio , vedendo cogli occhi miei il tuo corpo morto? ma pensomi, che il mio cuore è fatto pietra, che non può morire ; che se mi fusse stato detto, quando eri vi-vo, ogni cosa, chi io ho vedu-to fare di te, credeva, che pure pensandolo mi scoppiasse il cuo-re; e ora hoe veduto quasi ogni cosa cogli occhi miei , e non posso morire . E con questo faceva si doloroso pianto, che tut-ta si consumava, sì che que-ste altre donne, ch' erano con lei , raddoppiavano il pianto loro di vederla così dolorosamente, e piatosamente piagnere . E fatto

MARIA MADDALENA anzi die , e andare al Monte Calvario , là , dov' era il monumento; e fatto questo ciascuna si ritorno al suo luogo in orazione. Ma la Maddalena in quella notte non dormì mai, e ancara la passata notte tutta l' aveva vegghiata, ma ponevasi giuso, e rifacevasi da capo a ripensare tutte le cose, ch'erano state fat-te, e dette del Maestro suo, e sopra ciascuna piagneva, e dolorava tanto, che non si potrebbe dire, e faceva strazio del corpo suo colle discipline, e cogli squarciamenti, talche gittava il sangue in grande abbondanza, e diceya a se medesima, e con grande empito: Non sono stati i Giudel quel , ch' hanno fatto così al mio Maestro , anzi sono l peccati tuoi, isfacciata peccatrice, che non arebbono potuto s' e' non avesse voluto per iscampare l' anima tua dallo 'nferno,

che l' hai meritato migliaia di volte . E in questo si fermava,

ch' ella non voleva, che passasse mai gnuno die , che di , e not-te non pensasse l' ordine della

Passione e così faceva vendetta

sopra il corpo suo tanto, quanto

ella poteva, e quello, ch' ella faceva, le pareva nulla appo il gran disiderio, ch' ella ave-

va di patire pena, considerando le pene del Maestro suo, e con-

siderando, ch' egli l' aveva por-

tate per lei, e questo non le sa-Tom. III. H 3

come elle dovessono uscire fuori febbe paruto tanto s' ella avesse avute mille migliaia di morti, se tanto fusse potuta risuscitare. E stando la Maddalena in questo lamento così doloroso , pensomi, che non stesse però, che innanzi la maggior parte della notte , ripensando ogni cosa ,

ch' era intervenuta di lui. Ora si porrà quì una bella meditazione , com' egli apparve alla Donna nostra, e questo è desso: Che avendo il Signore spogliato il Limbo, e menatone tutte quelle sante anime del (1) Paradiso luziano, ed essendo ivi in grandissima gloria, e in ma. gna delettazione, sì disse loro con grande festa: Fratelli miei, egli e oggimai il tempo d'andare a raccogliere il corpo mio e risuscitarlo, siccome io ho promes-so a' Discepoli miei , ch' io risusciterei il terzo di ,e voi vedete, che egli è già presso all' aurora , sicch' io voglio andare ; e ancora m'invita d' andare chi ha portata cotanta pena della morte mia, e ora m' aspetta con tanto disiderio di vedermi con quel corpo glorificato, che fue della carne sua; sicchè oggimal è tempo d' andare, e darle consolazione delle grandi pene, che hae portate. A queste paroles'in-ginocchio Messer Adamo, e Madonna Eva , e tutti i santi Padri , e sante Anıme , ch' egli aveva menate dal Limbo, e a una boce gridavano : Messere ,

(1) da Paradisus delitiarum si fece da' nostri antichi Paradiso deliziano , e diliziano , e poscia per aferesi liziano , e finalmente luziano come ani.

e cortesia tua , che tu ci meni con teco a vedere il mondu della gioria tua , e della tua resurrezione, e a vedere qual corpo, che ba combattuto per noi , e ricevuti i colpi per li nostri poccati ; e auche disideriamo con tutto il cuore di vedere quella tua Madre, la quale ci ba dato così fatto frutto del ventre suo. E'l benigno Signore consenti alla luro petizione, e ven-ne con tutti gli Angeli, e con tutti que' santi Padri; ed egli innanzi con grande gloria , e tutti gli altri seguitando intorno con grande giubilio, e canti novelli , i quali giammai non erano stati uditi , perocche la novitade non era stata piúe così grande; onde potiamo pensare , che Dio Padre aveva dato agli Angeli suoi noveili canti, e a noi la gloria per onore del suo Figliuolo , il quale così vittoriusamente aveva passato il corso di questa vita mortale : e gli Angeli insegnavano a quelli santi Padri , e così andavano glo-riosamente insino al monte Calvario. Ed essendo giunti al sepolcro così gloriosamente, Messer Giesti ritolse il corpo suu dinanzi a tutta questa multitudine d' Angioli, e di Santi, e vidono il mondo nella sua resurrezione, come a lui piacque. E quando i santi Padri vidono Messer Giesù col corpo suo gloriosamente risuscitato, e vidono quella novitade così bellissima di quelle stimate risplenden-

VITA DI SANTA preghiamti per la infinita bontà, terra con tanta riverenzia, e con tanto amore , e ringraziamento di cuore , che non è anima che I potesse stimare . Deh ! chi potrebbe pensare la letizia , ch'ebbono que santi Padri, a vedere quella carne della nostra carne tanto esaltata ! Troppo e meglio a starsi per me qui a pensare, e immaginare questo fatto, the a springerlu con parole . E stando Messer Giesti ivi un poco con costoro disse : Ora andiamo a consolare la Madre mia, the con dolcissime lagrime mi richiede . E Giovanni Batista, che gli era presso, con gran ietizia bactava quel corpo glorifi cato, e disse con grande alle-grezza: Andiamo, Messere, che ora arò 10 l'allegrezza sopra abbundante, di vedere la Madre tua, e mia, e di vedere te insieme con lei . E andareno subitamente, e giunsono la nella ca-mera, dov' era la nostra Donna in orazione, e con dolci lagrime ricinedeva a Dio il suo Figliuolo, dicendo, che oggi era il terzo di. E istando così, e Messer Giesti le si fece presso quasi così da lato, e disse: Pace, e letizia a te, Madre santa; ed ella incontanente riconobbe la boce del suo benedetto Figlinolo, e aperse gli occhi , e videlo così gio-rioso; gittossi tutta in terra , e adorollo ,e 'I Signor Gissi s' inginocchiò a lei similmente, e poi si levarono suso , e abbrarciaronsi insieme dolcissimamente, e dieronsi la pace, e sì si posono a sedere insieme ; e la Madre doleissima il guatava gloriusati più, che 'l Sole, gittaronsi in

menta.

MARIA MADDALENA.

mente e guatavalo e toccavalo, e spezialmente guatava e le stimate, e'le (1) forate, ch' egli aveva ricevute nel corpo suo ; e 'l Signare le diceya : Confortati, dolce Madre mia, ch' io ho vinta la morte , e ogni passioilità è partita da me . E stando insieme, e volendole il Signore dare ogni consolazione, cominciolle a dire, com'egli era andato al Limbo, e tutte le grandi cose, ch' cali aveva fatte con loro , e com' egli gli aveva menati al Paradoo luziano, e come eli aveva menati a vedere la sua (1) surrezione, e anche disse : Hogli quì menati a te , dolce Madre mia , per darti maggior consolazione a te, e a loro; ed ella allora per maggiore, e per novella grazia aperse gli occhi per vedere gli spiriti immortali, e Angeli santi , e gloriosi , e a udire , e intendere la melodia loro ; e fue alla nostra Donna subitamente dato una delle dote, che hanno l' asume in vita eterna, cioè conoscere da se medesima ciascuno di questi santi Padri per nome , come s' ella gli avesse tutti veduti e conosciuti nel mnndo , ciascuno per se . E questo non mi pare grande fatto a pensare, perocche Piero , e Giovanni , e Iacopo , quando andarono in sul monte, dove e' si trasfigurò, e mostrò la faccia sua come Sole, e le vestimenta suu come neve , perchè

D D A L E N A. 119 mostro, che questi Apostoli aversono gravia muova sopra l'uso del vedere di prima, che po- "i fori tranno sostemere, e raguardare la gloria del Figliuolo di Dio, a neche conobbono. Moite

e anche conobbono Moise, ed Elia, che non gli avevano mai veduti. Che diremo dunque della Madre sua? posso pensare, ch' egli le facesse molte maggiori grazie, che a costoro, e in questo , e nell' aftre cose ; onde mi diletta di sapere, che per me . quella avesse questa traboccante consolazione di poter vedere e intendere com'ella era; ma non lo affermo, che non si trova nella Scrittura, ch' io sappia ; ma dilectami di sapere, che ella averse piena consolazione del benedetto suo Figlinolo, e ancora di tutti i suoi, e spezialmente in quel tempo, che ella aveva portati cotanti, e così fatti do-lori, e gravi. Or che mi penso, che quando ella pote yedete queste animo beate, ch' ella si vide allora alle ginocchia sue Gio. Batista, che con tanta letizia ie s' appressava, e toccava, che non si potrebbe dire. Ed ecco venire Messer Adamo , e inginocthiossi al Figliuolo suo , e a lei, e disse: Figliuola mia carissima, tu sia benedetta, non tanto sopra tutte le femmine, ma ancora sopra tutta la senerazione, che è di me uscita, e sopra tutte le virtu del Cielo , perocche per lo benedetto frutto del ven-

(1) forata, voce fino adesso senza altro esempio, vale forato

(a) surrezione, resurrezione.

VITA DI SANTA

ventre tuo la natura Angelica, e umana si ricompiera in quello, ch' era bisogno. E cosie mi nenso, che venne Madonoa Eva, e disse : Figliuola mia , tu sia benedetta da tutte le benedizioni che si potessono dare sopra tutte le criature , perocchè quel-lo , ch' io guastai a levitade , tu l' hai racconcio colla tua umilitade, e caritade. E cosi mi penso, che tutt'i Santi Patriarchi, e Profeti s'appressimarono, e ciascuno con grande riverenza la lodavano, e benedicevano, e tutte l' altre anime sante facevano il somigliante, e incominciarono a giubilare, e a canta-re que'versi, e quelle profezie, ch'eglino avevano fatte di lei .cssendo nel mondo col corpo mor- e noiosa. Ameo.

tale, e gli Angioli santi cantavano con loro questi versi, e molti altri di grande letizia. Oh! come parve dolce, che Madonna ricevesse questo gaudio, e questa letizia dopo cotanti dolori , e pene , ch' ella aveva portate , e vedeva il suo Figliuolo così glorioso, e vedeva l' allegrezza degli Angeli, che s' aspettavano di vedere le schie ripi ne di vita eterna ; e vedeva la letizia de' Santi , che vedevano il Fi-gliuolo di Dio vestito della nostra carne , e Dio , e uomo , e vedevansi per lui tratti di prigione, e aspettavansi d' andare con lui alla Gloria di vita eterna, e sicuri di mai non potere avere più nulla cosa ispiacevole,

## Qui comincia la Storia di S. Maria Maddalena.

chiamata Maddalena per un castello , ch' aveva il padre , ch' era molto bello, e ricco, e però il padre le pose nome Maddalena. Ed essendo con Lazzero suo fratcilo, e con Marta sna sirocchia rimase loro della eredità del padre due castella, e grande parte della Città di Gierusalem, e quando divisono l' eredità del padre loro , toccò in parte a Lazzero Gierusalem , e grande umiltade , e gittossi a' a Marta toccò il castello , che si suoi piedi , e si forte pianse , chiamava Bettania , e a Maria che colle sue lagrime bagnò i Maddalena toccò quel castello , piedi di Giesù Cristo , e colli che si chiamava Maddalo, e pe- suoi capelli gli rasciugò, e unro ella fue chiamata dal padre, segliele col prezioso unquento :

Maria Maddalena fue nata e dalla madre Maddalena, ed di schiatta reale, e fue era il castello molto ricco cond' ella rimase molto ricca. Ed essendo ella bellissima del suo corpo, tutta si diede alla vanità del Mondo, ed a' peccati, tantoch' era chiamata precatrice . In quel tempo Giesù Cristo incominciò a predicare per convertire la gente; ed essendo egli invitato da uno, che aveva nome Simone leproso, a mangiare con lui, e Maddalena andò a lui con

MARIA MADDALENA per lo gran caldo di quel pae- presongli, e Massin se usavano le persone d'ugnersi nio, il quale Giesù con quello unguento, ch buono al caldo. Veggendo Simone la Maddalena con Giesti Cristo, cominciò a dire fra se medesimo: Se costui fusse Projeta, egli conoscerebbe chi questa femmina è , e non la si lascerebbe appressare, perocche ell' è peccatrice . Sappiendo Giesù Cristo il pensiero di Simone, lo riprese, e a lei perdono tutti i suoi peccati. Questa è quella Maria Maddalena, che mai non si parti dalla Vergine Maria in tutta la fatica della morte del suo Figliuolo Giesù Cristo, e quando fue posto nella Croce, e nel sepolero, sempre fue col-la Madre di Giesù Cristo Vergine Maria. E questa fue quel-la Maria Maddaleoa, che andò io prima, che gnuno Apostolo al sepolero, e trovovvi l' Aogelo, e Giesù Cristo le apparve a modo d' un ortolano, secondoche dice il Vangelo, Il proemio della morte di Giesù Cristo: Avendo i Giudei morto S. Stefano , e abbiendo discacciati della loro provincia tutti i Discepoli di Glesti Cristo, i quali aodavano predicando la sua fede, era con loro uno de' settantadue Discepoli, che aveva nome Massimino, il quale S. Piero Apostolo l' aveva con gran sollecitudine raccomandato alla Maddalena. Vedendo i Giudei, che Lazzero, e Maria Maddalena, e Marta avevano vendute tutte le loro possessioni, e dati i danari a' poveri , e seguitavan Cristo ,

presongli, e Massimino, e Cedonio, il quale Giesù Cristo aveva ralluminato essendo cieco, e una loro ancilla, ch' aveva nome Martilla, tutti gli misono in mare in una nave sanza remi , e sanza vela acciocche perissono; e per providenzia di Dio capitarono a Marsilia, ed essendo al porto, scesero in terra, ed entrarono nella Città, e tutti quelli di Marsilia erano Pagani, non trovarono in Marsilia chi gl' invitasse ne di mangiare, ne di bere. Tutti e sei andarono alquanto fuori di Marsilia a un portico, al quale era un Idolo. che vi venivano ad adorare tutti quelli della Città . Maria Maddalena vedendo il loro errore, con gran fervore di Spirito Santo si levò dinanzi a tutto il popolo , e 'ncominciò a predicare il nome di Giesù Cristo. Allora s' incominciarono a maravigliare della sua bellezza , e delle sue parole. Non era da maravigliare, se quella bocca favellava dolci parole, la quale aveva baciati i dolci piedi , e santi di Giesu Cristo. Addivenne, che predicando ella, il Si-gnore di quella Città vi venne insieme colla moglie sua, e andavaoo a fare sacrificio agl' Idoli per potere avere figliuoli, che non ne avevano; e la beatissima Maria Maddalena la confortò, e disse: Per questo non ado-rare gl' Idoli, ma adora il Crea-tore del Cielo, e della Terra. E la notte vegnente la Maddalena apparì in visione alla mo-glie di quel signore, e disse : Concrossiacosachè voi abbiate molre ricchezze, perche lasciate morire di fame, e di sete, e di freddo i poveri di Giesù Cristo? e molto la minaccio, s'ella non inducesco il marito a ricever-gli in casa sua, e dare tutto cose di bisogno per loro vivere a' servi di Dio. E la matrina ricordandosi di questa visione, non ne curò, e non la rivelò al marito. L' altra notte le apporve come in prima ,e dissele simiglianti parole. Ancora non cu-La rerza notte appari alla moglie, e al marito con faccia turbata, e pareva, che tutta la cansera ardesse, e disse: Dormi, crudelissimo tiranno, membro del Diavolo; tu hai la vipera tua moglie, la quale non t' han voluto dire le mie parole. Tu ti riposi, nimico di Dio, e riempi lo tuo corpo di diversi mangiari, e lasci morire di fame i servi di Dio; tu giaci nel palagio, e stai coperto nel letto con panni di seta; e' servi di Dio stanno sanza albergo, e muniono di freddo . Male per te, che cotanto hai penato a dare loro albergo, e quello, che fae loro di bisogno . Abbiendo dette queste parole, la mattina destandosi il Signore, cominciò a fare grandi sospiri, e quasi tutto tremava , e simigliantemente la moglie, e non potevano quasi favellare, sì erano Impauriti . Ella incomincio a dire al marito : Signor mio , avete voi veduto quello che io? avete voi veduto quello che io è ciò, ch' aveva udito da S. Ma-Ei disse di sì ; e non posso fare, ria Maddalena; e la moglie dis-

se non maravigliarmi, e non so quello mi faccia. Ella disse : Noi siamo ricchi, e agevolmente gli possiamo pascere, e albergare; sie contento, noi gli riceviamo, e che adoriamo il loro Signore. Aliora feciono venire al loro albergo la gloriosa Maria Maddalena, e tutta sua compagnia, e dierono loro ciò, che faceva bisomo. E Maria Maddalena prendendo a predicare una stagione al popolo, comin-cio a dire de miracoli degli Apostoli, e massimamente di S. Piero, com' era rimaso Vicario S. Piero, com era rimaso Vicario di Giesti Cristo in Terra, ed era pieno di Spiriro Santo. Quando ebbe predicaro, ando a lei quel Signore, e la moglie disse: Se Iddio per lo tuo priego ci da uno figliuolo, noi crederemo alia tua fede, e abbandoneremo i nostri Idoli. Maria Maddalena disse : Lo mio Dio puo dare a voi figlinoli, e a cui a lui piace. Io prezhero il mio Signore, gli piaccia darvi un figiuolo; e certa sono, se voi starete fermi, avendo figliuolo,di farvi Cristiani, ch' io di questo priego sarò esaudita, e in breve tempo vederete l'effetto. E così fu; fatto ch'ell'ebbe il priego, ivi a pochi di la mo-glie di quel Signore fu gravida; e quando il marito, ed ella vidono questo miracolo, si feciono Cristiani, e quando furono farti Cristiani, venne voglia al marito d' andare a vedere S. Piero Apostolo per udire da lui

MARIA MADDALENA. se: Tu non anderai sanza me. quella Chiesa, il ma Il marito disse: Piacciati di rinanere a guardare le cose no-stre, perocchè tu se gravida, e nel mare hae grandi pericoli . Ella s' inginocchiò a' suoi piedi con molte lagrime, e non ristette di piagnere , tantoch' egli acconsenti alla volontà sua , e Maria Maddalena pose loro sopra le loro ispalle il segno del-la santa Croce, acciocch' il ni-mico non possa loro nuocere. Entrando nella nave con quelle cose, che faceva loro hisogno, lasciarono a Maria Maddalena tutte le loro ricchezze, e a guar-dia, tantoche tornassono. Ed essendo andati uno di ,e una not-te , il mare si turbóe , e in gran tempesta; la donna per la paura incominciò a sentire i dolori, e con molto dolore partori un fanciullo maschio, ed ella mori. Il marito veggendo la moglie morta, e'l fanciullo rimaso sanza alcuna speranza di nutricanento, lamentavasi, e diceva: Oime misero! lo quale desiderai d' avere figliuolo, ora hoe perduta la madre, e'l figliuolo. Quelli della nave vogliendo gittare il corpo morto in mare, il marito gli pregò, e diede loro prezzo, acciocche ponessono il corpo, della moglie, e del fanciullo in un' isola, la quale era fra mare poco dijunti . Allora in sull' isola aveva una Chiesa , la quale vedevano, e là la porta-rono, acciocche non fusse mangiata da bestie salvatiche, o da' pesci, se l' avessono gittata in po li due anni egli entro nella mare . E avendola portata a

quella Chiesa, il marito la coperse col suo mantello molte lagrime disse: O Maria Maddalena , perchè venisti a Marsilia per mio danno ? tu chiedesti a Dio, che la mia donna ingravidasse, e perciò è morta, e io per le tue parole mi misi in questo viaggio. Io ti raccomando quello, che tu m' accattasti per li tuoi prieghi , se-condoch' io ti raccomandai tutte le mie possessioni. E dette questa paroleentrò nella nave ed andarono a loro viaggio, e passarono il mare; e quando l'ebbono passato . S. Piero venne loro incontro . e veggendo a quel signore in sulla spalla la Croce, che heata Maddalena gli pose, cominciollo a domandare, ond egli veniva; ed e disse a S. Piero ciò, che gli era intervenuto; e S. Piero disse: Pace sia teco, perocche tu credesti a huoto, e utile consiglio per te; e non t' incresca, che la tua donna dorme . e'l tuo fanciullo è rimaso con lei, imperocche Iddio ha potenzia di dare tigliuoli a cui lui piace, e di ritorgli poiche gli ha dati, e di convertire il pian-to in allegrezza . S. Piero lo menóe in Gierusalem, e sì 'l menò in tutte le luogora, dove tutti i Giesù Cristo fece miracoli, e do- luoghi ve e' predicò, e dove fu posto in Croce, e dov' egli n'ando in Cielo. E S. Piero lo tenne due anni, e ammaestrollo pienamen-te nella fede di Giesù Cristo, come in prima gli aveva mostra-to la gloriosa Maddalena ; e do-

124 VITA DI SANTA nave per tornare a Marsilia . viva? Ed ella Ed essendo egli cogli compagni, pervenne a quell'isola, ove aveva riposta la moglie, e 'l fanciulio; appresencossi al luogo per vedere lo corpo della moglie, e vide un bellissimo fan-ciullo, che come era usato, stava presso alla madre, e gittava le pietre nell'acqua, come fanno i fanciulli . E veggendo eglino lo fanciulio, cominciaronsi a mara-vigliare. Quando il fanciulio li vide uscire della nave , perchè non era usato di vedere uomini, incontanente fuggì, e nascosesi sotto lo mantello, con che era coperta la madre. E'I signore vedendo questo, si fece gran maraviglia, e levò alto il mantello, con che era coperta la moelie, e trovò lo fanciullo bellissimo, che poppava la poppa della madre. Molto si rallegro, e prese lo fanciullo, e levosselo in braccio, e'ncominciò a dire: O Maria Maddalena, io so, che secondoche tu hai nutricato il mio figliuolo in questo luogo diserto due anni, così mi potresti rendere co' tuoi prieghi la sua madre, e farestimi toroare con molta letizia a casa mia. E dette queste parole, la moglie sospirò, come si svegliasse ida uo gran sonno, e incominciò a dire: O Maria Maddalena saotissima, come se' gloriosa nel cospetto di Dio! Nel mio parto fusti mia balia , e facestimi ciò , che mi fu di bisogno . Quando il marito udi quelle parole , pre-

viva? Ed ella disse: Io sono viva, e ora vengo di tutte quelle luogora, onde tu vieni; e come tu andavi, la gloriosa Maria Maddalena mi menava sempre teco in ogni luogo, e tutti gli bo a mente . Allora lo marito suo s' allegrò , veggendo , ch' ell' era viva. Entrarono nella nave con gran letizia, e tornarono a Marsilia. E quando entrarono nella terra, trovarono Maria Maddalena predicare al popolo, e con molte lagrime si gittarono in terra a' suoi piedi, e dissonle ciò, ch' era loro intervenuto, e incontanente distrussono tutti gl' Idoli , e feciono molte Chiese, e feciono Lazzero Vescovo di Marsilia; e la Maria Maddalena per volontà di Dio andò a una Città, la quale si chiamava Ais, e predicava la fede del suo Maestro Giesú Cristo, e convertì tutta la Città, e seciono Ve-scovo Massimino. E dopo queste cose fatte, la gloriosa Maria Maddalena si part) segretamente, e andò in un diserto a fare penítenzia, nel quale stette trenta anni, e non fue veduta, ne saputa da uomo terreno, ne da femmina ; nel quale ella fue nutricata da colui , il quale ella amava con tanto disiderio. E stando ella in quel diserto, a tutte le sette ore canoniche venivano gli Angeli a lei, e portavanta in Cielo, e udiva quel canto dolcissimo di Paradiso. Avvenne per volontà di Dio, un Prete entrò per quel diserto a fare pese graode ammirazione, e inco- nitenzia, e posesi a stare in una minciò a dire: Sposa mia, se' tu spelunca, la quale era presso a MARIA MADDALENA

quella di Maria Maddalena. E li, ed ebbe perdonanza stando egli una volta in orazione, Dio gli aperse gli occhi, e vide sopra a quel luogo, dove stava Maria Maddalena,una grande multitudine d' Angeli , i quali parevano a lui, che venissono a terra, e levassono alto alcuna cosa, la quale egli non poteva vedere; e quando l'avevano tenuta per ispazio d' un' ora , la ponevano giuso con gran rive-renzia, e canto. E vedendo questo il Prete , molte volte ebbe volontà d'andare à quel luogo per vedere quella visione da presso, e raccomandossi a Dio, e incomínciò a andare; e quando vi fu presso a una gittata di pietra, incominciarono le gambe sue a tremare, e non pareva, che potesse andare, e quando tornava a drieto, quel tremore si partiva da lui. E pensando, che alcuna cosa era in quel luogo, al quale non era lasciato andare, incominciò a gridare con grandi voci , e disse : Io ti scongiuro dalla parte di Dio Creatore , che se tu se creatura ragionevole, la quale abiti in cotesto luogo, che tu mi debbi rispondere, e dire. Ed ella disse: Se tu vuo sapere chi io sono, vieni qua presso a me. Allora egli andò più verso lei insino al mezzo della spilonca, ond ella lo chiamò, e non pote andare più ol-tre. Allora ella disse: Udisti ri-cordare nel Vangelo la peccatrice, la quale bagnò colle sue la-grime i santi piedi di Giesù Cri-sto, e rasciugolli co' suoi capel-no raunati tutti I Cherici, in-

125 di tutti i suoi peccati? E'l Prete disse : Io me ne ricordo bene . e soe, che sono passati giáe bene più di trent' anni, che fue que-sto. Ed ella disse : Io sono dessa , la quale sono stata quie trent' anni sanaa saputa di persona terrena, e Dio m' ha pasciuta qu) continuamente per gli Angeli suoi. E perocche m' ha rivelato il di della mia morte, ti priego, che tu vada a Massim.no Vescovo, e digli da mia parte, che la notte della Resurrezione di Cristo, che viene, mi debba aspettare solo nella sua Chiesa all' ora del mattino. Il Prete udiva le sue parole, e non la poteva vedere; e incontanente si mosse, e andoe al Vescovo, e disregli quelle parole, che Ma-ria Maddalena aveva dette. Allora Massimino fu molto allegro, e rende a Dio grazie. E vegnendo la notte della Resurreaione, entrò solo nella Chiesa all'ora del mattutino, e vide la Santissi-ma Maria Maddalena stare in meazo di due moltitudini d' Angeli elevata da terra per ispazio di due braccia, e teneva le mani levate a Cielo. E'l Vescovo temendo d'appressarsi a lei, ella disse : Vieni , Padre mio , e non temere della tua figliuola; e secondoch' egli scrive nel suo lihro, tanto splendore usciva della sua faccia, che più agevole-mente arebbe potuto altri ri-

(1) Pre, per Prete si treva negli antichi in verso.



## V I T A

## S. MARGHERITA VERG. E MART.



MARGHERITA.

ne, e Resurrezione del no-stro Signore Giesù Cristo,

S.

e dono la sua gloriosa Ascensione, quando egli n' andò in Cielo,nel suo nome glorioso, e per lo suo amore molti SantiMartiri furono incoronati in Cielo, e vinsono questo Mondo, e vinti furo i carnefici nel nome di Cristo. Ancora vinceva la fama del Diavolo, e molti uomini, ch' adoravano gl' Idoli sordi, e mutoli, fatti per mano degli uomini, li quali non po-teano fare prode ne a loro, ne altrui. Ed io (1) Tentimo per nome chiamato, e battezzato nel nome di Cristo, credetti nella sua maestade dalla santa Chiesa , e sua maestade dalla santa Gniesa, e cercando le scritture, non trovai in cui si dovesse credere se non nel nome, e nella fede di Cri-sto, il quale allumina i ciechi, e'sordi la udire, e' morti risu-Tom, III. I

scita,e' Martiri incorona, e sal-OPO la Passiova tutti coloro , i quali credono dirittamente in lui. E io Tentimo battezzato nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spi-rito Santo, mi posi in cuore mio ingegnosamente di cognoscere, e di sapere come Beata Marghe-rita combattè col dragone, e vinse lui, e'l Mondo; e scrissi tutte le battaglie, ch' ebbe con lui, e tutti i martorii, che rice-vette per l' amore di Giesù Cristo . E però tutti voi , ch'avete speranza in Giesù Cristo, udite, e intendete col cuore divotamente, e tutti vi studiate d'operare , sicchè riceviate vita eterna co' Santi Martiri incoronati da Gie- giovare sù Cristo nostro Signore glo-

rioso .

Beata Margherita fu figliuola d' uno , ch' ebbe nome Teodozio , il quale era Patriarca ,
ed era Gentile uomo , e adorava
gl' Idoli; ed era Beata Margherita plena di grazia dello Spirito Santo, e incontanence che
fu

(1) aitri Teotimo, cori altrove.

VITA DI SANTA a a balia per nu- appresso dov'era Beata Marghe-

fu nata, fue data a balia per nutrirla a una femmina nella Gittà d' Antiocchia , la quale era dilunge quindici miglia dalla Città sua, la quale la ricevette con grande amore. E quando la madre di Beata Margherita fue passata di questa vita, con maggiore desiderio era condotta dal la sua balia, imperocch' ell'era molto bellissima, e grandiosa, e 'l nome di Dio invocava, per la qual cosa era molto odiata dal suo padre, perch'ella chiamava il nome di Cristo. Essendo in età di quindici anni ,e dilettan-dosi di stare nella Chiesa della sua nodrice, la quale amava siccome sua madre; Beata Margherita coll'altre fanciulle meoeva a pascere le pecore della sua balia, e facendo questo Santa Margherita, udiva dire del combattimento de' Martiri, e dello spargimento del loro sangue , che in quel tempo per lo nome di Giesu Cristo Salvatore si faceva. E stando Beata Mareberita in nella pastura colle sue companne guardando bestie della sua nodrice , in quel tempo Olibrio Perfetto passava per quella contrada, che venia d'Asia, e andava alla Città d' Actiochia per convertire i Cristiani, che adorassono i suoi Idoli sordi, e mutoli, dovunque sapea, che gnuno Cristiano adorasse Cristo, il facea pigliare, e mettere in prigione, e se e'non volca adorare li suoi Idoli , sì lo facea tormentare , e con ferro morire, Cavalcando Olibrio

rità colle sue compagne; Olibrio la vide, com'ella pascea;e 'ncontanente gli piacque per la sua bellezza, e comando agli servigiali, che la pigliassono, e menassonia, s'ella fusse libera, o serva; che s'ella fusse libera se la torrebbe per moglie, e s'ella fusse serva, sì la ricomprerò, e terrolla per mia concubina, e molto bene ara nella casa mia per la sua bellezza, E li Cavalieri andarono, ed ebbonia presa, e incontanente la Beata Margherita comincio a chiamare lesu Cristo, e dire: (1) Signor mio Domeneddio, abbi miscricordia di me, e del-l' anima mia, e non la lasciare perdere con gli empj Giudei, acciocche la mia vita pon si perda con gli uomini di peccato : ma fa', che la mia bocca alle tue laude sia sempre aperta, e non permettere, Signor mio le-su Cristo, che l' anima mia sia contaminata, nè che la mia fede si sozzi, e non si muti il senno mio alla sozzura iniqua, ne alla mattezza del Diavolo; dammi , Signor mio Iesu Cristo il tuo santo Angelo , acciocche sia mia guardia, e mio dottore, a rispondere a questo maligno, e crudele Perfetto : ch' in mi veggio intra costoro come la pecora in mezzo de lupi , e come la passera nelle reti presa dall'uccellatore, e come il pesce oell' amo, ch' è preso dal pescatore. Aliora li Cavalieri vennono al Perfetto, e dissono:

Mcs-

(1) noi diciamo tutt' ora Messer Domeneddio.

MARGHERITA. Messere, non può essere, che tu abbi conglugnimento con lei imperocch' ella non crede , no serve agli vostri Idoli , anzi adora Cristo, il quale crucifissero, e uccisono i Giudei. Allora Olibrio muto colore della sua faccia , e adiratamente comandò, ch'ella gli fusse menata dinanzi ,e sì le disse: Margherita, di qual generazione se' tu nata, libera, od ancilla? e chi è 'I tuo padre ? E Santa Margherita gli rispose ad alta boce : Libera sono, e Cristiana, e la mia virginità ho sposata a Cristo dolce mio Signore, e con lui sono congiunta in Cielo , e lui ho amato, e voglio amare con tutta la mia divozione . E Il Prefetto disse a Santa Margherita: Quale Iddio adori tu ? e Santa Margherita rispose ad alta boce, e disse : Io adoro l' onnipotente Dio , 'l suo Fi-gliuolo Giesù Cristo , il quale allumina i ciechi , e' sordi fa udire , lo quale ha servata la mia virginità infino ad ora sanga corromeimento. E il Prefetto disse: Chiami adunque il nome di Dio, e lui credo, che adori, il quale crucifissono i nostri pa-. E Santa Margherita rispose, e disse: Perciò sono li vostri padri perduti , e dannati degnamente alle pene dello 'nfcrno perocche crucinssono, e non vol-lono credere in lui, ch' è Si-gnore del Cielo, e della Terra; Cristo permane in eterno, e e non avera mai fine . Allora il Prefetto udite queste parole di Santa Margherita, fue molto adi- per cui nome sostengo martirii, rato, e comando, ch' ella fusse e non sia confusa, ne scher-Iз

messa in carcere insino a tanto che potesse pensare per qual guisa potesse perdere la sua virginità, e la sua fede . E poi questo iniquo Prefetto torno nella Città d' Antiochia , e andò a adorare i suoi Iddii sordi , e mutoli, fatti per mano degli uomini, secondo la sua fede muta, e vana. E'l secondo die il Prefetto venne pella sua sedia triunfale, e comandò, che gli fusse menata dinanzi da lui ; e poiche Santa Margherita fu dinanzi da lui menata si gli disse: O vana fanciulla , abbi misericordia della tua tenerezza; consenti a me, e adora i mici Iddii , e nella mia corte arai bene sopra tutta l'altra famiglia. E Santa Margherita rispose una boce : lo cognosco Cristo mio dolcissimo Signore, il quale se medesimo diede alla morte per me ricomperare, ed ha conservata la mia virginità, onde io non dubito di morire per lui , il quale vive , e regna in secula seculorum , Amen . E Olibrio Prefetto udendo questo, comandò a coloro, che davano li martirii, e al suo giustiziere . che Beata Margherita fusse presa,e sospesa in aria,e con sottili verghe fusse battuta insino alla sua morte. E Beata Margherita guardando in Ciclo cominció a dire : Signor Giesii Cristo , nella cui bontà ho sperato, e spero, pre-goti, che tu non mi abbandoui, acciocche io non sia confusa in eterno, e non facciano beffe di me li miei nimici , ne 'di colui ,

VITA DI SANTA Vergini. Ma io prego voi , ca

123 nita, acciocch' ii tuo nome sia \* lodato \*laldato in secula seculorum . Anche orò, e disse Beata Margherita: S gior mio Giesu Cristo . liberami delle mani di questo \* snoi

carneice, e degli miei nimici, acciocche il mio corpo non si sozai; ma dammi la guardia tua da Cielo, acciocch' io non cada in peccato, anzi m' allegri in te, Signor mio. E orando così , gli carnetici non cessa-vano di battere lo suo tenero

vano di battere io suo tenero corpo, del quale usciva sangue come della fonte acqua, e correa ardente infino alla terra; e 'l Prefetto le dicea: O Margherita, e redi a "qudace me, e aversa onore, e bene so-

pra tutte l'altre femmine . per lo molto sangue, ch' usciva del corpo, tutti quelli, che le stavano dinanzi in quel luogo, sì piagnevano amarissimamente, e alquanti dicevano a lei : Margherita, fortemente dolemo di

te , perocchè ti vaggiamo ignuda \* forse lacerare il tuo corpo crudelissitua mamente; oh Margherita, tu hai quasi perduta tutta la tua beliezza per io tuo non voler credere al Prefetto, ed egli s' af-\* presta- fresta rattamente di farti morire, acciocche di te si tolga memoria di terra; credi a' nostri Iddei,

rispuose, e disse: O falsi consiglieri, andate a fare le vostre opere , che a voi non orta voglio credere; che "pesa a voi di me? Lo mio aiutorio e Cristo glorioso, lo quale m' ha disposata , e per questo tormento sal-

rissimi, che voi crediate nel mio Iddio, lo quals è verace, e forte , e pieno di tutte le virtù , e adorate con diritto cuore; che qualunque lui adorerà , le peccata sì gli perdonerà, e salverà, e adempierà, e apriragli le porte del Paradiso. Io non voglio adorare gli vostri Iddii fatti per mano degli uomini. B al Prefetto disse : O isvergognato, tu fai l'opere del tuo padre Satanasso, il quale t' hae in balia, e con lui abiterai nello inferno nel fuoco arzente, laddoye non ti varra merce chiamare . o cane aldace, e svergognato . Convertiti a Cristo onnipotente, lo quale ti può salvare, il quale è mio aiutorio . E se la mia carne t' è data in podestà , Cristo torrà l'anima mia delle tue mani, o crudele dragone, o leone affamato, abominabile a Dio, e odioso, il quale la "sua

Allora lo Prefetto funne dirato, e comando, che Santa Margherita fusse sospesa in aria, e con sottill verghe fusse battuta, e con graffi di ferro crudel-mente graffiata quasi a morte, e viverai. E Beata Margherita dicendole: Margherita, adora li mici Iddii, e non ti farò morire . E Beata Margherita guardo in Ciclo, e cominciò a dire: Signor mio Giesu Cristo, Isposo mio, liberami l'anima mia di peccato tra le mani di questi iniqui , e crudeli , che m' banno assever's l' anima mia, che goderà diata co' loro mali consigli , e che con lui vita eterna colle sante così mi tormentano, di questi car-

virtù costrienerà in eternale

tormento.

MARGHERITA.

sefici. Confortami, e difendimi contro all'avversario mio. Pervegna a te la mia orazione , Sinore. Mandami da Cielo il tuo Santo Spirito consolatore in mio aiutorio , acciocch' io conservi la mia virginitade, e non si corrompa il corpo mio, e dammi danza contro al mio avversario, che io lo veggia, e combatta con lui a faccia a faccia, acciò ch' io lo vinca, sicch' io sia esemplo delle sante Vergini , e che il nome tuo sia laudato, e benedetto da tutti quelli , che in te crederanno in secula seculorum. E gli carnefici fortemente tormentavano Santa Margherita; e per lo molto spargimento di sangue, che le uscia, il Prefetto si copria la faccia col suo mantello, che non la potea so-stenere di guardare ; tant' era crudele cosa . Similemente faceano l'altre persone. Il Prefetto veggendo , che Santa Margherita per questi tormenti non l'ubbidia, sì le disse : Che è ciò, che tu non m' ubbidisci, e vedi le carni tue macerare per lo mio giudicio, e non hai misericordia di te? Consenti a me, e sacrifica agi' Idoli miei, e non morirai così crudelemente; e se no il mio coltello signoreggerà la tua carne, e' nervi tuoi farò divorare . e l' ossa (s) tua rompere dinanzi a tutta questa gente . Credi Santa Margherita rispose, e dis-se ad alta boce : Oh empissi-13 Tom. III.

mo, e maligno! oh audace . e puzzolence leone concro all'anjma mia! or non sai tu per fermo, che la mia carne, e la tua dee morire? Se io avessi pieca della carne mia , come tu mi conforti ; l' anima mia andrebbe a perdizione, così come vanne la tua : e perciò honne data la carne mia a' tormenti , acciocchè l' anima mia sia incoronata da Cristo in Cielo colle Sante Martirl Vergini. Convertiti, o maligno, all' onnipotente Cristo gloriosn, e sarà salva l'anima tua in vita eterna . E udendo questo il Prefetto, fu molto adirato, e comando, che Santa Margherita fusse rimessa nelle carcere cosie lacerata, e non le use dato mangiare , ne bere , ed era già la settima ora. Le carcere erano molto tenebrose, perocchè non vi lucea lume . E quando Santa Margherita vi fue dentro, sì segnò col segno della Croce il suo corpo nel nome del Padre, e del Fighuolo, e dello Spirito Santo ; e incontanente cominciò ad adorare, e dire : Sienor mio Giesu Cristo , che creasti la sapienzia , la quale teme ogni seculo, in cui abita ogni pridestade; " tue che se' padre degli orfani, e giudice del-le vedore, e sposo delle Vergini , e corona de Martiri , e glo ria de' Confessori , e consiglio a me, e adora li miei Idoli. E degl' isconsolati, e lume de' lumi, e speranza de' peccatori , che a ce vogliono tornare, prie-

(t) cost le peccata tua nel T. Riccardi delle Vite de' SS. Padri citate nella nostra ediz. T.a. a 23. e così qui nella pag, avanti a questa.

VITA DI SANTA ci, ch' abbi misericordia di me; carcere, ond era orribile cosa a vedere. E 'quando Santa Mar-gherita vide questo leone così

donare; che vedi, ch' io sono abbandonata dal mio padre. Signor mio, non m' abbandonare, e comanda, che io venga, e vinca il nimico mio, il quale combatte con meco, acciocch' io rapporti vero iudicio contro a lui , e cb' io gli favelli a faccia ; ove che se' iudice de' vivi , e de' morti , giudica intra me ,e lui . Tu vedi , ch' io sono lacerata, e dolorosa, e le mie piaghe davanti a te piangono; non ti adirare incontro di \* abisso me , acciocche non si danni l'anima mia, ne si mescoli il sangue, e la carne mia con questi, che adorano gl' Idoli sordi , e mutoli, perocchè in te è la fe-de, e la speranza mia. Non mi ahhandonare, doice Giesii Cristo mio, tu sia benedetto in secula seculorum. E stando Santa Margherita in orazione; Tentimo, e la sua balia vennero alla carcere. e recaronle pane, e acqua; e stando alla finestra della carcere , scriveva tutte le sue ora-, e le sue cose , che le addivenivano ; e stando con lei un poco , Santa Margherita vide uscire subitamente d' un cantone un dragone crudelissimo , e orribile con isvariati colori la barha, e' capelli parean d' 0ro, e' denti suoi pareano di ferro, e gli occhi acuti, e lucenti come fuoco acceso, e colla bocca aperta menava la lingua, e parea , che per le nari , e per la bocca gittasse finoco, e puzzo sittava di zolfo ner tutta la

Sposo mio, eh non mi abhan-

costrinse la paura, che tutte l'ossa, e' nervi parca, ch' aves-se rotti, non ricordandosi della orazione, ch' ella avea fatta a Dio , quando il prego , che le desse a vedere il suo nimico, il quale combattea con lei . Allora s' inginocchiò Santa Margherita in terra, e levo gli occhi, e le mani al Cielo, e disse: Signor mio Giesu Cristo, che se' invisibile , il quale temono tutti quelli del \* nahisso, tu, che creasti il Cielo, e Terra, tu, che ponesti mine al mare, tu, che se' que-gli, a cui tutte le cose ubbidiscono, e che fermasti lo 'nferno, e la podestà del Diavolo legasti; priegoti, Messere, che m'aiuti e abhi misericordia dell' animi mia, perocch' io sono orfana, e tribulata di molte tribulazioni , Non permettere, che questo fiero dragone mi possa nuocere ma fa', ch' io lo vinca, ch' io non so come io mi gli possa nuocere, s' egli combatte con meco , perocche s' affretta d' inshiottirmi nel suo ventre . E facendosi il segno della santa Croce, il leone aperse la bocca, e colla lingua la inghiottì nel suo ventre ; ma per virtù di Dio, e della santa Croce, con ch' ella s' era segnata , crebbe sì nel ventre del dragone , che 'I divise per mezzo dell' alie , e Santa Margherita uscì fuori san-

za macula alcuna colla croce in

spaventoso, per paura della morte divento pallida, e tanto la

M A R G H E R I T A.
mano. E quando Santa Marghe- le venne a te in rita si vide fuori del dragone , ella oro, e disse : Io lodo, e ringrazio te Iddio, e Signor mio Giesú Cristo glorioso, lo mi ralegro di rendere in te il tuo nome santissimo, che tu se' pietra ferma di cantone, e colonna di fede, cominciamento di perpetuale savere, sposo delle vergini, e fondamento forte di giustizia, sostegno di tatte le cose, e porto iusto de' peccatori, perocchè veggo la mia fede in te, e la mia orazione esaltata, ed ho vinto l' avversario mio, e 'l nimico mio per lo tuo segno della Croce, e'l corpo mio sento tutto pieno di soavità , e d' odore; sempre sia laudato, e benedetto il tuo santissimo nome. E quando Santa Margherita ehbe compiuta la sua orazione , guatò, e vide nella sinistra par-te della carcere un Demonio nero, e crudele a vedere, che se-deva a modo d'uomo, iscurissimo , e avea incatenato le braccia alle ginocchia, e cominciò a dire verso Santa Margherita per farle paura. E Santa Margherita vedendo, che 'l Demonio veniva inverso di lei , alzò le mani al Cielo, e cominciò a chiamare Iddio, e dire: Padre glorioso, e benigno, che ti piacque cavarmi del crudele dragone , difendimi dalla iniquità di questo Demonio, acciocche il tuo nome sia benedetto in secula seculorum. E quando Santa Margherita facea questa orazione , il Demonio disse : Basti a te quello, che hai fatto al mio fratello Rustone, il qua-

le venne a te in similitudine di dragone per torti la bellezza , c per inghiottirti, e torre via la tua memoria, e distruggeri di terra, e tu colla tua orazione l'hai morto, e ora mi vogli confondere simigliantemente. Aliora Beata Margherita prese il Demonio, e miselo in terra, e posegli il piede in sul collo, e dis-segli: Dileguati, maligno della mia virginità, ch' io ho Cristo per mio aiutorio, e son Cristiana, e sua sposa, lo cui nome sia sempre laudato, e benedetto. E quando Beata Margherita dicea queste parole , un grande lume apparve di Cielo nella carcere, e la Groce di Cristo, e la colomba in sulla Croce, la quale colomba dicea : Beata se' Mar-gherita, che desiderasti d' essere vergine, e perciò hai morto il dragone, ed hai spezzati i suol denti, ed "étti apparecchiata co- ti è rona di gloria , e la corte del Cielo t' aspetta ora , e saratti

data a possedere in eterno. Allora Santa Margherita rende grazie a Dio nostro Signo-re , e rivolsesi al Demonio incontanente, e sì gli disse: Manifestami incontanente dove tu se', e chente fu il tuo nascimen- quale to . E'l Demonio le rispose , e disse: Io ti prego, servigiale di Cristo, che tu lievi un poco il piede d' insul collo mio, acciocche lo mi riposi un poco, e dirotti tutte l' opere mie. Allo-

ra Beata Margherita levò il pie-

de d' insul collo al Diavolo, e poi incontanente parlò , e disse : Poiche tu vuoi sapere il mio na-

sci-

Cielo, e caddi nel profondo del-'nferno , e 'l nome mio è chiamato Belsabù, e sono principe dello 'nferno', e combatto \* Maghi contro a tutte le giustizie; e le d' Estreo fatiche di molti giusti bo fatto s.Tim. tornare a niente; ma te non ho potuto vincere, anzi m'hai vinto, e cavaromi gli occhi, e Ru-stone mio fratello hai morto; e ora fa' di me ciò , che ti piace, in virtù della Croce, e della tua santa , e umile orazione; e per rocche Cristo dimora in te , tu puoi fare ciò, che vuoi, ma innanzi, che permanesse io te, tu eri pure terra : ma dappoiche avesti la celestiale disciplina. hai in te altra forma , e I frutto di Cristo in to appare, il qual frutto t' ha tutta piena di giusti-

con tutti quelli, ch' io posso vincere, e sì gli accieco, acciocave ndo ch' eglinn dimentichino ogni savere celestiale; e quando dormono io gli svegghio dal socoo, e sollecitogli a tar i furti , e le fornicazioni, e gli altri mali, e fogli cadere in peccato, e dò loro diverse battaglie , e massimamente a coloro, i quali truo-vo sanza il segno della santa Croce, e pochi ne scampano dalle mie mani; ma date, Margherità , sono soperchiato, e vinto, e hámi tolto tutte le mie armi: molto mi contristo, quando da cos) piccola , e tenera pulcella sono vinto . Il padre , e la madre tna con tutta tua generazione , e tutti tuoi parenti seguitano me. e tu mi se ru- nelle sue avversitadi. Il secondo

zia , e di soavità . lo combatto

136 VITA DISANTA scimento, io te 'l dirò: Io fui del bellata, e seguiti Cristo, Dicoti. che Satanasso è nostro signore, ed egli ci comanda dovunque gli pare ; e se vuoi sapere più di nostra generazione , cerca nel libro di lanni, e di Mambre, e quivi troveral la nostra generazione ; io non ti so più parlare , ch' io veggo in te Cristo . Priegoti per Dio vi-vo , e vero , e per lo suo Fi-gliuolo Giesù Cristo , nel quale tu credi , e adori , che tu non mi tormenti più , ma legami , e fammi stare sotto terra , acciocch' io non comhatta più cogli uomini , nè contro di te . Salamone rinchiuse in un vasello di vetro. di noi uoa gran parte, e io quel vasello mettemmo fuoco, e dopo la morte sua veonogo uomini di Babbillonia, e ruppono il vasello pensando, ch' avesse entro oro ; allora o' uscimmo , e l' aria , e la terra riempiemmo. Ed abbiendo Beata Margherita intese le parole del Demooio, sì gli disse : O iniquissimo Dimonio, chiudi la tua bocca, acciocch' lo non oda più parola da quinci ionanzi dalla tua bocca : e assegnógli uo canto della carcere, e dissegli: Vanne maladetto a rendere ragione a Satanasso delle tue opere. E dette queste parole, incontanente la terra s' aperse, e inghiottillo; e Santa Margherita veggendosi così liberata dal Dimonio , umilmente cominciò a rendere grazie a Dio, che le avea data vittoria sopra il suo nimico, pregandolo soavemente , che noo l' abbandonasse

dì Olibrio Prefetto comandò , che Santa Margherita gli fusse menata dinanzi; e quando Beata Margherita uscì della carcere s) segno il corpo suo col segno della Croce, e disse : Signor Giesu Cristo, a te raccomando l'apima mia : o isposo mio , che per la bontade , e per lo tuo prezioso Sangue mi ricomperasti, abbi misericordia di me .e non mi abbandonare in questo iudi-cio. E tutti quelli della Città la venivano a vedere per sapere quello fosse fatto di lei . E quando ella fu dinanzi al Prefetto le disse: Margherita, io ti consi-glio, che tu adori, e creda agli miei Idoli, perocche bene si conviene a te di ciò fare; e se no, io ti farò con asperi tormenti morire . E Santa Margherita rispose, e disse: A me si conviene adorare il mio Signor Giestà Cristo, ed essere obediente; e a te si conviene, e a tutti gli altri di fare simigliantemente, perocchè fue crucifisso, e morto per noi peccatori; e non adorare gl'Idoli sordi, e mutoli, siccome tu, e questi altri adori, e fai; per li quali Idoli sarete allo 'nferno perpetualmente tormentati.

Allora II Prefetto udendo queste parole, comandò, ch' el-la fusse ispogliata, e sospesa in aria , e con piastre di fuoco fusse tutta incesa ; e' carnefici incontanente ebbono le piastre roventi, e tutto incesono il suo tenero, e bellissimo corpo sanza niuno indugio. E Santa Margherita sentendosi così incendere, co- e'piedi ,e gittata in quest' acqua ,

M A R G H E R I T A. 137 Prefetto comandò, minciò ad adorare, e dire: Sienor mio Giesti Cristo, priegoti , che tu abbruci il mio corpo, e'l cuore del tuo santo suoco, acciocche ninna iniquità in me non sia, nè niuna super-bia, acciocchè i tuo nome sia benedetto in secula seculorum.

Il Prefetto le disse : Ancora credi a me, e sacrifica a' miei Idoli, e non ti farò morire, ma molto bene sarà a te , sopra a tutta la mia famiglia. E allora rispose, e disse Santa Margherita: Io non consento a te , ne adoro i tuoi Idoli sordi, e mutoli; per li tuoi tormenti non mi vincerai : li tuoi Idoli ti convinceranno nel fuoco eternale ad ardere co' Demonj, e non arai mai fine ; e però convertiti misero , e ritorna a Cristo verace Signore , il quale , se tu vuoi , ti perdonerà i tuoi peccati , perocchè egli è Salvatore misericordioso a chi vuole a

lui tornare; onde "convertiti a " torna mente , che tu puoi , perocchè al cuore tempo verrà, per che tu allora ti vuogli pentere, e non ti varrà, e vorrai morire , e non poterai ; e però credi a me , e servi a Cristo , il quale m' hae segnato col segno suo della santa Croce, la dove pose la nostra salnte, e volle morire sostenendo passione. Egli è resurrezione, e pasce gli Angeli , e' suoi servi d' anore , e di " galdio sempre "gaudio eternale . E udite queste paro-

le , il Prefetto comandò , che fosse recato nn gran vasello d'acqua, e fosse bene "imboglien- " fatta tata, e fussonle legate le mani, bollire

acciocche ivi entro morisse così esaldita la mia orazione, e hábollendo; e' giustizieri incontanente l'ebbono legata, e gittatalavi dentro . E quando Beata Margherita fu gittata nell' acqua . levò gli occhi al Cielo, e disse: Signor mio Iddio, e speranza, e ainto, e conforto mio, che regni in eterno ; rompi i legami delle mie mani, acciocche io ti faccia sacrificio di laude, e sia a me quest' acqua salute, e santificazione, e lume della mia anima , acciocche mi mondi d'ogni peccato, e siemi fonte di battesimo, e venga il tuo Santo Spirito, e benedica quest' acqua nel tuo santo nome, acciocche mi mondi, e lavi de' miel peccati, e conservi l'anima, e lo spirito mio , e la memoria mia nel nome del Padre ,e del Figliuolo, e dello Spirito Santo; sieche il nome tuo sia sempre in s:cula seculorum . E quando Beata Margherita ebbe fatta questa orazione i subitamente si fece un sì gran tremuoto, che tutti quelli , che v' erano presenti, ebbono paura di morire ,e caddono tramortiti in terra ; e Santa Marcherita tuttavia pregava Iddio , che la dovesse salvare . Allora venne la colomba da Cielo collo Spirito Santo , e rccò una corona d' oro in beccorona in capo a Santa Margherita, e sciolscle le mani, e' piedi ; e Santa Margherita uscì dell'acqua sanza niuna macula, lodando, e benedicendo Iddio, e disse : Signore, che regni in

tezza , e di bellezza , e di mansuctudine , e di franchezza , e alluminatami di conoscimento di veritade, e hai lavata l' anima mia di macula, e d'ogni pecca-to, e hámi mandato il tuo Santo Spirito, a te sia sempre laude, e gloria per infinita secula seculorum. E dicendo queste parole Santa Margherita; la colomba parlò , e disse : Beata se' Margherita , che desiderasti mantenere la tua virginitade, e vol-sti essere sposa di Cristo; tu verrai a godere tostamente nel suo Regno cogli Angioli, e con gli altri Santi, e tutta la Corte del Cielo t' aspetta con grande allegrezza, e arai corona di vita. E dette la colomba queste parole, in quell' ora credettono in Cristo molti uomini \* sanza le femmine, e i fanciulli. Aliora lo iniquo Prefetto veggendo questo, con grande iniquitade. e con grande superbia, e furore, die sentenzia contro a coloro , che fussono dicoliati, e incontanente gli fece dicapitare nella Città di Campiglia in Erminia a' suoi giustizieri; e pertan-to con gran dolore il Prefet-to comandò a' suoi giustizieri, che Beata Margherita fusse dicollata, e morta, dicendo: Bene vedro s' io la potro vincere, dappoich' ella mi ha così confuso; e fella menare fuori della Città. E allora uno, ch' aveva nome Malco, venne a lei, e disse: Distendi il tuo collo, Mareterno, Padre glorioso, ch' hai gierita, e ricevi il colpo della

mi vestita di vestimento di for-

l' anima mia, perocebe lo veggo stare dinanzi a te cogli Angeli suoi , per portare la tua ani-ma in Cielo con grande allegrezza . E Santa Margherita rispose , e disse : Io ti prego , frate , poi-che tu hai avuto grazia di ve-

dere Cristo, che tu ti sostenghi un poco, acciocch' io faccia a lui la mia orazione, e raccomandigli l' anima mia, e la tua. Allora le disse Malco: Ora quanto ti piace, e priega Iddio per me, e per gli altri peccatori , perocche molto ci duole della tua morte , di che sc' condennara

E allora Beata Margberita cominciò ad orare: Signor mio, che misurasti col tuo Santo paimo il Cielo, e la Terra, e de-sti fondamento al Mare, e desti pianura , e facesti comandamento, che non lo passasse, e fustine esaudito; così ti priego, che esaudi la mia orazione, e l'anima mia ricevi in pace, che se' tutto lo mio desiderio. E ancora orò Brata Margherita, e disse : (1) Ancora ti priego, Messere, che qualunque leggerà il libro del mio martirio, o chi lo stara a udir leggere, in quell' ora gli

M A R G H E R I T A. 139
mia spada, e priega Iddio per onde egli e confesso, e pentuto,
me, ch' abbia misericordia del- avendo dell'altrui fatto soddisfaavendo dell' altrui fatto soddisfazione; da colpa, e da pena sia liberato . E qualunque divotamente verrà alla mia Chiesa, dove saranno delle mie reliquie col lume in mano orando; in quell' ora anche gli sieno perdonati i suoi peccati; qua-lunque femmina l' udirà leggere sopra il partorire questa mia orazione, o avendo sopra il libro della mia passione , non possa perire in quel parco , chiamando il nome mio ; e quelli , che del nome mio si ricorderanno, priegoti, Messere, che gli guardi d' ogni male; e chi il libro mio fara scrivere, di suo guadagno riempilo di Spirito

Santo . E maggiormente ti prego per colui, il quale facesse Chiesa al mio nome, che tu lo guardi dalle pene dello 'n-ferno; e chi fara ardere lume nella mia Chiesa, ancora gli fa' rimissione de' suoi peccati . E in quella casa, ove sarà il libro della mia passione, e dove si lezgerà la mia loggenda, in quella casa non nasca niuna creatura nè zoppa, nè monca, nè cieca, ne attracta , ne che da maliano spirito non sia percossa; e qualunque ti chiederà perdonanza, sieno perdonati i suoi peccati , per lo mio amore , priegoti , Si-

(1) Questa, ed altre si fatte pregbiere, e colloqui, che non si trag-) Decita eta atte il fatte pregietere e celloqui, che non il trag-gono la migliere docimenti, il voglinose espulara cirtitta da persone forre più remplici, che devote. Il trovarsi qui nel M. inicaritato mal a proposito ora un non, ed ora un bon, da noi lacciti, ida charo indicise che fosiere note fatte in margine da chi fano arrechi estoli cono, moi rechatte genuire queste orazioni, e che pe-recchi estoli cono, moi rechatte genuire queste orazioni, e che pe-rechi. scia dall' inesperto copista venissero intertte voi entro .

r40 VIT A DI SANTA nor mio, per la tua misericne : hanno creduto, e crederanno, dia, gli debbi perdonare. E poichè Santa Margherita ebbe così orato, in Cielo si feciona grandissimi tuoni ; venne la cniomba da Cielo con una Crnce in becco, e tutti quelli, ch' erano quivi presenti , caddono tramortiti di paura, e in quell' ora favellò la cninmba a Santa Margherita . e disse : Beata se' Margherita , ch' hai ayutn questn mondo in dispregio, il quale è pienn d'inganni, e di miseria, e d'ogni tribulazione. Beata se' Marghe-rita, che dimandasti l'olio santo : benedetta se' Marcherita tra tutte le femmine, perocchè chi-le tue orazinni ti ricordasti de' peccatnri; bears sarai in secula seculprum; e io per me medesima tengo , e per la gloria di Dio , e degli Angeli suoi , che quello, ch' hai addimandato nella tua orazione , è esaudito da Dio, che dovunque saranno le reliquie tue " orliquie , o letto il libro

della tua passinne, e fatto memoria di te; e se il peccatore orerà divotamente , e ricorderassi di te, chiamando a Dio mercè che gli perdoni, con lacrime, e bacerà la, dove saranno le tue reliquie; in quell'ora gli saranno perdonati i suoi peccati , e rimessi ; e spirito malignn nnl toccherà , ma Spirito di

servente verità, e di pace in lui abiterà : e in quella casa non nascerà s' intende ne cieco , ne attratto, ne snr- l' Angelo di Dio t'ha favellato; di speran-in , ne mutolo. Beata se' Mar- e lo Spirito Santo in ispezie di za,min di gherita, e tutti quelli, che colomba la corona ti ha posta certezza

il Paradiso t' è apparecchiato , ove abiterete in secula seculorum . Allora Beata Margherita si recò dall' orazione, e cominciò a dire a coloro, che le stavano d'attorno: Udite, padri, e madri, d'attorno: Udite, padri, e mauri, fratelli, e sirocchie, grandi, e piccoli; io vi ammonisco per lo Dio vivo, e vero, il quale è Si-gnore del Cielo, e della Terra, che voi crediate in lul, e nella sua fede , facciate memoria della mia passione, perocch' io hn pregato, e pregherò, con tutto ch' io sia peccatrice , Iddio padre , che vi perdoni i vostri peccati, e che vi conduca a' beni di vita eterna . Anche disse la Benta Margherita : lo (1) faccin grazia a te , Signor mio Domeneddin , il quale mi hat fatta degna per la tua misericordia d' essere della compagnia de' tuoi eletti dalla par-te de' giusti tuoi fedeli ; io te laudo, e glorifico il tuo santo nome. E fatta ch'ebbe Santa Margherita tutta la sua orazione , sì chiamò Malco , e disse: Fratelin mio carissimo , togli la tua spada , e percuoti lo mio collo, che venuta è l' ora mia, la quale io hn tanto desiderata, perocch' in ho vinto il mondo. E Malco disse : Io non vnelio fare così pessima cosa , come d'uc-

cidere la \* servigiale di Dio , e

sua Sposa; ch' io ho veduto, che

(1) Lat. gratias ago.

MARGHERITA. in capo , e però non ti voglio uccidere ; innanzi voglio essere morto, che sono umile peccato-re. E Santa Margherita disse: O Malco, se tu oon farai quello, ch' to ti dico, tu non arai parte meco in Paradiso. Allora Malco si gittò a' piedi di Santa Margherita, e disse: Io ti prie-go, Beata Margherita, che tu adori per me peccatore, che molto sono dolente della tua morte. E allnra Santa Margherita orò, e disse: Signor mio Giesù Cristo, perdona a Malco questo peccato per latua santa misericordia, e pietà. E alinra Malco con gran paura, e con lieve mano tagliò il capo a Bea-ta Margherita, dicendo: Signor mio Giesù Cristo perdonami questo peccato . E incontanente cadde dal diritto lato di Santa Margherita ; e allora gli Angeli di Cielo vennero sopra il corpo di Santa Margherita, e presnno la su'anima doicemente, e portaronia in Cielo con gran canto, e con dolce melodia, lodando , e benedicendo il nome di Dio, e dicendo: Sanctus, Sandur, Sandur Dominus Deur Sa-baoth , pleni sunt coli , & terra gloria tua , bosanna in excelsis ; e le Demonia venieno sopra il corpo di Santa Margherita lamentandosi fortemente , e diceano: Uno è lo Dio grande, e potente, e per te, Margberita, ci

mnniati, che v'erano recati, erano liberati per gli meriti di Santa Margherita; e gl' infermi udendo queste maraviglie vi venieno, e raccomandavansi a lei. ed erano sanati ; e così i ciechi , e sordi, e mutoli, i quali con divozione v'andavano, E Tentimo quà innanzi detto, ricolse le reliquie di Santa Mareberita , il quale era istato suo balio, e misele in un bellissimo soppidiano e cassa di pietra , e risposele oella Città d' Antiochia, il quale soppidiano era pieno di grandissimo odore; e con molta revenzizia, e divo-zione le ripose in casa d' uno , ch' ebbe nome Sintione. Questo Tentimo vide tutte le battaglie che Santa Margherita fece col dragone, e col nimico nella carcere, e scrisse tutte le sue orazioni, e tutte le sue persecuzio-oi, e martorii, che Olibrio le fece fare; e queste cose mandò iscritte per tutte le Chiese de' Cristiani, affermando come ell'erano tutte vere, acciocche tutte le genti del mondo, avessero grande amore, e divozione in Cristo nostro , e verace Signore , e 'n Madonna Santa Margherita

tormenta fortemente ; e gi' inde-

Amen. Quì finisce la Leggenda della passione, e del martirio, che sostenne Santa Margherita, quando n' andò in Cielo, adì venti di Luglio anni . . . . .

Dopo la Vita di S. Margherita in prosa, non dovrebbe essere discaro al Lettore, che se ne aggiunga qui un' altra d' assai antica dettatura ancor ella, ma in versi, comeche questi abbiano sovente la rima, falsa essendo traduzione dall' antico Franzese, ove rimavano a due a due, e vadano variando talora di metro, secondoche portavano quei primi primi tempi della Toscana Poesia, in cui si vede questa Vita essere stata traslatata .

# LEGGENDA DI S. MARGHERITA.

# Prolago.

S'Egnori, per Die ogni um m'in-Cb' ogne nome intenda in piana pota, D' una moito bella leggenda, Che fu tratta(1) della screttura, Perocch' ell' era con scura. La gran partita della gente La scrittura non intende neente. Uno Minaco d' una Badia Della più bella, che mai sia; Ma io vi vo' dire, siccb' to non menta Della Città fue di Piagenza, Ch' avea questa leggenda audita , Si l' ha distera , e disponuta , E in tal guira l' ha sistera , Che chiaramente io l' bo intera . Giesii Cristo si lo mantegna, E la buona ventura li vegna,

E a me vegna il simigliante, E a tutta l'altra buona gente.

Ma io vi prego pur d'una cosa,

E si si comencia, ciò mi pare Disse lo Segnore co fratt in pace.
Or intendese, se us piace,
Che s' io us voglio parlar di bene, Non è ragione, nè si conviene, Che sia alcuno, a cut dispiaccia, Ma dolcemente ascolti, e taccia, Or sia grazia a Gesù Cristo, Siccome a Segnore, e a Macitro, Che m' ba prestata tal vettoria ,

Cb io lo so dire , e se parlare ,

Tale scienzia, e tal memorta, Ch' i bo sponuta questa (a) leggenda Storia, Percusch' ie voello , ch' sene nomo intenda, Peccasori, e peccatrici, E sappian bene ciò, ch' ella dice.

# Quì si comincia la Storia di S. Margherita .

AL nome del Criatore, Si voglio cominciare a dire Cb' è verace Dio, e Segnore, Cbi vuole accoltare, e udire Ilan

(1) cioè del Latino . (a) Ieggenda add. che oggi è divenuto sust. MARGHERITA. A una sua noditrice ,

Una leggenda molto bella D' una santissima pulzella, Che molto jue fedele a Dio, E lo Spirito Santo fue in les. D' infin ch' ell' era in questa vita,

Ella avea nome Margherita, E il si trova nella sua leggenda, E la scrittura il manifesta, Al dir di quelli, che legger

Egli è mutteri, che Dio li parca, Perciocche credo , che sia (1) per-

duto , S' egli è così com' bo udito, Che non credea in Deo verace, Siccome glt altri Cristiani face; Anzi adorava una figura Fatta di pietra di pintura, Si era una Idola scolpita, Tutta coperta, e rivestita

Di gemme , e d'oro , e d' ariento, Ma non avea intendimento. Perciocch' ell' era sorda , e muta , Siccome cosa , ch' era tutta Fatta di pietra lavorata, E poscia fue di sopra indorata, E in quella tenea la fe-Olibrio quegit , chi era Re , Si l'adora come Dio. E grande speranza avea in lei ,

E il dicea , che Malcommetto E' assai divoto, e benedetto, E ii l'avea per suo Segnore, E a lut facea onore . Or diciam della fantina, D' insin ch' ell' era picciolina, Come la madre la sommise

E si avea grande tremore D' Olibrio Imperadore, Che perseguita li Cristiani E per li monti, e per li piani, sanno, Ch' ella fu figlia d' uno Pagano, D' un gentilissimo Patriarca; unque li potra trovare Si li facca marturiare . E Margierita si era usata D' andare ogne mattinata

A guardar pecore, e (2) barbici Di questa sua noditrice; Ma cosi avvenne nna fiata Elia stava in un bel prato, E avea seco menate Pulcelle della sua terra ,

A ammonire , e a gastigare , E stava ben quindict giornate

La fantina fuor della Cittade .

Perciocch' ell' era Cristiana,

Si tenca la fede nostrana,

Si fantine come era ella, Ch' eran venute valentieri E guarda questa per la via, E una gran cavalleria Si traversava per la via Conte, e Marchesi, e altra gente, E in mezzo di coloro Si era Olibrio Imperadore . Che venia della Littade

Per adorar la vanitade, E per distrugger l'altra gente, Che non facea lo simigitante, Si guarda quegli vide questa palcella Così adorna, e così bella, Che in lei er' ogne compimento,

Si gli fue a pia imento, e chiamata da due suoi serwesti Di quei, ch' eran più fidenti, E a lor fe comandamento

(1) cioè dannato.

(2) nelle Nov. ant. berbice , Lat. vervex .

VITA DI Sotio pena di sasamento, Che dovesser compiere, e fare

Cto , che voiesse comandare . Andate, e tosto comando, Queila pulceila dimando S ella vuol ventre, e guarire, Ch' ella me debbia consentire , E si divena mia amica; E s' ell e ancella , si vel dica . E i els e ameria, i Ch'i bo ben tanta possanza, Che la farò divenir franca; Poscia la torrò per meglure

744

Chiaramente, e volentieri, E il avrà tutto in balla Lo terant di casa mia. Quando lo Re ha comandato Alli messaget l'ambasciata, Siccome li venne a suo talento, Nessuno li responde di neente, Ma ctascun di lor lo iachina,

E gir ne piace alla fantina; E quando furo appresso di lei, E Margherita stava in ptet, flava in sua rocca, Non so se bambagua, o lino, o

stoppa. Quando di loro si fue accorta, Deb come divenue simorta! Si obbe si grande paura, Che non le rimase vigor, ne co-

lore . Li messaggieri lor salutaro, E l'un di loro la prete per mano, E il levolie inverso se E l'altre , ch' eram ivi E l'altre, ch'erano voi, Sì dissero: Questo è villania, Andate, e seguitate vostra via,

E si vi partite di questo loco, Che non ci piace questo giaoco, Ne non ci pare cosa armenevole Così pigliar per mano una fante, Infino che non è suo placimento;

SANTA

Anxi par grande ardimento. Ed elli risposer saviamente: Madonne, al vostro comandamento, S egli è offeso, mendato sia, Ma non si 'l tenga in villania Che noi siem due (1) cavalieri, Ambasciadors, e messaggieri Di Olibrio Imperadore, Che voi sapete, ch'egli è segnore Di Castella, e ai Cittadi, Si ha piena podestade Di comandar, siccome segnore,

Ctò , che gli piace , e ctò , ch' egli woole ; Ma egit vi manda un' ambasciata , Che noi dobbiamo dire privata, A questa pulcella, ch' è quì con voi . E l'ambasciata sta così.

Se ben le piace noi lo diremo, E se no , si torneremo . E la Vergine santa beata, Si sta in terra incinocchiata Leva le mani inverso oriente, E chiama Dio onnipotente ; Misercordia, disse quella, Abbi di me , ch' to sono taa , Stecome ta sat , Messer , ch' io t' amo, Misercordia di me ti chiam

Verace Dio , ch' bai la grande balsa , Ta mi difendi l'anima mia , Che non l'appressi , nè non l'abbia Quegli, che molto si ne procaccia, Cioc lo nemico Imperadore, Che ci ha mandati ambaiciadori Uomini rei, e malviagi; Or mi difendi se ti place; Se per te non son difesa, Vedi, Messer, com to son presa;

RIT A. 24 ARG Ed ella si gettò en terra , e sì ado-Siccome il pesce all' amo, Onde mi pera, e sì mi dole; ra; Merze ti chiamo , caro Mesiere , si si volse imperso Oriente,

(1) Accorremi , che m' è mistiere ; E chiama Cristo onnipotente, E dammi un Angel , che mt di-Cb' è verace Dio, ciò diss' ella , Si si chiama sua ancella, fenda, Che questo nemico non mi prenda, E il crediamo, che Cristiana sia, All'orazioni, ch' ella facia.

Ne consentir non mi lasciare, Ne a lui vincer , ne spodestare ; Ed egli rispose con gran furore Olibrio Imperadore : Cb' io non bo forza, ne valore, Se non da te, che te Segnore. Or andate, e dimendate Quale Dio ella vuole adorare . Difendt me de questo (2) invedeo, iposero i mestaggi: Noi non

Diferent mortal nemico; Mandami l'Angelo, che vegna, Che mi difenda, e che mi mandiciamo Del grande Dio , che uti adoriamo, Ma ti diciano d'uno Maestro tegna , Che mi conforti , e rimbaldisca , Sicche per questo to non pertica . Ch' ell'appella Giera Cresto, Quel crocifisto , che l' uom di-

O Geru Cristo Padre santo, ce, Che 'l popolo de' Eudei l' uccise; E in lui spera, e tu lui crede, E in lui pere, ch' ell' abbia fe-A voi mi rendo, e raccomando. Quando la vergiu santa Marghevrta

Ebbe questa orazione compita, Li messaggieri, ch'erano ivi, Quando la videre orare così, Non stettero più, ne non dimora-E sì disse, ch' elli erano tre, E bene lo tiene per suo segnore, Ed ella lui molto chiama, Ond ella n' era molto vega, E grandemente ci rincrescea Le parole, ch' ella dicea, Ma ad Olibrio Re ir si lasciaro . Quando it vide lo Re venire, Comenció pur di spiare, edi dire: Le parele, ch' ella decea, E non la velemmo peù udire, Che avete voi fatto? or lo me dite, Si lo vi siem venutt a dire .

Vot , che parete tutti irmarriti . E quelli incominciaro a ricorda-Quando Olibero gli ebbe intesi, D'insquitade fue ripteno, Che non si poten allegrare; Ma non vi voglto più prolungare, Siccom' ellino la trovaro filare, E com' ellino la salutarono,

Dinanzi la si fece venire, E come l'un di loro la prese per E incominció egli a dire: Or mi de tu, nobil pulzella, mena. E così come le fantine, Ch' erano cou les piccioline, Ove natterti ,e tu quale terra Si ebbero molto grande paura, Che sapere voglio tuo parentado,

Quit

(1) quì vale soccorrere.
(2) forse per impido, impidioso.

Tom. III.

146 VITA DI SANTA Onde tu se', e di quel (1) pa- Ch' egli fe egne creuturu; raggio. E la pulzella gli rispose Nudamente in piana boce : Mester , disse quella , io non fui nata Ne qui , ue in questa contruta ; Ma si ve dero chi io sono, E di qual generazione. Io son di nobile paremedo, Figlia d' uno Patriarca gentile, E quegli fue mio padre veramente; In Antioccia bella Città , Ben vi nacqui in veitta . Rispose lo Re : Or mi di vero

Anche questo voglio sapere, Seccome tuo nome è detto . Messere, dirie quella, Margherita. Rispose lo Re: Or mi di anche, Se tu se' ancella , o stu se' franca. Meuere lo Re, rispose quella, Io non son franca, ma se sono aucella Dr Gesh Cristo Padre santo ,

A cut piacque d' amarmi tauto, Che si lasció marturtare, Per difendere , e per scampare La generuzione umana, Onde io son fattu Cristiana. O Margherita, disse lo Re, In quale Dio bat tu maggior fe E qual è quel , che tu pri ami Che tu udori , e che tu chiami ? Santa Margherita gli rispose : Cristo, che fu morto nella Crace, Per noi scampare, e per guartre, E per lui voglio velentier morire; Che si truova nella sua storia: Chi muore per lut va in gioria; E anche dice la scrittura .

E quello adoro, e quello mi piace, E quel so bene ch e Dio verace. Rispose lo Ke : Ben t' bo intesn : Or sappi ben, che tu se presa. Se tu non trat migltor pensieri , Pensa pur, che i è mutieri; Ma tu puoi ancor ben guarte, Sola una cosu te so dire, Se tu muoli far siccome to , Adorare meco uno Dio. Io ti farò sì grande onore, Che non l'avests anco maggiore, Cb' to ti metterò tutto in balta Lo tesaur de casa mia, E anche in altra parte Donna sarai sopra l'altre : E se tu nonfarai questo, ch' io ti

Che più mortale ucmico Non potras avere , com' io ti sarò , Che pietate in te neu avro , Per beilezze che siano in se . E si ti prometto bene così , Cb' io ti farò martortare , Ne da me non potrai scampare, Ch' to uon ti faccsu terre la vita.

Rispose Santa Margherita: Messer, diss' ella, non ti vale. Che non temo pena corporale, Ne ingiuria, ne minaccia, Che nom nessun terren me fac-Ond to abbia (2) dubbio, o pau-Perch' lo una creda , e non adoi i

Quegli, che so ben , che non è Dio , Che nou puote andare, e sì ba piedi,

(1) cioè parentado

(2) per sema ; così si trova nella Vita di Piutarco.

M A R G H E R I T A. 1. E si ba bocca, e non favella, E non risponde a chi l'appella; E is ha ocche , e non vede , Perciò è matto chi a Ini ciede . Ne d'insino ch' to saro veva, Non gli farò nessuno onore, Ne no'l terrò per mio segnore; E bene ti dico il mio talento, Che non l'apprezzo neente; Che itu mi fai durare martorio, Io avrò Cristo in mio alutorio.

Se in accidrai lo corpo mio, L' anima mia andrà a Dto , E te tu mi togli di querta vita, Una leggenda si trova scritta, Che grandemente mi conforta, Che disse: Quando in m' avrai morta. Se in avrai lo corpo in balia,

In non aurai l'anima mia, Anzi l'aura Cristo, cui ell'è enti i avra Cristo, cui ell'è, E quelli fue que', che la mi dic, E quelli fue dee grussificare, Ouando verrà a indicare Peccatori, e peccatrici, Siccome la scrittura dice. Siccome la lettima altr. Lo mperadore fue (1) enricciato, Quando egli ethe bene ascoltato Ciò, che Margherita disse,

E vide bene, the non voleva Ne lusinghe , ne promissioni , Si la fe mettere in prizione; Poscia comando, e disse, E di là dentro non uscrise, D'infinch' egli non cercheria Di farle durare tormento

Co' constelleri . ch' celi avia . Con qualch' altro marturiamento, Ond' egli la possa ingannare; Or non potes nessuno trovare, On l'egli bac tal niquitade,

E va dinanzi al sno Deo, E ingruocchialisi a' predi ,

Siccom' egla era no di fare , E incomincia ad adorare ; E questo Dio, ch' egli adorava, Ne non ndia, ne non favellava, Perciocch' regli era sordo, e mu-

tolo, E non potca intendere priceo, Che questo Olibrio gli faica, Ch' io ve dico bene, che non potee. Quando lo Rc si partio di quel

lungo, Si monto il secondo die In (2) carirea, là dor egli sedca Sul grande palagio , ch' egit avea ; Poscia comando, e disse,

Che Margherita gli fosse menata, E innanzi la si fece venire, Sì incomincia lo Rc a dire: Margherita , che hai in fatto! Dimmi quel , che in hai pensa-

Se in unegli vivere, o morire, Ma in put ancora ben guartre. A moito piccola fatica, Se in divente pur mia amica; Si lo mt di' con veritade, Se tu l' bai in enore, o vuelo

fare D'adorare Dio veramente, Siccome adora l'altranostragente; Ch' io lo mi tegno in gran \* me- \* sfregio HOMENZA,

Che in twogli romper la nostra mianza, E questa si è la cagione, Perch' to ti faccio mettere in pregione ,

Per

(t) per corrucciato, Franz. comrrouce. (1) per cattedra, cioè treno .

142 VITA D1
Per darti termine, e indugio,
Ch' ho ancora gran fidanza,
Che in debbie ripadriare,
E coi pusì in ancora scampare.

Abbie pretade, e merze
Di se stessa, e di me,
Cb'io non posso trovar pnicella,
Cbe sopra se mi paia bella;
E si mi piace sua bellezza,
Cbe sappie bene, cb'io n'bo gramezza,

E si l' bo molto in gran noia, Che in non fai quello, ch' to vogito; Se su lo farai, io ne sarò allegro, Di a-reto si ti faccio (1) prephie-

Rispose Santa Margherita: Messere, in mentre ch'io sard in questa vita, lo non lo fard, ne mai non lo

feci,

Cb' io adori quello, cb' è tno
Dio,

Percuccò io sono certa, e sienra,

Cb' egli è pietra, e dipparra,

E con mani d' nomo lavorata,

Se non cb' ell' è di sora indica

vata; E ben sone sutti orbi, e ciechi, Tutti quelli, ch' a lui fanno prie-

Ch'egli non verde, non coverce, e non intende: Non intende: Che per l'amore, ch'ebès in nni, Si lastio prendere, e legare, E nella croce marioriare, Clo fue Cristo Figlinel di Dio, Per cui bo messo lo corpo mio A passone, e a marioriare,

SANTA
Che fe lo Ciel, la Terra, e'l
Mare;
E nel sno santissimo Regno

Non va nenno, se non è degno; Quegli è verace Dio, in ini intendo, A lui mi richiamo, e si mi rendo;

ac, acts on pare, the sia il megio.

Quando la Re ebbe così ndito,

Tutto divenne disparito,

Che non gli rimate colore in viso,

D'inquità si fece ano riso,

E si ebbe molto grande ira
Dissele: Angu che sia sera,

Dissele: Anzi che sia sera, sappie, ch' to it farà pratere. Di ceà, ch' to t' abbo ndito dire; E si fine in piedi egli ralita, E uscio favori tutto timerrito; Ciciomò di suoi serviquato, Siccome nomo, che si avvea assa; Andate, diss' egli, menatela via. I no tolla si mano verghe di-

E l'altre de talle, e diete tente; E poglistie taut igunda.

Postie ins tanto bestinte,

Por le popule, th' cité doise l'accise,

Per le poste, th' cité distre.

Per le poste, th' cité distre.

Per le poste, th' cité distre.

In non longe molto private,

Siccome a loro pir commodate.

E il le traiser le vortimenta;

Appercon qualit il applicament

Per le baccia, e per le mani,

Per le baccia, e per le mani,

Per le Tanco d'accionne d'acre,

Grade pena è pur a dire;

Trans le damos in sull'orie.

menanti,

E colui è buono adorare, (1) qui vale pregbiera. I A R G H E R I T A. 149 E per le braccia, e per le coste, (1) Dio come bello terauro tu hai E per le rent, e per le gambe, Ch'ella pioueva vivo sangue. E quella comincia a pregare, Che Dio le debbia aiutare . Cristo , dess' ella , Dio verace , Or mi soccorri, se ti piace, Siscome to in te credo, e spero, Muericordia io ti chero: L'anima mia tu difendi Seccome su sai , e intendi , Che l'ho osservata nettamente, Secondo li tuoi comandamenti, E mantenuta in castitade Onestamente , e con bontade ; E dammi forza , e baisa , Cò' to la tegna bella , e fosbi-

ta, E monda, e lavata, e netta, D'infinochè tu l'avrai cietta, Ch' ella non sia contaminata, Anche ch' ella sia martortata, Che questo m'è delce marterio, D'infinoche tu se mio aiutorio; Che questo Olibrio malvagio, Ch' è mio mortale nemico , Ch' ha fatto comandamento Di farmi mettere al tormento, Che mi vuole da te partire ; Ma to vo bene anzi mortre , Che io perda la mea fede Si umilemente come crede. Margherita così orava, E costoro la martoriavami E une di quelli, che la battea, Si la chiamava, e sì dicea: O Margherita, Margherita, Perche ti fai torre la vita? Deb come potresti ancora scam-

pere, Perchè ti fai tu più guastare? Tom. III. K 3

perduso!

Che tu potreiti avere goduto, Come potreiti essere balda, Se no, che troppo se' indurata. Credi, Margherita, credi, E si fa quello , che quole il Re : Gta sat in , che noi siem dolenti De questo, che nei ti facemo, Ma nei non ti potemo perdonare, Che lo Re et farebbe termentare, Come uomo, ch' è molto tniquo. Santa Margherita rispose Steuramente in alta boce : O sozzi consigliert malvagi,

Questo consiglio non mi prace, Co egli non è dritto, ne merace, E non mi pare, che tia buono, Me con gruitizia , ne con ragione; O sozzi falst consiglieri , Miglior consiglio mi fa mistieri, E pur cotaie chest to l' bo preso, Ma forse tu so l' bai inteso; Io l' bo detto allo 'speradore, Unque non rimati per tremore Di mingeet , co'eglt mi faceist , Che allegramente to nol dicessi , Ch' io vogito morire per colui, Che si lasciò vendere per nut, Ciò fue lesii Cristo Figlinol di

Per cui i bo speso lo corpo mie A passione, ed a termento; Sicche per questo to non me spepento De pasisone, ne di tormento. D' tafinoche Cristo non e in mio

atutorio , Pur baldamente m'uccidete, Che già il mio cer non volgeria Ne per tema, ne per paura,

(1) è da per Deum, poi da' nostri per Deo, e per Dio, e quindi è venuta la particella den; e canto vale qui Dio.

VITA DI Ch io altro Din creda, o adort, Se non colni , ch' e Dio verace ,

E quegli m' ainti , i' a lui piace. D' injusch' ell' era nel tormento , E tenra questo parlamento, E lo Re stava dalla lunga Con una verga d'oro in mano, Che non la potea risguardare, Si la vedea insanguinare, E si si copria lo suo viso

Con uu panno d' uu mantel ( 1 ) griso, E gli altri, ch'erano con lui, Si'l copriano altresì. Un' altra volta sopra lei venia-

Si la tormentavano, e fediano, Con raffi crudeli, e grossi, Si le souarctavano le costi E in mentre, cb' eglino la fedia-

no. Per tremore, che n'aveano, Si l'appellavano, e diceano Or che fai tu , Margherita , Della parola , ch' so 1' bo detta ? Se tu volessi ripadriare , lo l'aurei a perdonare . Ch' io n' ho iva , e gravezza , Che tu guasti tua bellezza ; E di questo mi maraviglio, Che tu non credi al mio consiglio; Se tu me crede, tu farat bene, Si rimarrà ciò , che t' avviene . E si starai con meco iu pace, Siccome vedi ch' egne uomo face: Abbie mercede di te iteisa, Di questo tormento,dove se messa, E si te pensa di scampare

E se tu questo non vuoli fare, lo ti prometto in verttade ,

Ch' io non avrò di te pietade .

Cb' to non tt faccia far tal morte

SANTA Con lancioni troncanti, e forti, Che ti taglirranno tutt' a boscont L'ossa, e'nerbi, quant'elli sono, E il le farò partire, e sceverare,

Siccom' elle si potranno menomare, Por le faro ardere al fuoco , E la cenere di quello loco Si farò comandamento Che debbia esser gittata al vento; Ma se tu fai quello, ond' to ti

prego , Molto ne sarò baldo , e allegro ; Così potresti scampare ancora, E bene dovresti aver paura Della parola, ch'io t'ho detta. Rispose Santa Margherita: O 10220, fel, cane iniquo, In lo t bo detto, e anche lo ti di-

co, Ch' to non curo, e non me ne ca-Se io faccio morte temporale; Che stu mi fai durare tormento,

lo andro in salvamento, Che se tu m' uccidi la persona, L'anima mia avrà corona, L'anima mia avra torona, E con quella sarà portata Su in Cielo incoronata. Or vede lo Re, che non gli vale Le parole , ch' egli dicea , Si guarda lo Re inverso coloro . Che faceano lo martoro; Disse quegle: Segnori, uon vale, Ell'è troppo di fiero talento, E non vale, e non giova, ciò che dico ,

Ben veggio , che indarno m' affatico; Ben it lascerà anzi movire, Ch' ella si voglia convertire , Ch' ella 11 vogita sono... Ed a me non vale minacce,

(1) per grigio.

M A R G H E R I T A. Ne farla prendere per le braccia, Ne promessioni, ne lusinghe, Ch' ella voglia ripadriare . Non vidi mai femmina si fera . Or la menate là , dovi ella era , Entro la carcer, nella pregione, Insinoche verrà Sansone, Che le farà altra mena, Che le farà durar tal pena, Che giammai nomo vivente Non la fece simigliante, Or la dimisero del ferire, Si la fecera rivertire. Alla carcere la menaro; E là dentro era molto scuro Che non v' era lume, ne spiendore , Se non icurezza, e tenebrore.

Quando ella vi venne ad entrare, Si si comincia a segnare, Ed era sesta trapassata . Quand ella fue in carcere serrata, Si serran ben le porti con catene, Ch' ella non potesse fuggire, Ne fuori della carcere uscire; Ma un dragone vi stava nascoso Molto grande, e maraviglioso In uno cantone là, dov'egli giacea, Ne Margherita non lo vedea, Che ciò vi dico , che v'era scuro La , dero' egli giacea apprè d'un muro,

E quella comincia ad adorare, Siccom' ell' era usa di fare, E di dire sue orazioni Con molte grands divozioni . E la sua nutricatrice Siccome la scrittura dice. Le apparecchiava ogne mattina Privatamente acqua, e pane, E altre cose da mangiare, Ma non le potea favellare, Se non per una finestrella, Ond'ella le porgea la minestrella, K 4

Moito dolente dalla carcere , Molto si duole della fantina , Coe la notricò picciolina; Ma ella non si potea penvare Com' ella le potesse faucliare ,

E difendere , e scampare ; Si l'accomanda a Gesis Cristo, Che Re di gloria è detto ; E nella carcere , cb' era scura . Margherita rimase sola, E in quel career tenebroso Un dragon si stava nastoso, Un serpente maladetto, Che dal ninferno sue messo, Questa fantina volle uccidere,

\* man-

dato manicare, e trangbiottire; grande gravezza ha Faraone, Lucifero con Maccone, Che non possono aver ragione Nella Vergine del Segnore , E molto paiono dolenti, e tristi, Che non la possone dipartire da

Cristo ; Perció la voltero anzi divorare, E al marterio indicare : E anche per un altra ragione Grande panta ha Faraone, Che s'ella vincerà lo termente, A lei si convertirà la gente,

E di ciò è molto dolente, Che dovea perder tanta gente, Che la volca menare in fuoco ardente . E in iscarpioni, e in serpenti.

E Margherita era nella pregione, E si stava in orazione, E descemente chiama Cruto: O doice Padre benedetto . O Figituol di Dio vivo, Tu mi mostra lo mio nemico, Siccb to lo veggia apertamente, E pos mi da forza di lui vincere. Or si leva questa mala bestia,

Apre

NITA DI Apre gli occhi, e liva la testa, E per le nari, e per la bocca, Si gitta famma di facco, e puzza; La locca aperta, e lunghi i den-

ti, Cò erano forti, e pungenti, E la lingua della gola Più d'un braccto la trasse fuori, E per la carcer vien gasi atmenando.

E si varne moto (1) splendo,
I vaire menando grande runa;
E vaire menando grande runa;
E blaegoveit s' ell' bas quera;
Si pallida parva; che diventare,
Si pallida parva; che diventare,
Come che survida; che mariste,
Com esta vurda; che mariste,
Cos per l'esta questa mala lestia;
E viene nicusura o Marghesta;
E viene nicusura o Marghesta;
E viene nicusura o Marghesta;
E si per l'esta le petata; e frega,
Sotto lo calegoro si l'ab gressa;
E trasportatal interesa;
E trasportatal interesa;

E Margherita starmato, Nel di madi non sento fiore Entro lo corpo del dragone Si stava ella tu orazione, E tutto lo tore, e la memoria, El hatto lo tore, e la memoria, El hatto lo tore, e la memoria, El hatto non si l'ha distero, E si si fect la eroce al vationo, E lo diagone si è divune; per mazzo le vrini si partio, E in due parti si divuse, e Margherita stava sana, e vivua, e Vata, e la vata la constanta con sono con constanta con sono con control con sono con control co

E si dirizza allegramente
Fuori del corpo del serpente:
E guata quella dal lato destro,
E uno Dimonio l'era appresso,

S A N T A
Ed era nero come carbone,
E etves figura d'uomo;
E margoretta fur dritta iu piedi,
E dolcemente chiama a Dio:
Sempre te lodo, dolce Cristo,
Côe m' bai scampata di tale di-

itretto.
E di coi grave tormento,
Com' è lo corpo del ierpente.
E Margherita ianza paura
Si vienne a prindere questa figura,
Ch' ella non v' ebbe paura nessuua,

na, 
Per is capelli in terra la tira, 
Celle ginecthu li corre tappra, 
E vi gli monte tu valla gole, 
Cogli picile gli monte addotto, 
Multing the pette for eval o' long, 
E colle mont, e colle ginecthu 
Si gli crispal monde addotto, 
Multing the pette mon degli coltito combatta a perfort: 
Celle tipo strobbe who bettere, 
Che to micidenti Njelom moj rete, 
Che to micidenti Njelom moj rete, 
Che to micidenti Njelom moj rete, 
Siccome fete mos frate Rajour, 
Che to mich and passon della consideration.

to,
Che tu m'hai battato, e fedito,
E colle pugna, e colle ginocchia
Si m'hai tratto fuori l'un de-

The state of the s

(1) per sufolando. Lat. sibilans.

Git Angeli med pugnar con treo, Ch io sono ancella di tesh Cristo; Lo suo nome è benedetto.
Com ella tenca questa ragione, Si sue apparto un grande prendore Nella carcere, ch' era serrata, Che fne tutta alluminata, Ed ella gnardò iva a dritto,

Edebbe veduta la Croce di Cristo. Si ebbe veduta mua colomba; Che sulla Croce era posta; E la colomba della Croce; Si l'appella in piama boce; O Margherita di Cristo eletta; Tu se' sempre benedetta;

La virginità tua hai conginata, In l'hai hon morto, e divitutto. Bella corona s'è apparecchidta, Che tu dei essere incoronata In Paradito, etn sei eletta; Tutta la Corte del Cielo t' aspetta. E Margherita ringrazia Cristo, E viene a prendere lo nemico,

E viene a prender lo nemio, E tì lo itringe, e lo iconginra E tì diste, Ond' è tua natura? Egli rispote: lo non posto, Che tu mi peti troppo addosto, Tu m' bai si stretto alla gola,

Cb' to non posso dir parola. E Margherita molto tosto Si gli lieva lo piede da dosso, E quegli comincia di parlare,

R 1 T A. 133 E dice del no affare. Lo ho nome Belzebue, Che del ninferno ton vuenato: Principe sono di granda tormento; Si gitto lance tra le genti, E le guerre nelle Cittadi, E nelle otti le battaglie,

E nelle osti le battagle, gli spergiut, e le rapsae, E li metaly, e gli avolteri; E li religiosi, c' pessitenti I o mosti altri saptenti I o mosti altri saptenti I o mosti altri saptenti Per faril peccare colla grate. Faccioli fare mosti peccati, Perch' abbanos con Do munisale,

Per travit del brne, ch' egit banno
fatto,
Si di acciteco della scienzia.
E si gli metto in tali ragicose,
Che tardi andrano a davizzione.
Tu, Margherita, mi vinectifi,
Mos frate Ressou mi succidifi,
E la mia forza seperchiarii,
E i uno degli occibi in capo mi

E l'uno degli occhi in capo mi crepasti. Lo veggio, che Cristo è in te, Ciò, che ti piace, sì fa' di me. Anzichè Cristo fosse nelle tue

membra
Tn parevi terra, e cenere,
Ma ora se'in iposa di Cristo,
Perciò mi tieni ta così stretto;
Sì è la tna virginitade,
Che mi tiene così legato.
Gli mier fatti bo detti a te,
or manifesta li tnoi a me.

Or manifesta li snoi a me -Risponde Sasta Margherita; c Che iva stava dirista in psedi : Bn si covande non dire nulla , N? mai son s'oda appire la botca , E si sta muso, e non cianciare, Ch'io non s'oda psi parlare -E si si segna lo corpo sno, E a Dto l'accomandor.

ď,

114 denous per net più qui, E trent faci qui le pres, per la 1 di qui l Ne Margherita mat nol vide. Tostamente lo secondo die Su nel palagio monto lo Re, Poi comando alla sua gente, Che Margherita gli s'appresente; Ella si usesa indi via Fuori della carcere Margherita, E Margherita conoscea Ch' ell' era menata al Re Ma dolcemente chiama Cristo: O dolce Padre benedetto , Entro lo mio cuore da intelletto Darispondere a questo maladetto , E uella mia bocca da' a dire Quello, che sta lo tuo piacere. È Margherita fue menata Dinanzi al Re appresentata. Quando lo Re vede la fantina, Che d'ogue male cra guarita, Per le graudi bellezze, e per lo colore Parte, che in lei abbia grande amore; Appresso la si fe venure, E il le comincio a dire : Margherita, or mi consenti Ciò, ch'è il mio piacimento. Disse Margherita : Non consento ,

Che 'l tuo Dio tegno per neente,

Perció lo tegno per nulla, Ch' ell' è un Idola sorda, mutola;

Ch' è Figliuolo de Dio vevo. Rispost lo Re con grande dolcezza;

Margherita, questa è mattezza, Che ti dico il mo pensiero,

Auxi veglio aderare Cristo,

I ti voglio per megliere,

Vedt, Margberita, quant' io t'amo, Trami fuori di questo lagno; Nou wedi tu, ch' to t' ho iu balia D ucciderti, e di lasciarti ire? Disse Margiersta : Ben è vero, Che tu puot beue uccidere me, Ma l'anima mia non è in tuo distretto, Che la t'ha tolta Geiù Cristo . Che per mogliere si m' ba sposata, E con lut mi son si legata, E non è mai nessuno avere, Che da lui mi possa partire. Allora si fue lo Re adirato E di mal talento il core curicciato; Si la fece prendere , e legare , E in carne ignuda spogliare Por la fe appiccare ad una vergella; Poich era alta dalla terra Con gran di fiascole ardenti, e grosse Si le fa devampare le corte . E la gambe, e le cosce, E le mammelle, e lo mento, E fella arrostire com' un agnello. La fantina è tenerella, Si arde come facellina. Si ando Margorrita al tormente, Prega Dio onnipotente : Granie Re, che 'I lume adducerti, Il Ciclo, e la Terra, e 'I Mare facerti, (tto, A von m'accomando bel Padre Cri-Che da mal commetti mi dipartisti; Adamo.edEva in Paraduo(mette-Per lo peccato , che fecero Di la entro gli traciti, (sti, Onde noi miseri potemo esser tristi. Del fuoco del tuo amore M inflamma lo mio core , M inflamma to mov ..., Che non sia neuno pessato, Che

MARGH Che non sia via cacreato. Disse lo Re con grande gramezza : Perchè non credi tu , Margherita? Molto mi pare grande mattezza, Che tu guarti così tua bellezza. Adora il nostro Dio comipotente, Sua podestà te stia a mente, Si scamperal de questo tormento . Rispose Santa Marghertta :

O sozzo Iddio, Che non può vincere il corpo mio, Quelli , che in lui credono, fanno

mattezza. Ch'egli è lo Diavolo Satanasso, Che non può fare ne bene, ne male. Or vide lo Re, che non li vale Arrostirla, ne farla infiammare, Uno grande vaso voi fece venire E si lo fece da pece , e da (1) race

empire, E Margherita si fece legare,

E là entro la fece gittare, Così bogliente con grande ealore, Perché abbia maggiore ambaicta al core . E Margherita dolcemente Chiama a Christo onnipotente: Dolce Segnore, meržė ti chlamo, Che in mi rompi questi legami, Che mi tengono si le mani. Che non mi posso pur segnare. All'orazione, ch'ella fece Tutti gli legami si ruppero E Margherita chiama a Dio: O Gesu Cristo Padre mio , Segnami là vio sono, Che questo na lo mio battesimo. A queste parole, ch' ella dicea, Una corona da Ciel descendea, Tutta ad oro, e lucente, Fatta di fino oro rispimitente.

Una colomba gliel adducea

E R I T A. 155 Sopra la testa gitele ponea; Si le disse: Figlia di Dio vivo, In gloria vieni su con meco, Chet' aspettano in Ciclo gli Angeli. E di quella gente assat, Ch' erano venuts della Cittade, Si guardano con grande paura Di questo tormento, che la Santa

dura ; Ebbero veduta la colomba, Che le mise la corona, Tutti cominciarono a gridare, E Gesis Cristo ad adorare . E Griù Cristo ad acorare.
Lo 'mperadore udio romore,
Tristo fue pieno d'ira, e di furore;
Een cinquemilia ne fe pigliare,
In campo d'Ermina gui fe menare,
Della Città d'Ermina fuorono, peria cuna a Ermuna Inorono, Fegli dicollare quant'elis fuorono. E Margherita fue sentinziata, Ch' a lei fosse fatto il simigliante, Ben aggia chi fe questo libre. Malco la venne per uccidere, E il comincio egli a dire:

Margherita, distendi in collo, Ch' to te'l debbo mozzare. (tare, Rispose Marghersta: Non t' affret-Lasciams prima un poco orare. Ed egli rispose con grande pace : Madonna, quanto a voi piace; Ma il vi prego altreil, Che voi dobbiate orare per me. Margherita a Cielo leva le mani, Dolcemente prese ad orare : O Gesii Cristo Paire mio,

Che fondasti la Terra, e'i Ciclo, Tu intendi questo prego meo. Quelli, che leggeranno questa pas-Hone . E che l'udiranno con grande amore, Misericordia abbie di loro , Che non venga in oscurtenchrore . Chi

(1) cioè ragia.

156 VITA DI
Chi lo mio libro scriverà,
E per gianto priego lo farà,
n quel lucgo là, avov egli sarà,
Nen vì abbia possa fantasma,
Ne Diavolo vi stia, ne ladro,
Nè mala bestia,

Ne maia vietno vi ttia, Ne mai vietno vi ttia, Ne mai fanciullo non gli nasca, Ne terdo, ae muto, ne cieco, ne

\* tosts E la frommian nel parterire
E la frommian nel parterire
E la frommian nel parterire
Der frommian, si l'ard
Per frommian, si l'ard
Per frommian, si l'ard
O Mes pèrrita, con gradel disse;
E Mangherita (en il direca,
L'ard) di l'arca,
C'è cilla factar all Crastere,
I cui cilla terta gradel amore,
I cui cilla terta i considera
Der pipila i citatilo, e si un accidi,
Rippie Males; I sa une citati,
C'è ta de rippie di Do core, prince di

E veggio, ch'egli è tree.

Dire Margheria: Se fa non m'
uccadi
uccadi.

Margheria distrue il capo.

E Malco ghele mozzò.

E girel mozzò con grande paura.

Margheria levu le meni al Crelo,
Entro la morte chiama a Cristo:

O Griù Cristo Dio vivo.

No'l lastiare peccare con meco. C Or discenderon fil Angeli diCristo Ii Su questo corpo santo benedetto, G finito E l'anima di Margherita C Si la pigliarone con all'agrezza, Con grandi canti la portaro in Cielo,

S A N T A In Paradiso davanti a Dio.

In Paraditi davanti a Dio, Molti inferm, e asinderati, Cicchi, tordi, e ammaliati, Tutti quelli, che la posino stecare, Sen guariti del loro male. E le Dimonia si vanno correndo, Grande pianto vannos faccendo and presento vannos faccendo in Paraditio davanti a Dio; Molti seferme a asinderati.

In Persistion Security a Unit,
In Persistion Security Sec

Come noi preghiamo per loro, Per superbia, che in levo, Ne la scrittura una l'ama, E non debbia ragione imparare, Cè abbia quenta sentenzia. Che vegnamo tutti a pentienzia. Or fate tutti orazione Per quelli, che scrisse questa pas-

nose, Che Dio a lui dia tai doso, Che Dio a lui dia tai doso, Che vegnana tutti a salvazione. Bras adio nimo aoi con tutti lore. Grii di gloria ne na laudato, Che questo libro ni è "liverato. Qui finisce il libro della passione di Madonna Santa Marrherita.

# V I T A

S. EUFRAGIA
VERGINE.

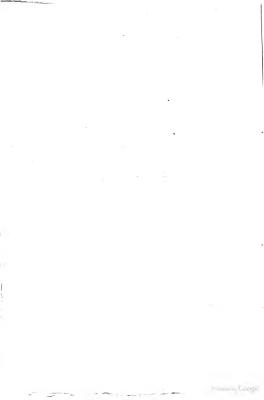

A

## SANTA EUFRAGIA.



tissimo, il quale ebbe nome Teodosio, fu uno Senatore della Città di

Roma, il quale ebbe nome An-tigono, uomo di grande affare, e molto congiunto al detto Imperadore. Governava, e regge-va quest' uono tutta la sua Città, e' consigli dava in tutto quello, che fosse secondo Iddio, Era questi molto compassionevole, e pietoso, dando ai poveri, e bisognosi ciò, ch'era loro necessario. Amaya costui lo mperadore oltramodo, non perche re, e forse in ottanta anni vien fosse della sua casa, maperche'il meno la vita nostra ? Ma sono glie della sua generazione, cioè del sangue Imperiale, una don-na, la quale avez nome Eufrasia, donna religiosa, e molto temen-

El tempo d'u-no Imperadore Chiesa, e la quale con molte la-pietoso, e san-grime offereva a Dio i suoi prieghi, e orazioni, sostentava gl'in-termi, sovveniva a' poveri, e molte oblazioni offeriva nelle Chiese . Amayala oltremodo lo'mperadore, e la 'mperadrice, non per tanto ch' era di loro sangue, quanto per la sua san-titade. Nacque a costoro una figliuola di smisurata bellezza, e puosonle il nome della madre, Eufrasia. E avendo avuto costoro questa figliuola, un di disse Antigono alla sua donna : O donna mia, or non ti avvedi tu, che questa vita è nulla, e le bellezze temporali sono polvesere privati da tanti beni , obligati in queste fallaci divizie , e vani pensieri? Guai a noi , che 'l

(1) proferentem ba il Lat.

nostro tempo vanamente spendiamo, e nulla cosa d'unilità dumo alle nostre anime . E udendo queste cose Eufragia, disse al suo marito : Signor mio, che comandi tu, che noi facciamo? Rispuose il marito: Noi abbiamo ricevuta una figliuola da Dio; hastici, e giammai più non ci congiugnamo in questa infelice miseria secolare, piena d' ogni hruttura. E udendo oueste parole Eufragia, distese le mani verso il Cielo, e piangendo disse a lui: Benedetto sia Iddio, il quale t' ha fatto degno del suo timore, e hatti condotto al co-noscimento della verità. Sanni. dilecto mio, che sempre ho pre-gato Iddio, che allumini il cuore tuo, e che di questo dichiari la tna mente; ma vergognavami, e temeva di manilestarioti; ma dopoi ch' hai incominciato, priegoti, che tu m' oda alquan-te parole. E conceduto che le fu, che parlasse, disse: Or non sai tu quanto l' Apostolo ha detestato, e hiasimato le generagioni di questo misero secolo. dove dice : Brieve è il nostro tem po, e coloro, ch'hanno le mo-g'i loro, sieno come se non l' avessono; e quegli, ch'hanno le molte ricchezze, sieno come coloro, che non posseggono nulla? imperocchè la presenza di questo mondo fallace inganna molto la gente. Adunque, che utilità ci saranno queste ricchezze, e ab- ciulla. E dopo alquanto tempo

...

bondanzia di possessioni , dippoithe niuna cora non potremo portare con esso noi? Questo potra essure, che per loro cagione discenderemo misera allo 'nferno. Affrettati dunque di mettere in (1) affetto questo tuo desiderio, e distribuisci, e da' infinite limosine a' poveri , acciocche in te non si trovi vano sì sauto consiglio. E udendo queste parole Antigono; con molte lagrime glorifico Iddio, e benedisse, veden-do la sua donna piena del suo desiderio. Ora avendo Antigono presa questa santissima conversazione, ed avendo date infinite ricchezze, e possessioni a' poveri, e sovvenuto, e rilevato molta gente , un solo anno istette e vivette in questa continenzia; e avendo tutti | suoi fatti devotamente disposti, cos grande pace (a) se n' ando a Messere Iesh Cristo; della morte del quale molto si dolsono lo mperadore, e la 'mperadrice, imperocche nel loro reame non era uomo di tanto senno, e giusti-zia, e sautitade; e molto avean grande compassione ad Eufragia, non perche fosse di loro sangue,

ma perche la vedeano rimasa così giovane. Ma quando la b-

gliuola fu di cinque anni , lo 'mperadore la maritò ad un nobile S-gnore, e molto ricco, e rice-vette le gioie secondo l'usanza.

Aspettavano l' etade della fan-

SANTA

(1) qui in luogo di effetto ; il trolgo per lo contrarso usa effetto per (a) quindi noi, andarsene al Greatore.

EUFRAGIA.

uno de' Senatori pensando di potere inchinare al suo volere Eufragia, sì 'l mandò dicendo alla Imperadrice , the la inducesse , e confortasse, che acconsentisse di disposarsi a lui; onde psacendo queste parole alla Imperadrice , mandò ad Eufragia alquante donne belle parlatrici, le quali a ciò la inducessono. Ma avendo costnro portata l' ambasciata ad Eufragia, e a ciò per molte ragioni confortata , a rispose ella , e dis-se con molte lagrime , e con amaro pianto: Guai a voi nel futuro seculo, che a così fatte cose m' inducete, e sforzatevi di rivolgere una donna, la quale ha fermato di vivere secondo Iddio. Partitevi da me, e giammai dinanzi a me non venite, pe-rocchè voi m' avete parlato ope-ra inonesta, d' onde forte è turbata l'anima mia. Costoro coniuse si partono, raccontando ció, ch' era intervenuto alla mperadrice . La qual cosa avendolo conosciuto, e saputolo lo 'mperadore, fortemente indegnato contra la 'mperadrice sì le disse : O femmina, or sono queste opere di femmina Cristiana? cosa contraria hai aoperata alla nostra conversazione, e hai fatto contra quello , che promettesti . Non promettesti tu a Dio di repietosamente ? or non ti ricordi tu d' Antigono suo spo-so , e nostro fedelissimo amico, col quale in tanta santitade vivette ? Adunque cosa contraria al nostro Imperio hai operata , vogliendo tu Eufragia rendere al Mondo, la quale essendo an-T III

te in matrimonio, e poi per lo celestiale Regno si partirono insieme, e vivettono in castitate; per la qual cosa non tems Iddio. avendo voluto operare tanta iniquitade. Chi udira queste cose, e non dira , che mala operazio-ne sia fatto ? chi non disprenrà il mio Imperio ? Cosa disdicevole hai fatta , la quale non si dovea fare, e massimamente per reverenzia del mio sincerissimo santissimo amico Antigono . Udendo queste parole la 'mperadrice, per molta confusione istette per due ore sanza voce , e sauza sentimento come pietra le fatta è grande tristiasa tra lo 'mperadore, e la Imperadrice. Onde sappiendo Eufragia , che per lei è tanta tristizia tra loro , se ne dolse infino alla morte, e pen-sava d'uscire della Città; e piangendo forte e lamentandosi , disse ad Eufragia sua figliuola Figliuola mia, noi abbiamo in Egitto infinita sustanzia, andiamo a vederla e ogni mia cosa sarà tua . Allora si partirono di Roma , non sappiendolo lo imperado-re , ne il Principe marito della figliuola fanciulla, e vennero nell' Egitto , e abitavano nelle loro possessioni . E stativi certo tempo, si partirono lasciando i dispensatori nelle loro possessioni, e andaronne nell' ultima Provincia di Tebaida ; ed ivi frequentavano le Chiese , e cercayano , e visitavano i Monasteri d' uomini, e di donne , dando infinite limosine a i poveri , e consolando gl' infermi , e a tutti sovvenen-

cora fanciulla, solo un anno istet-

do secondo il suo bisogno . Era n Monasterio in una di quelle Città di Tebaida, nel quale erano centocinquanta donne, la santitade ,e la virtu delle quals si predicava, e discorreva per tutte le parti. In quel Monasterio mai non vi si gustava vino, ne olio, mai non vi si mangiava ne alcuno pome, ne uve ne fichi, ne nuna altra cosa, che dilettasse il gusto loro. Alcune di quelle donne digiunavano dal-l' uno vespro all' altro ; altre mangiavano dopo i due di ; altre dopo i tre di ; neuna di lo-ro giammai lavò i suoi piedi ; e quando a loro fosse stato ricos dato bagno, i loro orecchi ciò non potcano sostenere, e detestavano, e giudicavano, ch' era grande abominazione, e grande confusione cotali delicateaze la Monaca usare : Avea ciascuna per suo letto un ciliccio in terta ampio un gomito, e lungo tre, e in questo cotale letto prendeano un poco di sonno . Erano i loro vestimenti solo ciliccio , il quale copriva infino alla stremità de' piedi . Quanto ciascuna potea, tanto lavorava, e quando alcuna informasse, non riceyea alcuno aiuto di medico, o di me-dicina; anzi quando le veniva la 'nfermita , la ricevea per grandissima benedizione, e per gran-de grazia mandata da Dio, e tanto tempo con grande pazienzia, e umiltà la sostenea, infino era visitata dalla medicina della divina grazia. Neuna di loro giammai veniva alla porta,

SANTA splendea di molta santità , ed era antica , la quale rispondea a chi venia alla porta, sicchè niuna dell' altre giammai a persona parlava; ne al parlatorio venivano, ne sapevano per che altri vi venisse. Al tutto erano incognite al Mondo, ignorando quello, che nel Mondo si faceva. E udendo Eufragia tanta santitade, e conversazione di costoro, spesse volte andava al detto Moniste-rio , e ivi offereva incenso , e cera per lo Monisterio, e per lo Ufficio divino della Chiesa, Ora un di , avendo già Eufragia presa grande amistà con esso lo-ro , intantochè quasi la reputavano di loro , spezialmente per -che vedeano perfettamente in lei Cristo abitare, per la qual cosa di lei nulla guardia, o sospetto prendeano, si prego umil-mente la Badessa, e l'altre più antiche, che dovessero ricevere da lei una piccola benedizione, cioè una rendita di venti libbre d'oro , acciocche pregassono Iddio per la sua figliuola orfana, e per lo suo padre Antigono . Alla quale rispuose la Badessa, e disse : O donna mia , le tue ancille non hanno bisogno di queste rendite, ne per neuno modo pecunia ne vogliono, ne desiderano, perocchè hanno abbandonato tutte le cose di questo Mondo, acciocche meritino d' avere vita eterna; e imperò niuna cosa terrena vogliono possedere , ne avere in questa presente vita, acciocchè non siano private della gloria di Paradiso. Ma acciò ch' io non ma era ivi una , la cui vita ri- ti lasci andare sanza frutto , e

EUFRAG che tu non ti contristi , offera nella Chiesa per le lampane un poco d' olio, e per l' Altare of-tera dello 'ncenso, delle can-dele, e de' torchi. E offerte queste cose, pregavanle, che pregassero Iddio per la sua fanciulia, che vivesse secondo l' onore, e 'l volere di Dio . Uno di essendo questa donna nel Monasterio colla detta figliuola , disse la Badessa alla fanciulla quasi giucando: Figliuola mia Eufragia, ami tu il Munisterio nostro, e le suore ? e la fanciulla rispuose; O Madonna mia , molto v' amo , e desidero ; Ed ella disse anche giu-cando: Se tu ci ami , entra tra noi, e vestiti del nostro abito; Ed ella rispose : Veramente se lo non credessi contristare la madre mia, giammai di questo luogo non mi partirei. E poi disse la Badessa sollazzando: Cui ami tu più, o noi, o il tuo spo-so? Allora rispose la fanciulla: In verith vi dico, the non mi conosce, nò io lui; ma voi bene conosco, e amo con tutto il mio cuore, e desidero il vostro Sposo Gristo benedetto, al quale cooti-nuamente servite. E udendo la sua madre parlare cos) fatte parole ad una sì piccola fanciulla, che quantunque ella dicesse per giuoco . questa rispondeva pure in veritade , e in saldezza , onde stupefatta incominciarono i suoi occhi a gittare fiume di lagrime , e oltramodo per grande alle-grezza si dilettava d' udirla parlare queste parole, essendo in si tendola trarre del Monasterio; piccola etade, perocche non era ma ella alla per fine veggendo ancora in età d'anni sette, quan-L 3

do la Badessa le diceva le sopraddette cose. Ed essendo venuta la sera, fortemente piangendo la madre disse alla figliuola: Andiamo a casa , perocche l' ora è tardi; e la fanciulla rispuose, e disse: Io mi voglio stare qui colla mia donoa Badessa. Alla quale disse la Badessa : Vanne , perocche noo ci può stare quì . ne rimanere niuna , la quale non sia disposata a Cristo. E la fan-ciulla disse: Or dove è Cristo? E la Badessa sollazzando la menò a Cristo, cioè dov' era la sua immagine. Allora la fanciulla con molta allegrezza, e grande fervore corse, e abbracció, e bació la detta immagine, e delle sue braccia non la lasciava, non cessando di baciarla, quasi se trovato avesse il suo diletto Sposo, il quale con tanta affezione desiderava; e disse alla Badessa : Veramente, Madonna mia, da quinci innan-zi a Cristo mi boto, e sua spo-sa mi confesso, e nelle sue mani mi commetto, e mai altro Sposo non voglio, e giammai di que-sto Munisterio non uscirò per lo suo amore. Allora disse la Badessa: Figliuola mia, e' oon ci ba dove tu dorma. Ed ella disse : Dove voi dormirete , e io dormirò , perocchè colla mia madre più non andrò. E facendosi ootte , la madre , e la Ba-dessa pure la lusingavano , che dovesse toroare a casa ; ma per niuno modo la poteroco mutare del suo proponimento, non po-

volle

VITA DI SANTA

volle ancora provare, esponen- dette queste parole, sì la diede dole l'asprezza del Monasterio, in mano della Badessa, e fortee disse; Figliuola, a te converra apparare lettera, e a mente lo Saltero, e converratti sempre digiunare ogni di intino a vespro . e(1) servire tutte le suore. E avendole dette queste parole, e altre molte penitenzie, come di sopra si racconta questa fanciulla con grande allegrezza rispuose, e disse : Il digiuno , e ogni altra penitenzia' volentieri porterò, purchè voi mi lasciate rimanere quì con voi . Allora la Badessa disse alla madre in secreto: Lasciateci qui rimanere la fanciulla , imperocche io veg-gio, che la grazia di Dio ri-sprende in lel , e la giustizia del suo Padre, e la tua castità, e l' orazioni d' amenduni cognosco, che le apparecchiano la vita eternale . Allora Eufragia prese la fanciulla, e menolla alla sopraddetta immagine di Cristo e vi levate le mani a ciclo con molte lagrime, e con molto pianto gridò, e disse : O Signor mio Giesù Cristo, abbi cura, e guardia di questa fanciulla, insperocchè con tutto il cuore te desidera, e a te sia tutta rac-

164

\* caparra consandata . E poi disse ad Enfragia: O dolce, e cara mia figliuola , colni , il quale fondò i fermi , e gli stabili monti, ti conservi, e fermi, e stabilisca nel suo timore, e nella sua grazia. E ritrovare con lui nel suo reame.

Late Street, 22 hours

mente piangendo, e il suo petto percotendo, si partì dal Monasterio; e tanto era il sno pianto che quando si partì , tutte le suore commosse a pianto. E poi 'altro di la Badessa menò la fanciulla nella Chiesa , e ivi la vestì d'abito monacile, e levò le mani a cielo orando per lei , e disse: O Iddio del Cielo , il quale hai operato in lei opera fruttuosa, tu la compi in pace, e concedile, Signor mio, ch'ella sempre vada per la via de' tuoi santi comandamenti, e che ella, la quale è orfana, e pupilla, sempre possa trovare fi-danza nel tuo cospetto. O Segnore mio, a te la sposo, e in te tutta la commetto, e raccomando . E poi l'altro di , tornando la sua madre a lei, e vedendola vestita, piena di molta allegrezza, e giocondità, le disse : Figliuola mia . ami tu questo . cioè d'essere così vestita? Alla quale rispose Eufragia : Dolcissima mia madre, imperocche m' ha detto la Badessa , e tutte l'altre suore, che questo vestimento mi da lo sposo mio celestiale lesù Cristo quì per arra di se medesimo, per la qual cosa molto graziosamente l'accetto. Alla quale disse la madre : (2) Colui, al quale tu se' disposata, si degni di farti

(1) il Lat. & usque ad vesperam habes iciunium ducere , sicut universe sorores. (2) il Lat. cui desponsata es , ipse faciat te thalamo suo dignam.

EUFRAGIA. E detre queste parole, abbrac- nulla di questa tua fanciulla grande allegrezza; e avendo sa-lurara la Badessa coll'altre suore, e a loro teneramente raccomandata, si partì da loro; e secondoche solea, andava cercan-do, e visitando i santi luoghi d'uomini, e di donne, dando grandi elemosine , sovvegnendo a tutti i poveri e consolando gi infermi , e aiutandogli , e quati niuno era , il quale da lei non fosse consolato, e aiutato, intantochè quasi nulla si lasciava, onde la fama sua crescea d' ogni parte . udendo la sua santa conversazione, e come ogni cosa dava a' poveri , intantoche lo 'mperadore il sentì infino a Roma, per la qual cosa molto l'amava egli, e tutto il Senato di Roma; e sanza fine glorificavano Iddio per la sua santa conversazione, udendo, che mai nè carne, nè pesce non mangiava, nè vino bevea. E avvegnache tanta fatica durasse visitando i santi luoghi, e dando quello , che hisnguava a' servi di Dio , e ai poveri , nientedimeno non maugiava mai se non una volta il di in sul vespro, e il suo cibo era erbe, e legumi. E dopo non molto tempo la Badessa mandò per lei , e dissele segretamente: lo t' ho a dire alcuna cosa, la quale non ti sia cagione di turbazione, dolce mia figliuola, e donna. Ed ella rispuose: Dite, Madonna, ticuramente ciò, che voi volete . Allora disse la Badessa : Se tu hai a disporre niuno tuo fatto, ovvero se vuoi pensare Tom. III. L 3

pensane tosto , imperocche vidi istanotte in sogoo il tuo marito posto in grande gioria, e pre-gava Iesú Cristo, che tu oggimai lasciassi il tuo corpo , acciocche tu potessi essere con lui a godere in quella gloria , la quale hai meritata per la tua ottima conversazione. E udendo queste parole Eufragia , donna religiosissima , tornò a casa , e non solamente non si turbo , ma eziandio godeva di mirabile allegrezza, considerando di vedersi dovere andare a Cristo, e uscire di questa misera vita, onde di ciò teneramente pregava Iddio . E poi tornando al Monasterio, chiamò a se la sua figliuola Eufragia, dicendo: Dolce mia figliuola , siccome m'ha detro la Badessa , Cristo mi chiama, e appressasi il di della morte mia; per la qual cosa ogni mia sustanzia, e ciò che fu del tuo padre , ogni cosa lascio nelle tue mani; e però fa' che pietosamente dispensi ciò che ti lascio, acciocche tu possa avere la celestiale ereditade . Allora udendo queste parole Eufragia dalla sua madre, fortemente incominciò a piangere , dicendo : Guai a me misera, e pellegrina! guai a me! or come rimango io oriana, e pupilla. Ma la madre le disse: Figliuola mia, non dire, car tu sii pellegrina, imperocche tu hai Cristo dolce tuo Sposo; e anche non se' orfana, imperoccie tu hai la Badessa in luogodi madre, e con tutte le Suore. Anche le disse: Figlinola mia, affrettati d'adem-

166 VITA DI piere quello , che hai promesso . Temi iddio , e onora le tue suore, servendo, e ubbidendo a loro con ogni umilitade . Vedi, figliuola mia, guarda, che noo

" veloci dichi nel tuo cuore: Io sono nata di sangue reale, e tui figliuola di grande Scenore, e però ne debbo insuperbire, e le Suo-re mi debbono servire. Dilunge sia questo pensiero da te , ma sempre ti tieni la più vile , e la minore e la più misera di tutte, e sompre t' eleggi di fare i più vili uffici del Monasterio, e studiati d' essere povera in terra, acciocche possi essere ricca in vi ta eterna . Ecco ogni cosa hai nelle tue mani, che hai le possessioni, e la pecunia, e ogni altra cosa; tosto ti prego, che tu (s) l'offeri a' Monaster) , e ai poveri, e a vodove, e óra per me, e per lo tuo padre, acciocche possiamo trovare misericordia nel cospetto di Dio, e possiamo scampare lo giudicio eternale ; e però , figliuola mia statti in pace . E poich' ebbe fatti quessti comandamenti alla figliuola, con molta gloria, dopo il terzo di si parti di questa vita, e ivi nel monimento delle Suore con molto onore la seppelirono. E udendo lo 'mperadore , che Eu-

SANTA

Dio; per la qual cosa forse che ei si dolse, e lamentóe, e disse al-lo 'mperadore : lo priego, e supplico la tua magnificenzia, che tu mandi lettera alla fanciulla per tostani corrieri . comandandole, che lasci stare ogni cosa, e vegos a celebrare le nozze col suo marito, il quale l'aspetta con gran desiderio . Ed avendo ricevuto le lettere Eufragia, e avendole lette, incominciossene a fare (a) rise , e beffe. e a schernire; e incontanente rescrisse allo imperadore in questo modo una pistola : O Segnore mio , or conforta l' ancilla tua , che io rifiuti Cristo , e congiungami ad un uomo corrutti-bile che tosto sarà consumato, e devorato da' vermini, il quale è oggi , e domane non sarà? Sia dilunze dall' ancilla tua, che io questo faccia . Io honne accon-sentito a Cristo amabile; come il posso negare ? Non voglio abandonare il mio diletto Sposo di tanta eccelienzia per marito pieno di tanta miseria . Ma io priego la vostra paternità , che abbiate in memoria il mio padre, e la mia madre; e togliete ogni mia sustanzia, la quale mi rimase del mio padre, e tostamente la dispensate , e date ai poveri, e orfani, e pupilli, e a vedove, e a Chiese . Sono "cer-to, che'l farete, per l' amore di Dio, e per la memoria, ch' a-vete in voi del mio padre, e della mia madre e massimamen-

la faociulla s' era partita dal mondo, ed entrata al servigio di (s) Lat. in monasterium confer. (a) cosi dice .

fragia era morta , chiamò a se il

fanciulla , e dissegli , come la ma-dre della fanciulla era morta , e

\* forse Senatore , a cui era disposata la

certa

E U F R A G 1 te del mio padre , imperocchè e sì peri lo udi dire però, che tanto vi fa fedele, che mai da voi non si partiva; e imperò la loro memoria sempre sia in voi , e la detta sustanzia, che voi bene la distribuiate . Tutti i miei fedell , eh' erano sotto il mio padre, assolvetegli , che non sieno tenuti più a niuna persona . Comandate a tutti i conductori , e agli allogatori de' poderi , e delle possessioni , ehe furono del mio padre , perocchè ogni debi-to, che hanno i lavoratori , e ciò, che hanno a dare dal di della morte del mio padre infino a questo dì ; ogni cosa lascio loro , e in nulla gli mole-state , acciocche essendo sanza sollecitudine alcuna delle mie cose terrene, liberamente io possa servire a Dio, al quale, e nel quale l' anima miz, e il corpo mio in tutto è posto, e raccomandato. Orate per questa vostra ancilla ; oratene , pregovi , aceiocche possiate meritare solo di servir lo a Cristo, al quale mi sono disposata . Ori ancora la 'mperadrice Augusta per questa sua inutile , e disutile ancilla . Sempre vi confortate in Gristo Iesù . E suggellata che ebbe la lettera, per lo medesimo tostano corriero , il quale era venuto a lei , la mando al detto Imperadore . La qual lettera leggendo lo 'mperadore insieme col-

e sì perfetto ispogliamento del Mondo, e delle sue eose. E poi la mattina vegnente ragunò lo 'mperadore tutti i Senatori di Roma, e il padre dello sposo d' Eufragia, e comandò, che la let-tera fusse letta dinanzi a tutti. Allora udendo la gente la lettera , tutti piangevano copiosamente con pianto di grande compassione, e tutti quanti quasi per una bocca dicevano: O Imperadore , veramente la figliuola d'Antigono , e d' Eufragia è tua carne, e tuo sangue; veramente è disceso della tua generazione pietosa . Di buono padre , e di re-ligiosa madre escono religiosi figliuoli, e figliuole; della buona radice procede il buono ramo . E tutti d' una concordia si gittarono in orazione, e con molte lagrime pregarono Iddio per la fanciulta; e mai da quell' ora innanzi quello Senatore non fu più importuno allo 'mperadore per Eufragia . Poi il santo Imperadore distribuette in brieve tempo ogni cosa d' Enfragia pienamente, siecome nella piscola si contenea , e poi con molta pace passò di questa vita : ed. Estiragia secondo Iddio vivendo, e conversando, faceva astinensia oltre alla sua possibilità . Era allora di dodici anni , ed era in grandi battaglie ; ma ella siccome buona combattitrice , fortemente contra esse s' esercitava , e do lo 'mperadore inseeme coimenta contra esse s' esercitava, c
la 'mperadore in secreto, per la la prima incominció a digiuntere
grande allegrezza isparsono lagrande allegrezza isparsono lagrande allegrezza isparsono lagrande allegrezza isparsono lagrande allegrezza isparsono ladall' uno vespro all' altro poi
grande la contra de la colora de la colora de la colora
vedendo tanta virtude, e codopo i tre di Ellis sempre spitcalled. stanzia in una fanciulla , e tale zava, e nettava la casa

che bisognava alla cucina ella attigneva , e insul collo tutta pianto le disse: Madre, perdo-nami, perocche I lasciai per la la portava. Era di consuetudine nel Monasterio , che se alcuna fosse tentata dal nemico, o per vergogna. Allora le disse la Badessa: Ecco, figliuola mia, bai incominciata ad essere tentata, sogno, ovvero per altro modo per la qual cosa combatti valenincontanente si gittava a' piedi della Badessa, e con molte lagrime manifestava a lei la sua tentazione, e quella con gran pianto si gittava in orazione, e prega-va Iddio, che dalla detta Suora si partisse il nemico, il quale la tenea in quella illusione; poi le comandava, the dovesse recare pietre assai, e porle nel luogo, dove dormiva in ciliccio, e di soora spargere cenere e ivi dormire sopra queste pietre , e questo comandava che si facesse dieci di . Or un di essendo fortissimamente tentata dal nemico Eu-" pres-fragia, tolse molte pietre, e puotezza sele nel luogo, dove dormiva, e poi le coperse col ciliccio, e poi di sopra isparse della cenere, e ivi si riposava nel tempo ordinato. Ma avvedendosi la Badessa del ciliccio pieno di cenere d' Eufragia, incominció a ridere, e disse ad una delle più anticher Veramente, che questa fanciulla è incominciata a tentare. E con lagrime prego Iddio, e disse: O Segnor mio , che creasti Eufra-gia alla tua immagine , io ti prego, che tu la confermi, e conservi nel tuo amore, e timore . E poi chiamò Enfragia , e dis-sele : Figliuola mia , perchè non m'hai tu manifestata la tua ten-

t68 VITA DI Chiesa, e tutti i letti delle suo-

re sola gli faceva . Tutta l' acqua,

tremente, e fortemente fa' resi-stenzia al nemico, giammai in niuno modo acconsentendogli , acciocch' il vinchi, e poi dal tuo Sposo possi essere coronata, perocchè egli è debile come fummo a chi arditamente se ne fa beffe, e anche forte come leone a chi in nulla nulla gli consente . E poi volendo la Badessa provare l' obbediengia d' Eufragia, sì le comando, che un gran monte di pietre, il quale era in alcuna parte del Monasterio, tutte le levasse, e portassele aliato al forno . Allora Eufragia con molta \* tostezza si preparò ad empiere il comandamento. Or erano tra queste pietre molte, le quali era-no si grandi, che due Suore insieme non n' avrebbono potuto crollare una sola, ovveroun poco muoveria; ma ella con moita fidanza le dette pietre così grandi pigliava, e sopra i suoi omeri le poneva , intantochè d' niuto di niuna abbisognava . Era Eufragia allora di venti anni , e avvegnache in tanta fatica fosse posta , giammai non disse alla Badessa : Aiutami un' altra delle Suore, ne disse ancora: Troppo sono grandi le pietre, non le potrei portare ; mai in nulla con-traddisse , e ancora non disse : Io taaione , ma bálami celata? E sono digiuna ; io vengo meno

SANTA quella incontanente si gittò ai piedi della Badessa, e con grande

EUFRAGILA. 169
per debilezza ; ovvero: L' opera è essere nel Mooasterio al vespro troppo grande , non la potrei fare; ma tutta coofidandosi in Dio, e ancora nella virtù della santa obbedienza, io tutto adempie il comandamento della Badessa. E l' altro di disse la Badessa ad Eufragia: Non è convenevole, che queste pietre stieno allato al forno, e però incontanente le riporta nel luogo loro. Ed ella fedelmen-te con grande, festinanaia adempiette il comandamento della Badessa , non dimandando io niuna cosa , ne dicendo: Perche è questo? Allora la Badessa vedendo in lel sì perfetta obbedien-aia , sì le comandò , che per trenta di facesse il simigliante, acciocche la sua ubbidienza si riprovasse, e s' esercitasse io ogni perfezione . Allora Eufragia ri-piena di molta allegrezza, si si sforzava di compiere ogni di la sua obedienzia, noo lasciando pe-ro il rigore della sua astineoza per tutte queste fatiche, ma conper tutte queste raticae, ma con-tinuamente prendea il eibo d' o-gni tre dì l' uno ; onde vedendo-la le Donne, glorificavano Iddio della sua obbedienza. Altre v'erano, che se ne ridevano, altre, che dicevano: Valentremeote fa Eufragia; ma ella sempre lieta, e continuamente salmeggiando faceva la sua obbedienzia. Compiuti i trenta dì , andaodo Eufrate operazione, sì le disse la Badessa : Lascia stare , perocche noo è più bisogno, che queste pietre si portico più, ma togli la fari-na, e fa del pane, e cuocilo nel forno, acciocchè tu poi possi

colle tue Suore ; ed ella con molta letizia , e infinito gaudio faceva ciò, che le era comandato, E una notte dormendo Eufraria oel suo ciliccio, il nimico invi-diatore d' ogni bene le recò inoanzi quel suo marito Sena-tore di Roma, e parevale, che fosse venuto con gran com-pagnia, e :per forza la traesse del Monasterio con molta esulta-e fretta zione, e letizia, e menavala a Roma. Allora nel sonno incominciò fortemente a gridare, e a dire: Soccorretemi, Madre mia, e Suore mie, perocchè io soco sforaa-ta. Alla cui terribile voce la Badessa, e tutte l'altre Suore si destarono ; e andando a lei la Badessa la destò, e domandolla perchè così crudelmente gridava; ed ella poiche fu tornata in se, con molto pianto raccontò il suo sogno. Allora la Badessa vedendo, che 'l nemico avea operato questo in lei , per farla rivolgere. incootanente chiamò tutte le sue Suore, e infino al di istettero in orazione . . . . Poi cantati Inni ,e Salmi , stando Eufragia nel mezzo delle Suore sola , leggeva in uno libro; l' altre sedendo, e udendola infino alla seconda ora , poi caotando con loro insieme terza lo Chiesa ; e compiuta la salmodia di terza , Eu-iragia con molta \* tostanaa appa- \* recchiava quelle cose , ch' erano teaza necessarie alle Suore; mondava, e spannava tutta la casa, faceva ella sola tutti i letti delle Suore . a ciascheduna in oeni cosa

servendo, l' acqua attigneva , e

VITA DI SANTA

lavoropane coceva, e ogni altro " mermercena-ceonume faccendo, continuamente giammai non fallava, che di dì, e di notte non fosse al Divino Ufficio colle suore . E vedendo lo nemico tanta pazienzia, e tante fatiche portare a costei, e tanta umilità, mosso a invidia la cominció a combattere non in occulto, come solea, ma apertamente ; onde un di attignendo acqua Eufragia , il Diavolo la prese , e gittolla col vaso pieno nel pozzo, e poiche fu affondata sotto l'acqua, non molto stan-do tornò di sopra prendendo la fune della secchia, e cominciò a gridare, e chiamare molto forgustare, e chamare molto for-temente, e dire a Cristo: O Fi-gliuolo di Dio vivo, e vero, liberami di questa morte. Allo-

110

pozzo per cavarnela fuort e abbiendola tratta fuori si si segnò col segno della santa Croce, e poi ridendo si disse : Per lo mio Iddio lesu Cristo , che tu non mi vincerai, e io in nulla ti perdonerò . Io bo portata \* broccainfino al di d' oggi \* una mezzina d' acqua piena, ma da oggi innanzi io ne porterò due; e pedendo il Diavolo che non la voteva uccidere nell' acqua; un altro giorno quando ispezza-

\* talone , e uscendone grande abbondanza di sangue, fu tanto, e sì crudele il duolo, che cadde in terra come morta. Allora vedendola una delle Suore, la quale si chiamava Giuliana, la quale molto l' amava, corse al-l' altre Suore, e disse: Eufragia e morta in terra. E venendo le Suore di subito intorno da lei . tutte piangevano d' uno pianto irremediabile, pensando d' avere perduto cosi fatta compagnia. Allora la Badessa le gittò nel volto dell' acqua, e segnolla col segno della santa Croce dicendo: Figliuola mia Eufragia, ritorna a te medesima, e parla con esso noi, perocche troppo siamo per te piene d'amaritudine . Allora ella un poco respirò, e alquanto aprendo gli occhi disse loro vedendo ella quivi le legne, ch' ella avea ispezzate, volendola le sue compagne portare al suo letto: Per lo mio Iddio, che quinci non mi partirò io , infinoche non avro ricolte queste legne spezzate , e portatele in cucina. Allora la sua diletta Giuliana si le disse: No, sorella mia, perocche tu non potresti, ma io farò per te questo esercizio. Ma ella non consentendo s' empiette le braccia di queste legne, e con grande allegrezza , avvegnaché con molta fatica, e pena, si sfor-zava il meglio che poteva, di portarle in cucina . E vedendo il Diavolo tanta virtù, e costanva le legne, pigliò la scura, e za, e che in niuna cosa lo te-credendo ella dare nel legno, le mea, mosso verso di lei a gran-

fece fallare il colpo , e diessi nel alia cucina la portava, tutte le caica-legne sola ispezzava, i legumi

ra una delle Suore, la quale la vide visibilmente gittare nel pozzo, gridando forte, la Badessa con tutte le Suore corsono al

E U F R A G I A. de invidia, portando ella le det» guinosa per lo te lezne, le 'mpacció i piedi , e feccia cadere a terra della scala, e una di quelle (1) fruste delle legne le fece ficcare nella faccia, ta nell' occhio, e fitta. Allora la compa gna sua Giuliana incominciò a gridare, e a dire: O Suora mia, or non ti dissi io, che tu non le portassi, e che io le porterei per te, e non mi volesti udire? Ed Eufragia rispose di-cendo: Suora mia, non ti contristare, ma semplicemente mi trai questo legno dell' occhio. E fatto che l'ebbe, abbondanza di sangue uscia del suo occhio. Allora la Badessa di ciò molto contristata, tolse olio, e sale, e unselane; e fatta sopra lei orazione, mitigo un poco, e tornò in se meden ma'. Allora le disse Giuliana : O Suora mia dilettissima , io voglio , che tu ti riposi un poco nel tuo ciliccio, e io farò per te tutti I tuoi uffici , e servirò io alle Suore . Ed Eufragia rispose a Giuliana : Per lo mio Iddio vivo , che io non mi riposerò infinoattantochè io non avrò compiuto ogni mio servigio delle mie compagne ciascun di . Allora la Radessa coll' altre Suore la pregò molto strettamente, e be-nisnamente, che si dovesse "perdonare un poco , e riposarsi , mas-simamente per due così crudeli piaghe, le quali avea ; ma ella per nullo modo volle acconsen- volta (a) avendo lessato minu-tire, anzi così piagata, e san- to per le Suore, e volendo met-

guinosa per lo sangue, che l' u-scia delle sue fedite, compieva ogni suo servigio per potere confondere, e sconfiggere il Diavolo . Onde veggendo il nemico tanta costanza, e sofferenza, e vedendosi così confondere da una fanciulia, non potendo puis sostenere, un di quando Eufra-gia ando con Giuliana per alcuno servigio fare insieme, il Diavolo la prese, e gittolia a terra di quel luogo, lo quale luogo era di grande altesas; per la qual cosa Giuliana, e l'altre Suore gridando fortemente dissono quello, ch' era incontrato . Allora la Badessa coll'altre Suore corsono con grande tristigia in quel luogo, credendola trovare morta, e disfatta; ma ella vedendo le Suore, che veniano a lel, di subito si levò, e ven-ne loro incontro coo molta allegrezza ; della qual cosa la Badessa fortemente maravigliandosi. la domandò se in alcuno membro si sentisse pena per quella grande caduta ; alla quale rispose , e disse : Per lo Iddio mio. madre mia, che io non mi ricordo com' io caddi , ne come io mi levai . Onde vedendo la Badessa, che di sì grande alteaza caduta, oon era danneggiata, glorificò Iddio, e lodò; e poi rispar-disse a lei : Va' innanai, figliuo-mière la mia, nella tua Operazione, che Iddio sia sempre teco. Un'altra,

(t) cioè frusti .

(2) Lat. cum Euphraxia ollam ferventem teneret, in ous olus conurbat.

il Diavolo impedi i suoi piedi, e fecela cadere , e la detta ac-qua , che bolliva , la fece cadere sopra la sua faccia, la qual cosa sappiendo le Suore, corsono a lei volendola levare di terra, ed ella immantinente si levo ritta dicendo: O Madre mía, e Suore mie, perchè avete voi temuto? conciossiacosachè io vi dico in verità , che io sono così stata dannessiata da quest' acqua così bollente, come se mi fusse caduta addosso acqua fredda . E volendo elle provare se ciò fosse vero, toccarono di quella medesima acqua, la quale era rimasa nella pentola, e trovandola che bolliva, molto stupirono fortemente ,come da cos) caldissima acoua la sua faccia non era tutta ara. E poi la Badessa le disse: Sia Iddio tua guardia, figliuola mia, e ti confermi, e ti conservi nel suo santo timore, acciocche san-za intervallo di tempo il possi ervire sempre, e magnificare. E poi la Badessa entrò nella santa Chiesa , e chiamb quivi tutte le più antiche, e disse: Sapete, e vedete come Eufragia e piena della grazia di Dio conciossiacosache cadendo di tanta altezza non è contristata, ne io niuna cosa danneggiata , e dall' acqua bolliente non fu incotta la faccia sua . E le Suore allora rispuosono; Veramente . Madre nostra , apcilla di Dio è Eufragia , e cura , e guardia è a lui di lei , imperocche nelle

172 VITA DISANTA tere l'acqua bollente oel canale, chiato, e vii chiato, e vinto il nimico di Dio, e di tutte le sue battaglie perfettamente è liberata, E imperocche detto Monasterio , di tante sante Donne era illustrato aoperava Iddio per loro infiniti miracoli. Onde era consustudine in quella Provincia, che tutte le madri , ovvero nutrici , che avessero fanciulli infermi, gli portavano al detto Monasterio, e la Badessagli pigliava, e ponevagli nel mezzo della Chicsa vagti nel mezzo della Chiesa , e insieme con tutte le Suore si poneva in orazione, e di presente eraoo sanati d' ogni infermitade, e prendendogli le loro madri, con molto gaudio torna-vano a'loro alberghi lodando, e gloriticando Iddio . Era una suora nel Monasterio, nella quale era entrato il Diavolo e stava costei legata colle catene le mani, e' piedi, e gittava costel per la bocca ischiuma, e strideva co' suoi denti , e crudeli mugthi, e strida mettea, intantoche chiunque l'udiva, ispaventava; e infinite volte la Badessa con tutte le Suore pregarono Iddio per lei e moltitudine di lagrime per lei spargendo non la poteano sanare ; nulla di loro sì potea appressarsi a lei eziandio a darle mangiare , ma legavano ad una lunga mazza uno vaso, e iv' entro le davano la sua particella del pane, e de' legumi ; e alcuna volta toglieva la detta mazza per forza di mano alla Suora, che le portava il cibo, e gittavagliele drieto; per la qual cosa tutte grandi tentazioni, e le palesi, e la fuggivano. Un di la por-le occulte, in tutte ha soper- tinaia annunziò alla Badessa, e disse.

EUFRAGIA

disse, che alla porta era una donna con un fanciullo in braccio paralitico , la quale fortemente piangea, ed era il fanciullo d' età d' otto anni, sordo, e mutolo; onde sappiendo la Badessa, che Eufragia era perfetta nella grazia di Dio, disse alla portinaia : Chiama Eufragia ; la quale poiche fu venuta le disse : Va'a prendi quel fanciullo, e nelle tue mani lo reca qui a me; ed ella con molta velocità ando alla porta , e vedendo il fanciullo fortemente tremare per la parlasia, e posto in tanta pena, gli ebbe grande compassio-ne, e mandando fuori grandi sospiri lo segno, e disse : Iddio , il quale ti "plasmo , ti taccia sano, tigliuolo mio ; e poi il prese in sulle braccia, e portollo alla Badessa essendo perfettamente sanato, onde in segno di ciò incominciò a parlare apertamente ; per la qual cosa Eufragia fortemente ispaventata II pose giuso in terra , e di subito corse il fanciullo alla madre sua , e chiamolla nel proprio nome . Lo qual miracolo vedendo la portinaia, immantinente il raccontò alla Badessa; e la Badessa chiamò a se la madre del fanciullo , e per essere più certa, sì disse a lei : Dimmi , sorella mia , so tu venuta per tentarci , menandoci questo fanciullo sano? Allora la madre rispuose con gran timore dicendo: Per lo mio Iddio Giesii , Madre mia , che questo fanciullo giammai non ando, ne mai favello infino a questo dì , ma quando questa

Donna il tolse in braccio, di subito parlo; ed ella ciò vedendo ispauri tutta, e immantinente il puose in terra, e allora egli correndo venne a me. E poi la Badessa le disse : Togli il fanciullo tuo, e va' in pace, e Iddio sia sempre teco. Ed ella con molta letizia si parti, e tornossi a casa laudando, e glorificando Iddio. E considerando la Badessa, essere Eufragia cos) perfetta nella grazia di Dio , la chiamo a se dicendo: Io voglio , figliuola mia, che questa inferma del Monasterio prenda il cibo per tua mano, e che tu oggimai la servi. Eutragia con ogni umilità avendo ricevuto il comandamento, tolse del pane, e il vaso co' tormo legumi, e portollo alla detta in-ferma. Allora quella stridendo co' denti, e mettendo grandi, e crudeli ruggiti, fortemente l'assali, e prendendo il vaso de' legumi , e molto istridendo il vo-lea rompere ; ma Eufragia le pigliò le mani , e disse : Per lo mio Iddio, se tu non ne stara' in pace , che io ti batterò col bastone della Badessa mia , sicchè tu non saraí più ardita di fare malignitade. E udendo el la queste parole si rappacificò un poco . Allora veggendo Eutragia com ella era racchetata , le in-comincio a parlare , e a lusin-gare dicendo: Dolce mia Suora , siedi quì meco, e mangia, e bei , e non fare più queste malignitadi . Allora quella quietamente sedette, e mangio, e bevve con pace ; e da quel da innanzi non le fu più porto il

costei, se non Eufragia; date"la vogliomi il pane, e i legumi, e "vbia
servire io. E pigliando il cibo,
andossene a lei dicendo: Te, Suora mia, siedi, e mangia in pelosa pace; e quella quasi come leone si levò su immantinente, e prese costei, e tutto il vestimento le stracciò, e battendola fortemente la gittò in terra ,e saltandole addosso tutte le carni le stracciava. Allora ella incominciò a gridare, che l' aiutassono, imperocchè l' uccideva, ma niuna di loro s' ardivano prossimarsi a lei . Giuliana vedendo questo , corse , e disse ad Eufragia , come quella. interma uccideva una delle Suore; ed ella incontanente corse, e trassegliele delle mani tutta insanguinata, e la gola .e la faccia tutta stracciata , e disse Eufragia alla inierma : Perchè hai tu così voluto fare come pazza alla nostra Suora?

cibo colla mazza, ma Eufragia che le disse Eufragia: Per lo mio colle sue proprie manı gliel dava . E udendo le Suore tanta maraviglia , glorificarono Iddio , e oravano per Eufragia. E poi qualunque ora la turbaya il Diavolo, ch' era in lei, le dicevano l' altre Suore : E' verrà a te Eufragia, e daratti del bastoce; e immantinente , ch' ella udiva ricordare Eufragia, cessava il Diavolo di tormentarla. Or una delle Suore vedendo tante maraviglie fu percossa, e tentata fortemente d'invidia verso d'Eufragia , e disse : E' non pare , che niuna possa dare mangiare a

sua inferma , e trovandola , che stracciava il suo vestimento , e gittavalo tutto in terra, e ricoglieva lo sterco suo, e mangia-valo; e veduta che l' ebbe Eufragia, crudelissimamente piangendo per compassione, sì lo disse alla Badessa, e simigliantemente ciò intendendo tutte, corsono la a vedere quella inaudita miseria. Allora comaodò la Badessa ad Eufragia, che la ri-vestisse d' una tonica "capillata, e poi tolse Eufragia il pane, e il vaso co' leguni, e la tonica, e andò a lei, e disse: Te, sorella mia, questa tonica, e tu istessa la ti vesti , e prendi la tua esca, acciocchè tu ti possi riposare; e poi le disse : Perche ti confondi tu così? e stette dinanzi a lei , infino che compi di maneiare, e di bere, e non cessava di piangere, e di gittare abbondanza di lagrime innno all' ora di vespro, pregando Id-dio per lei, che la sanasse, e traessela di tanta miseria. E poi la mattina seguente la Badessa chiamò Eufragia , e disse : Per-che mi tenesti tu celato , figliuola mia , che tu orasti per Allora quella stava stupefatta, e costei , pregando Iddio , che la istringeodo i suoi deoti. E an- sanasse? or credi tu , che io lo

Iddio, che se tu farai più que-

ste perversitadi contra alcuna delle Suore tue, che io ti batte-

ro col bastone della mia Badessa

sanza niuna misericordia , e più

non ti perdonerò . Allora elia udendo queste parole si rappaci-ficie . E la mattina sesuente

andando Eufragia a visitare la

E U F R A G L A. Eufragia, e disse a lei: Perdonatemi, madre mia, che io la tro-vai in sì fatto obbrobrio, e vituperio, che commossa a grande compassione orai per lei. Allora disse la Badessa a lei : Io ti manifesterò alcuno secreto, ma suardati tu per questo non te ne esalti punto . E poi disse a lei : Ecco , che Iddio t'ha data podestà , e signoria sopra questo Demonio terribile , acciocche tu lo cacci via . E udendo queste parole Eufragia, si gittò in terra per umiltà \* boccone, e sparse terra, e cenere sopra il suo capo, e fortemente gridando, e crudelmente piangendo, sì diceva: Guai a me, misera, che io sono cane morto, e tutta immonda; guai a me , che sono piena d' ogni peccato ; or chi sono io, che io possa cacciare così potente Demonio , il quale già per si lungo tempo non è stato potuto per niuno cacciare? Allora la Badessa la incominciò a confortare dicendo: Figliuola mía Eufragia, a te si confa questa grande operazione, acciocchè tu conosca la fatica, ch' hai portata, e le battaglie, che tu hai sostenuto, e quanto è lo tuo premio, che t'è riserbato in vita eterna. E avendo ricevuto il conforto Eufrasia dalla Badessa, andossene in Chiesa, e gittossi in orazione nel cospetto di Dio, e priegalo dolcemente, che le desse il suo aiuto in questa operazione . E come fu compiuta

l' orazione, ando alia detta in- \* fersi ferma, secondo il comandamento proibissi della Badessa, e tutta la congregazione la seguitavano, accioc-chè vedessono il fine. E approssimandosi ella a lei disse : Saniri Iddio mio, e il nostro Segnor Gesù Cristo, il quale ti creò; e poi le fece il segno della santa Croce nella sua fronte. Allora lo Demonio incomin-ciò di presente a gridare, e a dire a grande boce: Guai a me, miscro, che tanti anni so-no abitato in questa maligua me-ritrice, e niuna persona me ne \* colla pote mai cacciare, e ora questa bocca a immondistima, e piena d'ogni terra iniquitade si storza di cacciarmene . Ed Eufragia disse : Non io ti caccio, ma Iesú Cristo, al quale disposata sono ,e avvegnadioche io sia così immondissima, e misera, e piena d'ogni iniquitade, e fallace, come tu hai detto, nientedimeno non per me, ma per lo comandamento del mio sposo Iesà Cristo escici, e partiti da lei, e se lo torrò il bastone della Badessa hattendori, ti caccerò via. Ma molto con-traddicendo il Demonio, e non volendo uscire di lei, tolse Eu-fragia il bastone della Badessa, e disse a lui: Esci fuori, Satanasimmantenente, se non che io ti flagellerò duramente. Allora rispuose il Demonio, e disse: Or come vuogli tu, che io n'esca? io non la posso rifiutare, impe-rocchè io hoe con lei patto. B immantanente Eufragia la inco-

mina

(1) così il M.

minciò a battere col bastone, e diceva: Esci della fattura, e immagine di Dio, o immondo Spirito, che rifrenare ti possa il mio Segnor lesti Cristo . Al-Iora il Demonio fortemente gridava, e diceva: Io non mi posso partire; perchè tu adunque mi perseguiti tu? or dove debbo io andare? Ed Eufragia disse: Va' nelle tenebre di sotto nel fuoco eternale, nelle pene, le quali aspettano te, e I padre tuo Diavolo, e tutti coloro, che fanno la volontade vostra. E tutte le Suore stavano a vedere, e aspettare la fine di questa battaglia, la quale avea Eufra-gia col Diavolo, e forte orava-no per lei; ma il Demonio per niuna cagione volca uscire lei, ma in ogni cosa contraddiceva. Allora Eufragia levò le mani, e gli occhi al Cielo dicendo: O Seganr mio, non mi confondere, e non mi dispregia-re in quest' ora. Sposo mio, non mi lasciare vincere a questo Demonio; son certa, che non è di mia libertà, e però io lo lascio alla tua potenzia. E subitamente dette queste parole lo De-monio per la bocca gittando schiuma con istrida, e rugghiare de denti, faccendo guai fuor di misura, si parti da lei, e fu sana histora, si parti da lei , e iu saina la Donna in quell'ora. E fatto questo tutte turono insieme le Suore, e laudarono, e glorifica-rono l'dito, ripensando con gran timore quello, che intervenuto

alla Badessa, ed ella la menò nella Chiesa, e tutte orando per lei, glorificarono Iddio, lo quale tante mirabili cose avea operate nella sua serva, liberandola da si terribile Demonio. E da quel di innanzi Eufragia si diede a molto maggiore umiltade . che in prima, intorno a ciò, che avea a fare degli esercizi del di . e della notte, e massimamente in orazioni, e in lunghi digiuni, secondo la sua usanza, e sanza niuna cessazione serviva a tutte le Suore con ogni allegrezza, e con pronto animo, e con ogni umilitade, e con infinito gaudio, e con molta dolcezza adempieva, e compieva tostamente, e faceva tutte quelle cose, che dalla Badessa, e dalle Suore le fossono comandate.

SANTA

Dopo certo tempo vide un di la Badessa una visione, della euale fortemente conturbata si gittò in terra in orazione nella Chiesa, e niuna cosa manifestò a persona della visione. E vedendo le Suore in tanta amaritudine la Madre loro, fortemente erano stupefatte, e niuna ardiva di domandarla, che avesse, di che così stava turbata. Ma vedendola stare più dì in euesta turbazione, e sempre orando, anda-rono a lei, e con grande timore. e reverenzia sì le dissono: Diteei, Madre nostra, perche tanto vi dolete, e perche tanto, turbate le nostre anime? E la Badrs-sa rispuose, e disse: Figlinole mie, non mi costrignete di dire le era. Poi prese Eutragia questa , ch' era sanata , e lavolla colnulla infinn a domane; le quasli l'acqua, e vestilla, e menolla tutte rispnosono dicendo :Madre

EUFRAGIA. nostra, se tu non lo dici di presente, sappi che infinita scoosolazione tu fai all' anime. Allo-ra rispuose la Badessa dicendo: Imperocche io noo v'ho voluto contristare, come sono io, però non v'ho manifestato insino a ora la cagione, perchè così sono afflitta, e dolente; ma impe-rocchè m'avete costretta, udite la cagione. Sia a voi manifesto, che Eufragia tosto si partirà da noi, imperocche domane morrà; ma niuoa ardisca di manifestargliele, acciocche non la contristi , infino che oco viene la sua ora. E udendo ciò le Suore feciono grande pianto per ispazio di due ore. Una fanciulla delle Suore, la quale era fuori della Chiesa, udendo questo pianto Chiesa , udendo questo piamo corse al forno , e trovando ivi Eufragia con Giuliana disse : Sappi , Madonna mia , che per te è grandissimo pianto nella Chiesa tralle Suore . E udendo queste parole Eufragia con Giuliana, stupefatte niuna cosa dicevano. Poi disse Giuliana: Forse che quello tuo Senatore di Roma avrà ancora ismosso lo mperadore , e avra mandato comandando, che tu esca del Monasterio. e torni a Roma, e però forse si contrista così la Badessa, e le Suore? Alla quale rispuose Euiragia, e disse: Per lo mio Dio, sorella mia Giuliana, che se tutti gl'Imperadori del Moodo col loro Imperio si raguoassero qu) , non mi potranno rimuovere , che io mai rimuti, ovvero mi parta dal mio Sposo Cristo; ma quando avremo compiuto di met-Tom. III.

tere questo paue nel forno, va poi, e sappi la cagione di questo così gran pianto, perocche molto e l' anima mia turbata, dappoiche io questo fatto hoe udito. Per la quale cosa ando Giuliana alla Chiesa, e sentendo dentro le Suore fare grande piaoto, ristettesi di fuori, possendo orecchi a quello, che dicevano, e in quel pianto cominciava la Badessa a narrare la visione sua; per la qual cosa fortemente s'affliggeva, e diceva così alle Suore: Che v'eraoo due giovani di smisurata bellezza, e venivano al Monasterio, e domandavano Eufragia per menamela, e diceano a me: Dallaci, imperocchè lo 'mperadore la chiede. E suhito vennero due altri giovani dicendomi : Togli tostameote Eufragia, e vienne con esso noi, imperocche lo imperadore onnipotente ha bisogno di lei . Allora togliendo Eutragia con esso noi , andammo tutti insieme . e perveoimmo ad una porta, la cui gioria, e bellezza non la posso raccontare, taota era; la quale porta essa medesima s'aprì, ed entrati dentro vedemmo una camera celestiale d'intinita bellezza, il cui spazio, e grandezza era iocoarrabile, e io vi vidi un letto nuziale di maravigliosa bellezza, e oon fatto per umana operazione, e io, misera, noo mi poce appressare a quel luogo, ma questi giovani presono Eufragia, e menaronia dentro, offerendola dinanzi al suo Sposo Cristo, il quale ivi l'aspettava con molta gloria. Ed ella immantenence, che vide il suo Sposo, il quale ranto tempo avea desiderato, si gittò in terra, e adorò i suoi immaculati, e santissimi piedi. Vidivi con Cristo innanzi a lui Angeli sanza numero, e Santi, i quali aspettavano Eufragia, e nella sua venuta maravigliosamente esultarono; e poi vi venne la Madre di Dio e con infinita moltitudine di Vergini; e prese la nostra Donna Eutragia, e mostrolle un pala-gio con camere nuziali, la cui magnificenza l'umana lingua non può parlare; e poi le mostrò una sedia di grande segnoría, e una corona di molta bellezza , e d'infinita gloria; le quali tutte cose disse, ch'erano apparecchiate per lei; e una vo-ce fu udita, la quale disse: O Eufragia, ecco lo riposo della tua fatica, ecco il trionto, e la vittoria delle tue batraglie, ecco la corona della tua vittoria; questa è la tua mercede, la quale t'è apparecchiata, perche vigoro-samente hai combattuto, e perfettamente hai vinto; onde ri-torna ora, e poi dopo i dicci di verrai, e di tutte queste cose sarai ripiena eternalmente. E poiche la Badessa ebbe detta questa visione alle Suore, disse: Nove dì sono, che io vidi la detta visione, sicche domane sanza visione, sicche domane sanza fallo si partirà da noi Eufragia, onde ve l'ho tenuto celato solanorte per non contristarvi infino a. a esa morte. Udendo queste core Grahana, la quale ascoltava di mori, meominero durtmente a percuotersi il petto, e

gia in tanta amaritudine Giu-liana, sì le disse : Io ti scongiuro, Suora mia, dalla parte di Dio. che tu mi dica per ordine quello, che tu bai udito, e perchè tanto crudelmente piagni. Allora Giuliana le disse : lo pianeo imperocche oggi ci spartiamo insieme l'una dail' altra , perocche io udi' ora, che tu dei morire domane. Udendo queste parole Eufragia, venne tutta meno, e non potendosi sostenere cadde in terra, e Giuliana stava allato a lei, e crudelmente plangea; e poi disse Eufragia: Aiutami andare nella bottega delle legne porgendomi la tua mano, e poi quivi mi lascia sola , e compi l'officio mio, e quando è cotto questo pane, trailo del forno, e portalo al Monasterio. E Giu-liana fece come le disse Eufragia, e niuna cosa manifestò alla Badessa di quello, ch'esa inter-venuto. Allora Eufragia inginocchiandosi in terra orava a Dio dicendo: O dolce mio Segnore, perche m'hai tu abbandonata pellegrina, e pupilla? O Padre mio, perchè così tosto dispregi, e cacci da te la mia miseria? Ora, Signor mio, era il tempo del mio combattimento , ora era il tempo, che io dovea combattere contra il Diavolo, e tu vuogli ora torre l'anima mia, Ricorditi di me , Cristo mio , amor mio , e donami ancora questo anno, acciocche io possa piangere un poco i miei peccati. O guai a me misera, che aucora

con amaritudine ritornò al dette

forno, e avendo veduta Eufra-

non ho cominciato a fare penitenzia de miei peccati, e nulla buona operazione è in me! O Signor mio, or non sai eu, che nel sepolero non ha penitenzia, e dopo la morte non sono lagrime? Non coloro, che sono nell'Inferno ti lodano, ma coloro, che vivono, lodano il tuo nome. Donami adunque, amor mio, solo un anno, imperocche io sono misera sopra tutte le misere, e sono veramente arbore infruttuosa. Allora una delle Suore udendo così amaramente piangere Eufragia, e così ferventemente orare, corse e an-nunziollo alla Badessa; e Giuliana , la quale era ivi presente , disse alla Badessa : Or non sapete voi, che Eufragia ha conosciuto, che domane veramente dee morire, e però istà in tanto pianto, e contrizione? E la pianto, e contrizione? E la Badessa incontanente tutta stupitte, dicendo: Or chi ha potutto giammai questo manifestare? or non comandai io, che niuna gliel manifestasse? E poi

disse: Andata e, menatich a me. Ed essendo pol remata, szetet edinanai alla Badessa con amtro piano e, e isuo cochi abbondavano di lagrime. Allora vedendola la Badessa col contriture, anda la Badessa col contriture, periodo di a Badessa col contriture, periodo e mante del produce d

 $\mathcal{A} G I$ 1. gere i miel percati. Ecco ora mi parto sanza gaudio di pietade, e d'ogni buona operazione sono povera, e non è a me speranza di salute. E dicendo que-ste parole si gittò in terra a' piedi della sua Badessa, e allora si levò un pianto di grande amaritudine, e di grande voce tra le Suore : ed ella dicea alla Badessa; Abbi di me misericordia, dolcissima mia Madre, e priega Iddio, che mi doni almeno un anno. Guai a me mesera! piena d'ogni peccato, circundata d'ogni iniquitade, perocche io non so ancora, che si sia penitenzia. bre si saranno dopo me nell'altra vita, ovvero chente sieno i tormenti, i quali mi sono apparecchiati, O penitenzia, come non t' ho conosciuta! come mi parto subitamente da te vota , e infruttuosa! Poi la Badessa vedendola in tanta contrizione, commossa a pietade, acciocche si confortasse, e prendesse consolazione di speranza, e di salute, sì le disse : Figliuola mia Eufragia, sappi veramente, che tutta la Corte di Paradiso t'aspetta, e il tuo dolce Cristo, al quale sei disposata, hae apparecchiato un palagio di smisurata bellezza, e d'infinita gloria; e incominciolle a dire la revelazione, che di lei avea veduta, dicendole : Confortati, ecco tu se' fatta degna, figliuola mia dolcissima, d'ogni bene, il quale t'ha conceduto Iddio per la sna ineffabile misericor-dia. E poi le disse, che pregasse Iddio per lei, e per le sue SuoVITA DI SANTA

re . E giacendo ella a piedi del- dole con grande devozione pianla Badessa, e sempre piangendo, di subito incominciò tutta a tremare, e poi la prese una potente febbre. In quell'ora comandò la Badessa, ch'ella fosse portata in Chiesa; e ciò fatto tutte le Suore le sedevano d'intorno. e con molta amaritudine piangevano. E venendo l'ora della refezione delle Suore, comandò la Badessa, che tutte si partisso-no, e sola Giuliana rimanesse con lei, imperocche mai non l'abbandonava, ed ella chiuden-do l'uscio della Chiesa, diceva in segreto ad Eufragia: Madouna mia, e Suora mia, non mi dimenticare, perocchè tu sai be-ne, che mai da te non mi sono partita; e prega Iddio, che me ne meni teco. Ricorditi, dolce mia Suora, come ti provocai, e aiutai nelle battaglie dell' anima: priesa adunque Iddio , che come siamo state compagne in terra, così siamo inseparabili io Cielo . E la mattina vegnente vedendo la Badessa, ch'ell' era nello stremo e in fine, comando a Giuliana, ch' andasse a tutte le Suore, e dicesse loro : Venite a salutare Eufragia , imperocche ella e in sulla morte. Allora si ragunarono tutte le Suore ad Eufragia, e con gran pianto, e infinite lagrime l'abbracciavano e baciavano, raccomandandosi tutte a lei, ma ella tucea, e non rispondes nulla. Poi ven quella, ch'era stata informa, la quale Iddio avea purgata dal Diavolo per li suoi meriti, e prendendole le mani, e bacian-

gendo diceva : Ecco le mani , le quali tanto tempo mi servirono per la virtù di Dio; per queste mani la sua grazia operando, fu cacciato il Demonio dall' autma mia; ma Eufragia guardan-dola, non le pote rispondere nulla . Allora la Badessa le disse : Or non rispondi tu alla tua Suora, la quale tanto si coosuma per te? e Eufragia mirandola. sì le disse : Perche mi triboli tu , sorella mia, lasciami riposare, perocche già sono tutta venuta meno, ma nientedimeno questo ti dico: Temi Iddio, ed egli sempre ti guarderà, e giammai egii non ti lascera perire. E poi rivolse gli occhi verso la Badessa, e riguardandola , le disse con pia-na voce : Compagna mia , e Madre mia, orate per me impe-rocche l'anima mia è ora in grande battaglia. Allora la Badessa si gittò in orazione per lei ; e compiuta l' orazione risposto dalle suore, Amen, Eufragia rende lo spirito a Dio . Vivette in questo secolo anni trenta. Seppellironia con molto onore colla sua madre, e tutte glorificavano Iddio, che di tale conversazione le avea fatte degne, e dato loro tale compagnia, Giuliana sua diletta Suora non si parti mente dal sepolero per tre di piangendo, e lagrimando, e massimamente perchè le avea insegnato lettera , e il salterio , e ogni altra cosa, che fu necessaria, e mai da lei non si partiva,e sempre la confortava di stare ferma nel timo

EUFRAGIA. re di Dio, e però non si potes partire dal sepolero. E il quarto di il pianto di Giuliana fu tornato in grande letizia, e fu ripiena di molta allegrezza, correndo alla Badessa le disse: Ora per me, Madre mia, imperocche Iddio m' ha chiamata, perocche la diletta mia Suora Eufragia ha pregato Iddin per me, ed ecco, che 10 ne vo. E dicendo queste parole la prese una lieve febbre. e dopo i cinque di morì , avendo dara pace, e abbracciate tutte le Suore; e seppellironia con Eufragia. E dopo i trenta di chiamò a se la Badessa le più antiche del Monasterio, e disse loro: Fra voi eleggete Madre , la quale vi possa essere in mio luogo sopra voi, imperocchè Iddio già mi chiama, e la nostra fi-gliuola Eufragia hae molto pregato per me , acciocche in possa essere fatta degna del celestiale Regno; ed eccn, che Iddio l'ha esaudita, e ancora la nostra suora Giuliana le è accompagnata co' suoi meriti , e con lei dimora in vita eterna. Affrettomi io misera peccatrice d' andare là , acclocche Cristo mi faccia degna d' abitare con loro . Allora le Suore furono piene di molto gaudio udendo , che Eufragia , e Giuliana erano in tanto bene; e però tutte pregavano Iddio, che le facesse degne di potere abitare con loro in quella gioria; e nientedimeno forte si doleano maare. Paa put eicente una, con-una, che avea nome Teogna, con-fermandola Badessa del Monaste-d'aggiugnere a' suoi meriti Tom, III. M 3

rio : e confermata che fu , la Badessa la chiamò a se , e dissele: Suora mia Teogna, ecco tutte t' hanno eletta , acciocchè tu sie loro Badessa a modo di madre spirituale. Tu sai tutti gli ordini, e costituzioni del nostro Mona sterio, hai aocora cognosciuto perfettamente tutto l' ordinamento, e modo della nostra Regnia, e singularmente, che mai non acsuisti a questo Monasterio pecunit, ovvero possessione, acciocchè le loro menti non possano essere occupate nelle terrene, e instili cogitazioni, e acciocchè per questi acquistamenti temporali non perdano le possessioni di vita eterna; ma più tosto ti studia, ch' ell' abbiano in dispresio queste cose terrene, e transitorie , le quali tosto vengono meno, acciocche essendo in tutto spartite da esse, possano so-lamente vacare a quelle di vita eterna, e acciocche sieno fatte degne per lo dispregio di queste cose visibili , possedere le invisibili , e celestiali . Fa' che vivano in estrema povertà, acciocche poi vivano in compiuta ricchezza . Degli altri santi ordinamenti del Monasterio nullo in uno modo consenti, che preterisca, o diminuisca, ma più tosto del contrario, gli tieni, siccome è fatto infino a quì. E poi disse alle Suore : Figliuole mie, io so veramente, che voi avete a menientedimeno forte si doteano nava dilegione fa ;e imperò y: per lo patrimento di si fatta quanta dilegione fa ;e imperò y: madre. Ma poi elessero le Suore piego ; che voi la seguiriate ; acciocche possiate ensere degna con con meriti ; e quanta "dilegione fo ; e imperò vi dispregio 182 VITA DI S. EUFRAGIA. dispregiare il Mondo . Impara- no in quel luogo in te a vivere povere quì, ac-ciocche siate ricche in Dio. Sopra ogni cosa mantenete l'amo-re di Dio insieme, acciocchè la pace di Dio abiti in voi. E poi fatta l'orazione, e risposto dalle suore , Amen ; tutte l'abbraccio, e eon molte lagrime, e te-nerezza a eiascuna diede la sua pace colla sua santa bocca, e scomiatandosi da loro , con molta umilità sola entrò nella Chiesa, e chiudeodo le porti della Chiesa eomando, che niuna vi do-vesse entrare infino alla mattina; e poi la mattina entrando le Suore nella Chiesa, trova-ronia morta, e molto giorifican-do Iddio, con grande onore la seppellirono nel monimento di Eufragia; ma poi non vi seppellirono più persona. Molti segni, e miracoli, e curazioni vi si ian-

no in quel luogo infino a questi di . I Demonj useendo degli uomini gridano, e dicono: Ecco, che ancora dopo la morte ha podestà in noi Eufragia. Questa è la vita , la religione

della vera Senatrice Eufragia, la quale meritò il eelestrale Senato , perchè questo dispregióe . Affrettianci ooi adunque di seguitare la sua conversazione, cioè la sua umilità, e mansuetudine, e perfetta obbedienzia, acciocche noi insieme con lei meritiamo di partecipare la vita eternale ; in partecipare la vita eternale; in laude, e gloria degli Angeli, e de' Santi, per lo nostro Segnor Giesti Cristo Salvatore del Mondo, al quale sia gloria, e onore, e imperio per infinita secula seculorum. Amen.

Compiuta è la Vita di Santa Rufraes.

ta Bufragia .



# V I T A D I S. GIOVAMBATISTA.

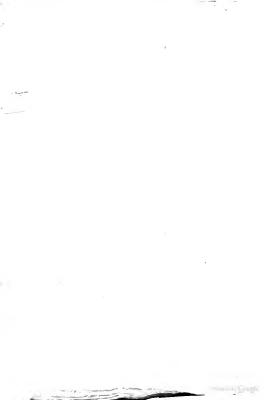

## T A

# S. GIOVAMBATISTA.

LAUDE di Dio, Giovanni sì facciamo per dare e della dol- ricreazioni alle menti inferme, ed è una cotale opera fanciul-lesca, sicobè queste anime fan-ciulle n'abbiano una letizia ispi-Mesere Sano risule, e col aparios nocieras les vegimos dire dicus cosa alla vis di Cristo, e della mo conere, al diferio, e terre della contra di rituale, e così apparino a m ca ser assor, sécole 1000 has source le requirable à limiter de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del l tendo d'entrare in così somma a queste meditazioni bassette ,

me vi piace me vi piace, ispezialmente di costui, che la Chiesa fa festa della sua nativitade, e pone di lui, che fu Santo nel ventre della madre, sicche io mi peoso , che la sua vita fusse poscia tutta santa; e noo si truova, e non si dice mai di lui , se oon santità , sicchè singularmente mi pare, che sì possa pensare di lui tutta santità pic-colo, e grande; chi non fosse già a maggiore perfezione, com'éne detto di sopra.

La prima parce porremo della sua nativitade infinochè n' andò nel diserto. La seconda parte, com'e-

gli conversava nel diserto infino al battesimo. La terza parte del battesimo, e della sua morte.

Ra incominciamo la prima parte Dicono i Santi di lui, ch'egli fu il più singulare uomo, che (1) anche oascesse in questo mondo, salvo la persona di Christo, e questo si com-prende per le cose, che furono di lui . In prima , che fu an-nunziato dall' Angiolo , e oato di persone, che mai non avevano ingenerato, e che pa-revano disperati di mai non ingenerare ngliuoli; e questo si mostra, perocche Zaccheria non credette alle parole dell' An- così grande nel cospetto di Dio, giolo, infinoattantochè non ebbe le parve si grande grazia, il segno, cioe, che stette mu- ch'ella non sapeva in che modo

Zacchería, e alla Donna sua, e a tutte l'altre persone, che gli coooscevano : che possiamo pensare, che Zaccheria tor-nando a casa, e vedendo Ma-donni l'inhatta con (a) a inhaladonna Lisabetta così (a) tribulare di questa novità, ch' era jotervenuta, si fece dare da scrivere, e scrisse allora tutto come l'Angiolo gli aveva detto, e impuose a lei un grandissimo silenzio, che non si dovesse di-re, insinoatrantoch' eglioo ri-chiedessono la volocta di Dio, quaod' e' volesse, che si mani-iestasse. Allora Santa Lisabetta fu ripiena di grandissima grezza, e consolazione, e di fede

grandissima, che iocontanente credette, ed ebbe per fermo ció , che l' Angiolo avea detto a Zacchería . Anche egli scrisse, come l' Angiolo avea detto, che questo fanciullo sarebbe magoo nel cospetto di Dio, e non berebbe vino . Al-lora Madonoa Elisabetta si gitto in terra, e con divozione, e lagrime incominció a benedire, e ringraziare Iddio di sà grande dono e beneficio, che avea degnato di dare a servi suoi; che bene le parve grao de grazia d'avere figliuolo, perche molto l'avea già disiderato, e chiesto a Dio. Ma questa d'avere cotale figliuolo , e tolo; e grande cosa parve a ella potesse riconoscere questa gra-

(1) quart unqua, mai. (a) cos dice .

BI S. GIOVAMBATISTA.

gratia, e incominciarono a ra- Santa Elisabetta gravida di me-gionare insieme questi Santi si sei, in quel tempo la nostra Vecchi, lo che modo potessono Donna fu anounziata dall' Anrinnovare la vita loro in più piacere di Dio , e ordinarono di fare grandissime limosine, e raddoppiare il sacrificio, e ordinare tutto il tempo loro in orazione, e in laude di Dio, e così ancora di tutta la famiglia loro; e cootinovamente istavano in grandissima allegresaa , e divozione ispirituale , considerando la volontà di questo figliuolo, e de' modi, che Dio aveva tenuti coo loro , cioè di dare loro tanta allegrezza nella vecchiezza appresso alla morte. E così facendo , s' avvide Santa Elisabetta , ch' ella éra gravi-da , e sempre cresceva l' allegrezza, e la divozione, e sem-pre abboodavano questi due servi di Dio n maggiore nmiltà , e o riconoscimento del grande beneficio, che ricevevano da Dio . Ed ecco , che a Madonna Lisabetta incominciò a crescere il corpo, come fa all'altre don-ne, e a sentire il benedetto fi-gliuolo, sicche la famiglia te oe cominciarono a avvedere, e a fare grande allegrezza , incominciasi a spandere tra i parenti, e tra gli amici loro, e tutti venivano coo grande allegrezza a fare festa con Zac-

cheria, e Lisabetta, e molto si lagnavano di quello, ch' era intervenuto, cioè, che Zaccheria era diventato mutolo in cos) fatto tempo, e in cotanta allegrezza, ma non sapevano il segreto di Dio. Ed essendo

giolo, e l'Angiolo le disse, come Elisabetta sua sirocchia era gravida di sei mesi, come quegli, che ben lo sapea; che pare, che si voglia dire, che quello medesimo Angiolo annunzió l' uno , e l' altro; e la nostra Donna, come fu volon-tà di Dio, si levo iocontanente, e ando a vicitare la sua sirocchia: e pensossi, che le fosse revelato da Dio, come questo doveva essere figliacio di grande valuta; e ando la nostra Douna in montagna coo una onestissima compagnia, dob-biamo credere. Nel Libro della Vita di Cristo dice, che fu Giuseppo Sposo suo, che andò con lei ; ma io non so come racconciare questo ora, che nel Vangelo si dice , che Lisabetta gndò fortemente Oude ho io questa grazia, che la Madre del Signore mio viene a me ? E sc Gius:ppo udl queste parole , com' egit dubito poscia, quando egli vide la donna gravida, e pensava oc-cultamente d'abbandonaria? e' conviene , che l' Angiolo l' annunziasse il segreto di Dio anai che la rivoiesse. Non dico

più di questo. Ma ritorniamo . Come la Donna nostra giunse a Santa Lisabetta, giugnendo quella gloriosa, e benedetta Vergine pie-na di Dio, e dello Spirito San-to a casa di Santa Elisabetta, entrò nella casa , e disse , che ell' era parente di Elisabetta . E vedendo so questa così venerabile onesta giovane, corse una del-le servigiali a Santa Lisa-betta, ch' era in Neaberet in orazione, e disse : Madonna, e' c' è venuta una giovana, e c'è venuta una giova-ne, e dice, ch'è vostra pa-rente. Ella éne più bella, che gli Angioli di Dio, e più di-lettevnle a vedere. Veracemen-te credo, che Iddio abita can lei, che io mi senti' incontanente nell' anima mia una gran-de divozione di lei . Elisabetta si levò su incontanente, e venne fuori della camera, e la nnstra Donna sì tosto, cnm' ella vide questa Santa Vecchia, e siccome maestra d' umiltade , incontanente le s' inginocchiò, e salutolia riverentemente; e Santa Lisabetta s' inginocchiò a lei , pniche sì tosto , com' ella udì la boce di Maria , sentì nei ventre suo l' allegrezza del fanventre suo i anegenza dei Int-ciullo Ginvanni, che sentì nel-l'anima sua lo spiritu della profezia, e però s'inginocchiò baciandola, e levosi suso, e in-cominciò a gridare: Onde ho io questa grazia, che la Madre del Signore mio viene a me? E la Donna nostra intese bene queste parole, e guatolla . Lisabetta gli enminciò a dire, come il fanciullo nel ventre suo sì faceva sì grande allegrezza, ch' ella nol potrebbe dire, e disse : Benedetta se tu sopra tutte le femmine, e benedetto

sua, e sedette un poco con lei, e disiderava d' andare tosto a Zaccheria, e dirgli queste velle così grandi, e però disse a lei : Riposati, figliuola mia, e io vogito andare a dire a Zaccheria come tu ci se' . giugne alla camera di Zacchegiugne alla camera di Zacche-ria, e andò a lui con sì gran-de festa, che pareva una fem-mina fuor di se, e Zaccheria la guatò, e molto si maravi-gliò; e ella incontanente gli dis-se: Rallegrati, graziosissimo vecchio, che Iddin t' ha prestata tanta vita : Vedrai cogli occhi tuni la salute tua, e teste ve-drai la Madre del Signore di tutta l' umana generazione . Allnra Zaccheria non potendo favellare fece un grandissimo atto d'ammirazione, e facevale cenno, ch'ella gli dicesse il fatto. E Santa Lisabetta incominciò a dire, come la figliuo-la di Ginvacchino, e d' Anna era venuta, e come inconta-nente, ch'ella la salutò, ella sentì lo spirito della prniezia, e dell'allegrezza del fanciulio, ch' ell'aveva nel ventre, e tut-to il fatto, ch' era istato, e disse: Veramente ti dico, ch' ell'ha nel ventre il Salvatore del mondo. E Zaccheria uomo fedelissimo, e Santo, e che cono-scea la Donna sua Santissima, incontanente diede fede alle parole, e gittossi in terra ginoc-chioni, e levo le mani a cieln. il frutto del ventre tuo . E la e incominciò a Indare Iddin nel nostra Donna disse : Magnificat cuore suo , e a gettare lagrime

anima mea Don Lisabetta la meno nella camera DI S. GIOVAMBATISTA.

d' allegrezza, e con gran divo- ragionaodo della Lisabetta, e aodò per la Don-do, e a Padri Santi del Lim-na costra, e mendila a Zac-bo, che avevano aspettato tan-cheria, e fece cenno alla fami-to tempo; e ragionando ancoglia, che con entrassono con loro nella camera. E quando la Donna nostra vide questo li erao dette di questi due fichioni colle mani levate a lodare Iddio, e iocontanente si girtò ginocchione in terra, e salutóilo con grandissima riverenzia, e Zaccheria similmente fece a lei, e incontanente chbe per fermo ciò, che gli era istato detto . E levaronsi su tutti o tre, e puosonsi a sedere con grande letizia, e divozione; e Madonna Lisaberta incominciò a domandare la Donna nostra di queste altissime cose, ch' erano fatte in lei , acciocche Zac-cheria udisse favellare lei di queste cose, e ricevessene grandisima allegrezza. E la nostra modo, ch'ella potesse pensare,
Donna vedendo, Iddio aveva che più le placesse. E quando
manifestato loro il suo segreto, la Doona nostra si parti da Zace la verità della sua Incarnazione , pensomi , ch' ella manitestasse loro il modo, che Iddio tenoe con lei nella Incarnazione del suo Figliuolo, che non (1) volse manifestare a Giuseppo, rimase nella camera sua, ringrach' era suo Isposo , infinoattan-toche Iddio non gliele fece manifestare prima all' Angiolo suo. Ora istanoo queste tre suo. Ora istanoo queste tre Dio, che è a pensare si quel-persone insieme, e in tanta al- la benedetta casa, dov' è il San-

misericord:a aione. E allora si levo Santa che Iddio aveva fatta al monto tempo; e ragionando anco-ra insieme delle profezie, e del-le parole della Scrittura, le quagliuoli, che quelle due Donne avevano in corpo; e la Donna nostra, che le iotendeva, saviamente isponeva qual cra di Giovanni umilmeote, e con reverenzia, e con voce bassa, e'n poche parole essendo molto interrogata da loro . E quello Zaccheria , siccom: discretissimo . fece cenno a Madouna Lisabetta, che la menasse a riposare, e facesse tutto ciò, che dovesse e potesse alla oostra Donna. E Lisabetta si levò su , e prese la oostra Donna, e osenólla nella camera sua , e diedele tempo di riposo in tutto quel chería, e quello benedetto Santo la guatava drieto, e bene-dicevala, e adorava il Figliuolo di Dio, ch'era coo lei, e con dolci lagrime di divozione ziando Iddio tutto iofocato d'amore, e di letizia, tantoche non si potrebbe stimare. Oh persone interme, e in canta au la personecta casa, sour e in aar-legrezza, e consolazione ispi- to de Santi, il Fattore di tut-rituale, che parevano, che ios- ti l Re, e Signore de Signori sono nel mezzo del Paradiso Eravi la Madre sua "Santa sopra

(1) così dice .

tutte l' altre Sante , e Santi , che furono, e che saranno . Eranvi quelli due santi Vecchi Zaccheria, e Lisabetta, alli quali fu prima manifestato il segreto d. lla Incarnazione, che a persona, che fusse in questo Mondo, e anche v' era il loro figliuolo, che era eletto da Dio per banditore della verità sua a apparecchiare la via dinanzi al suo Figliuolo, Istato dunque insieme in una casa cotali Madri , e cotali Figliuoli, ancora vi stavano moltitudine d' Angeli a guardia della Donna nostra , e del Figliuolo, ch' ella aveva in corpo . Istavano queste Donne insieme, e la maggior parte del tempo davano all' orazione, e a laude di Dio; e quando si trovavano insieme, continova-mente favellavano insieme delle Scritture, e delle Profezie, e del tempo de Padri antichi, e del tempo novello, e del figliuolo di Dio, che doveva venire, e sopra questo si dilettavano sonmamente; e Zaccheria si rallegrava in se medesimo, non potendo favellare, con grande festa di quello , che Dio gli a-veva illuminati , e fedelmente eredeva. Stavago insieme questi cinque così grandi amici di Dio, e la nostra Donna con loro, e il nostro Signore Iddio in mezzo di loro, imperocch' egli erano tre ragunati nel nome sno, e così grandi nel cospetto suo, e sempre pensa-vano di Dio, e ragionavaoo di Dio, e delle parole sue, e de comundamenti della legge ,

e sempre adoperavano continovamente ciò, che si poteva in onore suo ; sicche questo luo-go , dov' erano queste cotali go, dov crano queste cotali persone, era quasi un Paradiso pieno di Dio, e d' Angioli. Benedetta, e laudata sia tale raguoanza, e compagnia, e anche benedetto sia quel santo luogo, dov' eglino abitavano . O quante dolci cose si possono pensare di queste due Madri di cotali figliuoli istando insieme tre mesi, e anche più! cb'io mi penso, che la nostra Donna volle istare tanto, che si ponesse il nome di Giovansi ponesse il nome di Giovan-ni, e che fusse renditta la fa-vella a Zaccheria, sicch' ella u-disse della bocca sua quello, che l' Angiolo gli avea annunziato di questo benedetto figliuolo, Ora vegnamo di Madonna Santa Lisabetta che quando ella si sentì apparecchiare il partorire, e quella incontanente volle, che la nostra Donna istesse allato a lei, e noo si partisse punto; e tan-ta era l'allegrezza, ch'ell'aveva di vederla , e veva di vederla, e del cono-scimento, ch'avea di lei, che quasi pare, che poco sentisse la pena del parto, e anche aveva grandissima allegrezza, ch' elera certa d'avere figlinolo, che sarebbe uomo, e non femmina, e che viverebbe, e non morrebbe piccolino, e sarebbe grande Signore, cioè singulare nel cospetto di Dio, e di tutto il Moodo; e benchè l'avesse in corpo, disiderava di vederlo con gli occhi suoi tostamente .

DI S. GIOVAMBATISTA.

stra , e reverentemente la prepò , che ella il dovesse prima toccare , che niun' altra perso-na , e levarlo di terra , e co-mandò alle balie , che le insegnassono, se bisognasse, perocche la nostra Donna era di quindicl anni , e forseche mai non ne aveva veduti nascere , perocch' ella non usava troppo tralle genti . E levando la nostra Donna questo figliuolo di terra, sì lo 'nvolse in uno bellissimo panno bianco , e secosselo in grembo , e incontanente questo benedetto figliuolo, che prima piagnea, istette che-to nel grembo di Madonna, e parve, che s' accostasse a lei, e al ventre suo così , come gli dicesse : Ora sono presso a co-lul , che mi fece . E la nostra Donna si fece venire l' acqua , e la conca , e lavóllo , e fa-scióllo questo benedetto figliuolo , e levosselo in collo , e por-tóllo a Zaccharia tóllo a Zaccheria , ed egli il guardò con grande allegrezza , incominciò a lodare Iddio ; e la nostra Donna siportò il fanciullo alla madre, che gli des-se il latte, e Madonna Lisa-betta era riposta in sul letto, e prese il fanciulio nelle sue braccia , e benedisselo con

Or ecco, che nacque que- e del suo Figliuolo incarnato sto benedetto fanciullo, e Ma- Giesù nostro Signore. E il bamdonna Lisabetta comandò alle bino , quando udi ricordare Giebalie, che I non toccassono, sù, parve che si facesse incon-e rivolsesi inverso la Donna no- tro al latte con allegrezza, e la Madre molto più il benedisse . E incontanente si sparse la novella tra' vicini , e tra' parenti , e amiel loro , e fue sì grande l' allegrezza , che fusse ma'tra gli uomini ; non si fece mai cotale allegrezza della natività d' alcuno figliuolo : e al di d' oggi basta , che la Chiesa ne fa magna festa della sua Nativitade, e non ci ha più niu-no Santo, di cui la Chiesa fac-cia festa della sua Nativitade. Ora venne il dì , che fanciullo si dovea circuncidere , e porre il nome , e ragu-

che prima piagneta , intette che un consi totti, e perceni, e aince i not ne prando di Mandona, e i, e vicini, e con grando di su con e aince prima di Mandona, e il ventre suo con , come gili dere il finaziolito, e domando ciares : Ora sono presus a co- noto il Mader come devorse a- devone a la coma, e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la conta e la colido, e di su con e la colido, e di su conta e la colido, e de colido di su conta e la colido e la co

191 Giesti Cristo suo Figliuolo incarnato, che sapeva, che aveva in casa sua la Madre, e il Figliuolo, e molto più si dilettava Zaccheria del Figliuolo di Dio incarnato, che del suo figliuolo, ch' era nato; e can-tando incominciò quel bellissimo Cantico , cioè Benedictus Do-minus Deus Israel , qua visitavis , & fects redemptionem ple-bis sue . E seguitando disse , conie il Fieliuolo di Dio era venuto per salvarci, e poi si ri-volse inverso il suo figliuolo, e disse : E tu, fanciullo, Profeta se' venuto per andargli innanzi apparecchiando la via sua per confortare le genti , che si disponessono a ricevere la saluto nostra, e banditore della dottrina , e della salute . Costoro, ch' erano venuti alla circunci-sione di questo fanciullo, maravigliaronsi forte , e udivano be-ne queste parole , ma non le intendevano , se non che dicevano intra loro, che questo fanciullo, ch' era nato, farebbe grandi fatti . Ma che diremo della nostra Donna , e di Santa Lisabetta , ch' erano in alcuno luogo, dove udivano tutte queste parole, e intendevanle be-ne? ed è da credere avevanne grande gaudio, ispezialmente la nostra Donna, che sapeva la verità in tutto , e intendeva le profezie ottimamente , e questo el canto di Zaccheria , ella lo 'mparò incontanente alla prima volta, e incomincióllo a dire la prima volta a Santa Lisabetta, e forseche gliele in-

segnò parecchi volte , peroc-ch' ell' era invecchata , e po-trebbe essere , che non teneva così a mente , ovvero perch' ella si dilettava d' udire favella-re la nostra Donna, s' infigne-va alcuna volta, e facevasi in-segnare a lei . E anche la Magnificat si fece insegnare; e in questo modo, e in molti altri modi, che noi non sappiamo, si dilettavano intieme delle cose di Dio ; e ancora si diletta-vano , ch' era tornato il favano, ch' era tornato il ta-vellare a Zaccheria, il quale ispesse volte parlava con loro delle cose di Dio , che egli aveva fatte anticamente nel mondo , ma molto più si diletta-vano delle novelle cose , che Dio avea fatte a loro , cios della incarnazione del suo Figiiuolo, che ne seguitava la sa-lute nostra. Ora seguita come la Donna nostra vuole tornare a casa , e incominció a dire a Santa Lisabetta , e Zaccheria , com' ella si voleva partire, e tornare a casa. Che dolore grandissimo sentirono quando udirono , che si coovenia pur fare; e non è da maravigli Tuttavia erano giustissimi, e Santi, che stavano contenti a ciò, che fosse volontà di Dio, e procacciarono incontanente la comeagnia, che si conveniva, sicch' ella fosse onestissimamente accompagnata.

А

Quando la nostra Donna si venne a partire da loro, costoro incominciarono divotamente a lagrimare, e dicevano: Figliuola mia, ringrazio Dro,

DI S. GIOVAMBATISTA.

che ti fece usare questa carità ce : Va' in pace, figliuola mia, di venire a noi , e benedetta sia tu sopra tutte le femmine , che con tanta umiltà, e mansuctudine hai conversato con noi , e dappoiche noi non siamo degni, che tu istia più con esso noi, preghiamti, che tu sempre ti ricordi di noi, e quando tu averai partorito , preghiamti, che tu ce 'l facci assapere; e quando ti vedrai il Figliuolo di Dio nato, e averálo nelle tue braccia, che tu ce gli raccomandi, che cl faccia fare la sua volontà. E allo-ra se le inchinarono insino a' piedi, e con grande pianto; o la nostra Donna similemente fece a loro, e risponde siccome umilissima, che loro parole intende, non come priego, ma siccome comandamento, e ub-bidirà siccome a carissimo pa-dre . E levasi suso la nostra dre . E levasi suso la nostra Donna, e rivolsesi al fanciul-lo Giovanni, e prendelo nelle sue braccia, e accostaselo, e benedicelo molte volte, e di-ce al Padre, e alla Madre: Voi sapete, che questo fanciullo éne da Dio, ed è di Dio, ed è man-dato a grande uficio fare; priego Iddio, che ammaestri voi a fare la sua volontà, e il suo onore in questo figliuolo, che ci ha dato, ed ogni altre cose. B il fanciullo Giovanni così fasciato pareva quasi, che le si accostasse, e sempre istava cheto quando egli era con lei; e la nostra Donna lo rende alla Ma-

sua , e costoro rimasono tutti pieni dell'amore di Dio , e di lei . Ora rimane Zaccheria , e Santa Lisabetta , e allevavano , e governavano questo fanciulio con grande divozione, ed amo-re; erano sì santissimi, che costoro troppo amano più Santo Giovanni, perchè sapevano, che egli era così singularmente mes-so da Dio, che non lo ama-vano perchè fosse loro figliuolo, anzi in questo si dilettavano singularissimamente , perchè sapevano , ed erano certi , che sarebbe così grande nel cospetto di Dio . E quando Santa Lisabetta gli dava il latte , sempre gli diceva : Nel nome di sempre gii diceva: Nel nome di Dio; e così no gni altro servi-gio, che gli bisognasse, sem-pre gli raccordava il nome di Dio; e quando il fanciul-lo piagneva alcuna volta, come fanno gli altri fanciulli e la Madre il voleva racconsolare, sì gli ricordava il di Giesti , e raccordandoli dell' allegrezza, ch'egli aveva fatta nel ventre suo vedendo la Madre di Giesu, credevalo raccon-solare in quel modo; e così le venia fatto, che incontanente il fanciullo si racconsolava, e rallegrava quando udiva ricor-dare Giesù, e la Madre. Di questo si maravigliava Santa Lisabetta, e Zaccheria, e moldre sua, e prende commiato; to più l'amavano, e qualun-e Madonna Santa Lisabetta di-que otta e' fossono insieme, e Tom, III.

e ricordati di me. E la nostra Donna se ne venne alla Città

194 ragionassono della Donna stra, e del Figliuolo, ch' el-

l' aveva con seco, e questo be-nedetto fanciullo Giovanni mostrava segno d' allegrezza , come persona, che 'ntendesse quello, ch' e' dicevano, ispesse volte provayano istudiosamente il padre, e la madre, e vedevano manifestamente, che il fan-ciulio si dilettava del parlare di Dio. Or avvenne, che il fanciullo erescendo, incominciò ad intendere nel tempo degli altri fanciulli, e forse prima, e come le madri, e le balle sogliono insegnare a' fanciulli chiamare il padre, e la madre, e cotali parole, che si sogliono insegnare a' fanciulli dapprima, e la sua Madre Madonna Santa Lisabetta gl' insegnava chiamare il nome di Dio, e I nome di Giesù, e ogni altro nome, the si diceva nella Legge vecchia di lui , come Messia , Manuello , e Salvatore, e ogni altra cosa, che a lui s'appartenesse; e così avevano comandato alle balie sue , a tutta la famiglia sua, che giammai non gl'insegnassono, se giammai non gi morgonione di queste cotali cose . E nanzi, quando incominció a favellare, incominciarono a inse-gnargli la salutazione dell' Ange-lo Ave gratia plena, Dominus te-cum, e le parole di quel Vancelo ad una ad una, e poi la Magnificat, e 'l Benediffus Dodie gli venivano insegnando, e ragionando. Essendo il fanciullo già di

sei mesi , e quel benedetto Vecchio , cioè Giuseppo , venne colla Donna nostra in (1) Belicm nila Cirrà sua per farsi iscrivere con gli altri. In quella medesima notte, che giunsono, il Signore nostro nacque della Vergine Maria, e non mi vo-glio dare a dire le cose, che furono io questa gloriosa. Nativitade, perocche si dicono altrove; ma dico, che parten-dosi i Magi, e' rimase la Don-na nostra, e Giuseppo, e ella si raccordò come Zaccheria, e Lisabetta l'avevano pregata , che quando ella avesse partori to, ch'ella scrivesse loro ogni cosa, che intervenisse, e ragiono con Giuseppo, e pregollo, che iscrivesse loro; e Giuseppo pensando, che que' due, cioe Zaccheria, e Lisabetta erano quelle persone, a cui Iddio Padre aveva manifestato il segreto del Figlinolo suo, prima che a altra persona, che fusse in terra , con grande reveren-zia prese a scrivere loro ; e scrisse ogni cosa, cioè come fu appunto di questa Nativitade , come nacque nella prima ora della notte, e poi come 'l punsono nel presepto, cioè nella mangiatoia, e come gli Angeli discesono di Cielo, e cantaro-no gloria in excelsis Deo, e in terra pace agli uomini di buominus Deus Israel. Cosie tutto na volontà; e poi come gli Ance-

(1) Beliem , per Betlem .

### DI S. GIOVAMBATISTA

la martina; tutte le parole, che dissono, e come il faociullo era circunciso, e come era posto Il benedetto nome Giesii , e poi come venoono i Magi a guida della stella, che nacque, e tutte le parole, ch' e dissono, e com' e' furono ammaestrati dall' Angiolo, che tornassono a casa per altra via , perciocche Erode voleva sapere del fanciullo per mala intenzione . E quando ebbe iscritto ogni cosa, e quel benedetto Giuseppo gli priega dolcissimamente, e umi-mente, che pregassono Iddio per lui, che dappoiche gli ha messo si grande tesoro tra le mani, che gli dia senno, e lume, e forza di sapere, e po-tere govetnare la Madre, e 'l Fanciulio con quella reverenza, che si conviene . E Madonna similmente ancora gli mandò pregando, che pregassono Iddio per lei, e molto si raccomandò a loro, e mandarono uno messo con questa lettera.

Quando Zacchería , e Li-sabetta ricevette questo messo con questa lettera , dobbiamo credere, che furono pieni di mirabile allegrezza, e ioconta-nente entrarono nella camera, e coll' uscia chiuse incomio» e coll' uscia chiuse incomo-ciarono a leggere querta lette-ra coo grandissimo gaudio; e la ove diceva, che gli Angioli cantarono gloria in exceltii Dec, allora crebbe tanto l' allegrezan e il gaudio, che diventa-rono quasi istupelatti, e gitta-N 2

Angeli annunziarono a' pasto- vano lagrime di gran divozio-ri, e come i pastori vennono ne; e quando lessono più innanzi, e trovarono, che gli era posto il nome di Giesù, e incontanente , e a quel nome s' ioginocchiarono in terra . e fectono grandissima reverenzia coo grao festa; così compierono di leggere la lettera, e allora dissono insieme: Leggiamo questa lettera al fanciulio nostro, e udiamo, che atti e farà. Allora si levo la Madre, e ando per esso, e recóllo alla camera, e tenevalo io collo . e Zaccheria incominciò a leggere questa lettera ; e quando il fanciullo udi ricordare la Donna nostra , e com' ella aveva partorito , e come gli Angeli cantarono , cominciò a fare sì cantarono, comincio a tare in grande festa, e il grande alle-grezza, che appena il poteva tenere in collo il Madre. Il Padre restava di leggre per vedere la gran festa, citti il inniciallo inceva, e la Madre diceva: Ora ascolta, figliuol mio, queste altre cose; e il fanciullo istette un poco cheto cioè fermo, e dava vista d' ascoltare, e Zaccheria ricominciò a leggere, e quando venne a quella parola, che diceva, ch' era posto il Nome di Giesu, il fanciullo Inchinò il capo , e la faccia tutta , e fu sì grande l' allegrezza , ch' egli mostrò faccia tutta, e iu si grasse l' silegrezza, ch'egli mostrò maggiore, che quella di pri-ma, che il Padre, e la Madre quasi istupidivano di vederlo, e con grande allegrezza crescova ancora al Padre, e alla Madre per quello , che vedevano

Tilliano. D. succia meditario del propositione del propos

Ora ritorniamo al Fanciullo Giovanni, che cresceva ognindi molto più, che non fanno gli altri fanciulli , ispezialmen-te nel contendere . Incominciò questo benedetto Figliuolo andando più innanzi a mostrare atti di sollecitudine; e quando le balie il portavano fuori tralle genti, incontanente si crucciava, e piagneva, e non lo potevano racconsolare se non lo rimenassono in casa , e in tutto mostrava di volere istare coi Padre, e colla Madre; intantoche quando la Madre sua andava in camera per istare in orazione, sì conveniva, che I portasse seco, e ponevalo presso a se in alcuno luogo, e il fanciullo stava tutto cheto, e tranquillo, tanto che la Madre aveva adorato quanto piaceva a lei . E quando questo benedetto figliuolo cominció ad anda-

194 del foro figliuolo, cuo la cercezza di quello, che fiu loro ancezza di quello, che fiu loro ancopra natura, e sopra ogni uno,
che il incitullo coni piccolo cominicia ad mare feldo, e ritomicia del mare feldo, e ritodi Dio. Benechi edil cominiciase
nel ventre della Madre , nondimeno quando eglino vedevano
intendeva , e con grande guadio ritorera il pariare di Dio.
c di nuni atta aprola pareva;
ceva la lettiria del Patre , re
della Madre . E Zaccheria in

\* coniò contanente \*asemprò questa lettera in luogo fermo , sicch' ella non si potesse guastare, ne lo quando fosse grandicello, e anche per se medesimo, che la voleva leggere ispesso, e meditare sopra queste cose, ch' erano sute, e che dovevano es-sere del Figliuolo di Dio; e ' altra lascio a Santa Lisabetta, che spesso ne racconsolas-se, e dilettasse il figliuolo, e se medesima. Dicesi, che la casa di Zacchería era presso a Gerusalem verso la montagna, che non poteva essere, che non fosse a Beliem; e diletta-mi di pensare, che Zacche-ria colla sua Donna portando il loro benedetto figliuolo , an-dassono a vicitare la nostra Donna, e il diletto Figliuolo di Dio, innanzi che si partisse dal Presepio , e per vedere quel luogo , dove Iddio aveva degnato, che nascesse il suo

BI S. GIOVAMBATISTA. vessono veduto, e così l' and

batia, e andavasene per la casa entro facendo cotali sue ciancerelle; e là più volte andava alla camera del Padre, e del-la Madre, e talotta si chiudeva l'uscio dentro, e ponevasi da un lato, e faceva cotali ciancioline, e trastullavasi con esso seco medesimo tutto cheto. Mani-festamente il Padre, e la Madre vedendo, che fuggiva lo stare tralle genti, di ciò molto si maravigliavano, e rallegravano: e quando venne il tempo, ch'egli poteva per se medesimo iscendere le scale, e salire, ed egli molto ispesso se ne andava nel giardino, ovvero orto del Pagiardino, ovvero orto del Pa-dre, ch'era dirieto alla casa, e rallegrandosi andava a spasso, e talora cogliendo cotali forel-lini, e facendone cotali cian-cerelle, e discorreva per lo giardino cantando secondo suo modo l' Aw Maria, che l'aveva prima imparata , e la Ma-gnificat, e talora , il Benedignificat, e talora , il Benedicuna volta si poneva a sedere cana vota i poneva a secre chetamente, e raguardava il Gielo, e la Terra, e gli al-beri, e le piante, e tutte le cose, che Dio aveva fatte; e tanto si dilettava, comeche fan-ciullino, che non pareva, che mettesse "piato di tornare a camettesse "piato di tornare a ca-sa. Alcuna volta s' addormen-tava, e gli Angeli di Dio il guardavano. Ma da prima quan-do cominciò a far così, le ba-lie n' andavano caendo nella lie n' andavano caendo nella con loro, si sl' insegnavano i piazza, e per le vie, e do- Salmi, e le profesie, e il famandavanne la vicinanza se l'a ciullo attentamente ascoltava N 3 Tom, III.

e quando il trovavano poscia erano molto allegri, e ridice-vano al Padre, e alla Madre queste cose; ed eglino come Santi ispirati da Dio cognobbono, che questa era opera divi-na, e comandavano alle balie, e all'altra famiglia, che qua-lora e fosse nel giardino, lo lasciassono istare, e non gli fa-cossono motto sanza loro parola. E alcuna volta il Padre, e la Madre si facevano alla fine stra, e ponevano mente, quello fanciullo andare per lo giardino, e rallegravansi, e lauda-vano Iddio con tutto il cuore , che aveva dato loro così fatto Figliuolo , che buon princi-pio ne vedevano , e meglio n' aspettavano , e di ciò pensare santamente si gioriavano. Quando pareva a loro discrezio ne, sì mandavano per lui, e facevanlo mangiare, e governa-re in tutte cose, che bisngnayano secondo la sua necessità , e sopra tutte le cose , che si potesse dare a questo fanciulio d'allegressa, sì era quando gli leggeva la lettera, ch' era venuta , come la nostra Donna aveva partorito il suo Figliuolo, sicche alcuna volta per disiderio di tenerlo con sì I menavano: Vieni, amore mio, che ti leggerò la lettera; ed egli lietamente andava con loro . Ancora per tenerlo

sente ascoltava ,

e ap-

vano caendo con gran duolo ;

e apparava . Sempre quanto più cresceva, dai Moodo, o dalle genti si partiva, intaotochie quando venne ne'tre anni, e ne'quattro ,poco il potevano te-nere con loro il Padre , e la Madre, e incominciò questo benedetto figliuolo ad usare per lo giardino, e andare per le colture quà, e là, e talora si nascondeva in alcuno luogo per non essere così tosto trovato e ivi si dilettava di caotare queste cose, che aveva impa-rate, e di pensare di Dio; e la Madre, e'l Padre lo mandavano cercando, e talora penavano buoo pezao a ritrovar-lo, e talora s' andavano dilettando con lui iosieme; e quan-vo vedevano un bello albero fiorito, sì 'l chiamavano, e dicevano: Vieni quà, figliuolo mio, e vedi questa bella cosa, che Iddio ha fatta; e ponevansi a sedere , e ponevanio in mezao di loro, e cominciavano a cantare : Benedicius Dominus Deut Israel, e il fanciullo con loro; ispesse volte lo 'nvitavano, e dicevano anche la Magnificat, o alcuno altro salmo, e poi costoro lo rimenavano a casa . E quando il fanciullo Giovanni si comiociò a vedere la Madre, e il Padre, che an-davano a lui con lusinghe, e convenivali pure tornare con loro , cominciò ad andare più a lungi, ove costoro non lo pote-vano trovare, sicch' egli tornava a casa a sus posta. Alcuna volta era trovato da certi vi-

della Madre , e dicevano: Madonna, come lasciate voi così andare il faociullo vostro ? così il trovammo oggi io cotale luogo più d' uno miglio dilungi di quì, e aodava cantando i salmi, e cotali altri canti, che noi non gli avevamo ancora uditi più ; noi oel vogliavamo menare, ed egli fuggi, e oon si lasciò pigliare. Alcuno altro lo rimenava, e diceva: Perchè lasciate andare così questo fanciullo, che è così piccolino ? E la Madre rispondeva , e diceva : lo non ne posso fare altro; lasciatelo guardare a Dio. E talora tornava tutto affama-tuzzo, e la Madre dolcemente lo riprendeva, e diceva: Figlinolo mio , perche istai co-tanto , che tu non torni ? O perche vai così a lungi ? E 1 enedetto Fanciulio rispondeva: Madre mia , i honne vedute taote belle cose, che le fece Messere Domeneddio, che io non me ne sapeva partire; e quanto vado più a lungi, taoto le truo-vo più belle. E questo era ministerio d' Angioli, che l guardavano sempre, e gli mostravano cose nuove per muoverio più alia solitudine . Udendo questo il Padre , e la Madre , pognamochè sono usi di vederlo, e di tenerlo con loro, e nondimeno cognoscevano la verità, che questo era operazio-ne di Dio, benedicevanio, e la-sciavanio fare. Andava questo fanciullo sempre laudando Iddio in bene, e in meglio, e cini . e cuelli venivano a casa sempre si dilungava dalle genti

più l' uno dì , che l' altro , sic- questi fiori vniev chè moiro se ne diceva, e molche monto se ne anceva, e moi-ti il travavano, e già quasi il lasciavano istare; che pareva, che questa cosa mon si potesse, nè vedesse fare ad altro; e massi-mamente, perchè il Padre, e la Madre se ne stavano, e gia nol mandavano più caendo, se none rade volte .

Or venne nel tempo , il Fanciullo aveva cinque anni che un di fra gli altri incuminciò ad andare tanto più innanzi, che egli non era andato alcuna altra volta, ch' egli entrò in un bosco, ch' era di lungi all' abitazinne sua, e delle genti, cloe, che non vi usava genti; e pensomi, che fosse presso al diserto, dov' egli ando poi . E incontanente , che questo benedetto fanciullo intrò dentro, gli venne uno odnre della solitudine, come piacque a Dio, che parevagli essere quasi in un Paradiso, dov' egli si dovesse ripasare ; e guardava gli alberi di sopra freschissimi, e alberi di sopra freschissimi, e la terra di sotto coperta, che pareva un pratn pieno di di-visati fiori ; e quì cominciò a lodare Iddio, e posesi a coglic-re di que' fiori, che più gli parevano beili, e guatava più là, e gli vedeva più belli; quan-to andava più oltre, più gli trovava belli, e movi, e tanti n'avea già, che non gli po-teva tenere in grembo. Egli s'alzò la gonnella d' intorno, e coglie fiori, e mette in grembo, e tuttavia lodando Iddio, e gridando a grande boce , e

questi fiori vnieva recare a Padre, e Madre. E quando eb-be bene pienn il grembo, ed egli vide , che era quasi gia passata l' otta del tornare a casa, e vennesene cantando sì ratto, che pareva un uccello, ratto, che pareva un ucceilo, che volasse, e con allegrezza grandssinna di questo diserro, ch' egli aveva trovatn, che gli piaceva coranto. La Madre il apettava, e vedenda, ch' e-ra passata l' nra, che doveva tromare, stava in pensiero, e pregava Dio, che giene rimandasse, e mandaya fuori la famiglia sua, ch' andassono a vedere da ciascuna parte ; e se In trovate recateneln in calla che sarà forse bene istanca, ed ella istava alle finestre a vedere s' ella lo sentisse, o vedesse da nessuna parce. E in questo, ch' ella istava così, ed ella seutì la boce del fanciulla, che cantava la Magnificat ad alta boce; ed ella incontanente s' inboce; ed ella incontanente s in-ginocchiò, e rendeva grazie a Dio, ch' e' ne venne quello fanciullo per la strada, Con grande allegrezza tutta la famigrande allegrezza tutta la fami-glia si rallegrava, e Madonna Lisabetta gli si fa incontro di-cendo: Figliuolo, perche ci hai fatto cnsì e perche se' istato cnsì a tardi? B incontanente il fanciullo s' inginocchiò a lei dicendole : Perdonatemi , Madre m:a, che lo honne trovato oggi le più belle cose ( ch' io andai più a lungi , ch' io non soglio andare ) e volli recarne a vni , e a Messere , però sono stato più ,

che lo non me ne poteva

52zia-

iare . s) v'ha bello istallo ; e la Madre gli rispose incontanei e menollo alla camera del Padre, e sece quella medesima re-verenzia; e 'l Padre gli ricevette con quella medesima reverenzia; e il Fanciullo aperse il grembo, ch' era pieno di di-visati fiori d' intorno intorno, e dice al Padre : Questi vi rech' io, perchè vol gli veggia-te; ed eglino con divozione, e con lagrime il domandarono dicendo: Figliuolo, or dove andastu oggi, che così belle cose trovasti? e il fanciullo ricose troyatis e il fanciullo rispondeva : Andai in cotale con-trada, e vidi un bosco più fa-bene al lungi, e vennemi vo-glia d'andarvi. Andai, e non vi trovai persona , el estrai dentro, e vidi, che vi ha il più bello ratilo, che in vedeni più bello ratilo, che in vedeni freschi, e gli uccelli cantare; per tetra vedeva questi belli fiori, e non v'era persona al-tri, che io, e quando più tri , che io , e quando più n' andava addentro nel bosco , se non fossi, ch' io voleva tornare a voi, io mi sarei istato li volentieri . E il Padre , e la Madre gli cominciarono dire : Figliuolo mio , non vi istare di notte, e il di non anda-re troppo addentro nel bosco, che vi sono le fiere salvatiche che forse ti farebbono male. E il fanciullo rispondeva lietamente, e diceva : Io non bo paura nessuna; or non fece le fiere Messere Domeneddio? elino rispuosono: Figliuolo sì . Il fanciullo diceva: Or danque mi

Y A starò io con esso loro , com' io fo con voi , e non sapeva rendere ancora altra ragione . Ma il Padre, e la Madre parlando in-sieme dissono così : Noi sappiamo, che questo fanciulio e singularmente messo di Dio, ed è ordinato l'uficio, che dee avere, dunque dobbiamo crede-re, che singulare guardia gli è posto dintorno; dun que a noi sì ci conviene lasciare fare a lddio, e guardar bene, che niuna tenerezza umana non el com-prenda sì, che noi istorpiassimo questo Fanciullo; che noi vediamo bene, che Iddio il guarda, e governa com'e' vuole ; e incominciano a confortare il Fanciullo dolcemente, e udivan da lui sempre cose di più co-gnoscimento di Dio, e di ciò molto si rallegravano, e davangli cena al fanciullo , e confortavanio di mangiare , dicendo: Figliuolo mio, Iddio vuole, che noi mangiamo discretamente, acciocche lo corpo viva, e possali servire più lungamente a e il fanciullo tutto ubbidente , e reverente a loro faceva ciò, ch' eglino dicevano, quanciò, ch' egimo dicevano, quan-do egli era con loro, perocchè già conosceva, ch' egli erano Santi di Dio, e gia comincia-va a cognoscere, ch' eglino non gli davano impedimento al ben iare, anzi ne lo conlortavano. Mentre che "I fanciullo cenava, Mentre che i tanciullo cenava, egli stavano con lui, e ragiona-vano de' fatti di Dio; e quan-do il fanciullo aveva cenato, e il Padre, e la Madre voleva-mo tornare all' orazione, e il

DI S. GIOVAMBATISTA. Crisco , e poiche l Padre , e la na la benedizione al Padre , Madre per questo tempo d'adque questo fanciulto il lume, e andayasene dall' un lato della camera , e leggeva questa lette-ra ,e infocava sì la mente sua riempieva di disiderio d' osser-vargii ; e ponevasi a legger-le profezie, e spezialmente quel-le , che profezavano di Grisco , e del Testamento muovo ; e il nostro Signore Iddio gli veniva nostro Signore Isano gu venwa apreodo lo 'ntendimento della verità sopra queste cose l'un dì più , che l' airro , e il fan-ciullo s' inoamorava tutto , e sempre gli Cresceva il disiderio d' amare, e di servire Iddio. E quando la Madre vedeva, ch' egli era istato quanto si conveniva , ed ella lo 'ovitava d' anl'amore della discrezione incontanente ubbidiva, benechè mol-to gli paresse dolce lo stare a leggere queste cose; e pregavala dolcemente, che 'l chiamasse per tempo, e non lo lascisse troppo dormire ; ed ella il fatroppo wormine; ed clis in the tattory about fruit savati-cerá discretamente, ponendo dal-chi , che sono per il boschi , l'un tato ogoi tenerezza per lo e parevangli belli , e co-timore di Dio. E quando era glievane , e assaggiavajil , e fatto il di , e il fanciallo usci-parevangli buomi , perocchè si

fanciullo domandava della let- va di casa per andare via , e tera , ch' era della natività di locomincia a chiedere la mattialla Madre, e eglino glicle da-Madre per questo tempo d'adalla Madre, e eguno guice osdrico gli avvano insegnato legvano santamente, e pregavangre e poca fatica era bisogonata, che marvigliosamente fosse i piacere di Dio, dicenaveva imparato; toglieva dumdo: Porta del pane, figliuolo
area del pane e figliuolo
area del p mio , coo teco , quando tu vai così a lungi , e il fanciullo benignamente ne toglieva talvolca ; così aveva fatto per \*\* » p. sinocava si ia mente sua voita; così aveva fatto per di tanto farrore che non in addietto, perocchie et anco-potendo dire; e incevasi dare si necisiono. Si nativati ll'anco-potendo dire; e incevasi dare si necisiono di nativa il Para-delle Professe, e l'eggera i co-mandamenti di Dio, e ciutto si bocco, equando andara più addenirenjeva di disiderio d'oucer co , sempre trovava più defenirenjeva di disiderio d'oucer co , sempre trovava più defenirenti di periodi d cose al suo parere , e quando era andato un pezzo , ponevasi in alcuno prato a sedere , o inginocchiato , e recavasi a memoria le cose, ch' egli aveva lette di Dio, e del Figliuolo suo, e sapeva, che la nostra Donna era già fuggita in Egitto col Figliuolo suo, ed egli disid. raya di vederlo , e diceva a Dio: O Signore, quando potro vede-re il Figlinolo, e la Madre, e quando mi ritroverrò con lui? e di questo gittava dolce lagri-me di gran divozione. E quando era istato un pezzo, ed egli si levava , e andava cantando : Ave gratia plena , Dominus te-cum , e Benedicus Dominus Demi Lirati, e altri versi, ch' e-gli aveva imparati. Alcuna vol-ta trovava cotali frutti salvati-

destava molto la famucia, ed incontanente si pensava d' arrecarne a (1) Messere , e a Madonna, e così faceva. E incominciò a trovare di quelle bestiuole piccole, che stavano per lo bosco , e incontanente corse a loro , e presele , e abbracciolle , recossele in grem-" forse bo , e"mesticavasi con loro , e d m. sti- diceva : Queste sono delle cose , cavasi che ha fatte Domeneddio, che

T . 1

diceva Messere , e Madonna , ch' erano fiere salvatiche, e vedi , come sono belle; e tenevale uno pezzo, e rallegravasi con esse, e lasciavale andare, e queste bestiuole venivano a lui , e stavansi con lul come fanno a noi le dimestiche; e se egli le trovava quando a otta egli avesse del pane , tutto il dava loro, e già non pensava , Che mangero io per me ? Tornava il fanciullo la sera sem-

\* forti le , che trovava , al Padre , e alia Madre , e diceva queste novelle loro, com'egli aveva tro-vato delle bestinole, e come elle s' erano istate con lui in grembo, e d' intorno; e il Pa-dre, e la Madre l' ascoltavano allegrezza , e venivanlo domandando delle cose , che faceva pel diserto , e l fanciullo lietamente, e puramen-te il diceva loro, Ora ayvenne, che il fanciullo andò pel dita la mia allegrezza , e letizia serto , cioè per quel bosco , ed era già tanto il diletto , che E dicevano : Oime figliuolo ,

egli aveva , ch' egli andò tanto in anzi fra 'l diserto , che sopravvenne la notte, e non eb-be tempo di tornare a casa, o forse che non volle, o forse che non potette, o non se ne ricor-do; e il benedetto fanciullo si puose in orazione, e veniva pensando sopra tutte le cose , che leggeva quando era a casa, e così giocondando , e in tranquillo come quando egli era a casa nella camera sua , e molto più , perocche lo Spirito Santo lo 'nformava più quando egli era nel diserto, che quando egli era a casa, perocchè 'l voleva menare per quella via. Ma diciamo ora del Padre, e della Madre , che vedevano , che il fanciullo non tornava a casa , Fortemente si svegliano in loro la tenerezza, e l'amore, e Iddio da a' Santi questa battaglia, perchè vincendo santamente e fossono più vertudiosi, e più atanti. E la famiglia era tutta tribulata ; chi piangeva di qua, chi di la ; e dicevano alla Madre: Vo' siete voi ; or , ch' e a lasciarlo andare così piccolino, e non mandare persona con lui , nè per lui ? Rispondevano le balie sue, e piangendo ciascu-na diceva : Volentieri v' andre' io con lui , e più volentieri mi starei nel bosco con lui , che

io non mi starei qui; che tut-

si è di stare con lui, e vederlo.

(s) qui Messere , siccome di sopra , vale il Padre , e Madonna la Madre.

DI S. GIOVAMBATISTA. dove se' tu istanotte? ora se'tu re tutta la sua famiglia a se . colle bestie salvatiche? e s' elle e cominciagli a confortare , e ti faranno male , come viverò a dire : Voi dovete istare con-io PE Madonna Elisabetta intene-tenti alla voloncà di Dio . Voi riva forte; ma pure confortava costoro, e diceva: Non temete. figliuole, che gli Anginli lo guarderanoo, e riaremlo domandassera sano, e salvo. E andossene a Zaccheria , e diceva ueste cose con lui , e come la famiglia era tutta turbata, e come eglioo dicevano, e come lei medesima avevano fatta in-tenerire. E Zaccaria Santo ri-spose alla Donna sua, e dice: spose ana Donna sua, e dice: Che parole sono queste ? noo sai tu, che questo fanciullo éne di Dio, ed è fatto per an-dare innanzi al Figliuolo suo, c apparecchiare la via ? Dunque non credi , che gli Angeli suoi il guardino? Donna mia, se tu hai la fede intera , che Iddio ci ha manifestata di quee' non te ne bisogna dare nulla fatica . Ancora vedi i segna-li certissimi . Chi vedrai mai , ovvero udirai dire di nullo fanciulto , che nascesse in terra , che aoperasse per questo modo nella sua fanciullezza ? Adunque , Donna mia , ponti in pace, e lascia fare a Dio, e ta t' ingegna di riconoscere i be-nefici di Dio, e spezialmeote,

avete bene udito dal suo nascimento, che questo fanciullo non è fatto come gli altri, e se beoe vi ricorda , in tutte le cose egli hanne operato singularmente degli altri fanciulli. Adunque ve- \* dete manifestamente, che Iddio éne con lui; egli il guarderà, e difenderà da ogni male; adunue voi dovete istare cootenti. Da ora innanzi non ce ne voglio udire veruna turbazione ; e se Domeneddio valesse, che non ci tornasse mai più , sì voglio, che così sia . E questa famiglia benedetta , ch' erano tutti bene ammaestrati , con grande pianto cominciarono a dire : Deh Messere , non volete , che domattina noi andiamo cercando per lui ? Rispuose Zaccheria : Io vi do la parola , che voi preghiate Iddio , che ce lo rimandi domandassera , s' egli è la sua vologia . E con contencava la sua famiglia il meglio, che poteva , e rimane in pace la casa , vedeodo il volere suo ; e poi va la novella tra i vicini, e parenti, e molti di loro vengono al Padre, e alla Ma-dre, e dicono: Perche In Iasciate così andare? E 'l Padre, che ci ha dato cotale figliuolo e la Mader rispondevano: Ve-per noi consolare nella nostra dete , che queste cose ci paio-vecchiezza . E Madonna Elisa- no singularmente da Dio opebetta istette contenta , e ricerate in questo fanciullo ; e voi vette questo ammunimento con l'avete pucuto vedere manifestagrande divuginne . E il bene- mente ; sicchè noi non vogliadetto Zaccheria sì fece chiama- mo resistere alla volonta di

Dio . Lasciate fare a lui , che sa bene quello , che egli banne a fare , e voi ci aiutate loda lo , e ringraziarlo sempre de' ficj suol . Quelli , ch' erano buoni , istavano contenti , e quelli , che non erano così uoni , si maravigliavano molto; e andavano queste novel-le di questo fanciullo per tutta la contrada , e molto se ne favellava di quello, che si ve-deva fare a questo fanciullo. E quando tornava a casa, chi 'i poteva toccare si teoevabeato; e così chi pure lo vedeva, perocche la sua veduta gittava diletto ispirituale nell' anima va dilecto ispirituale nell' analese altrui, e disiderlo di benefice altrui, e disiderlo di benefice e lodare Iddio, ch. l' aveza fatto. Or ecco, che quando s' appressa la sera, e il facilito s' addrista a tornare al Padre, e alla Madre, la famiglia era tutta fuori a guardare in quelle parti, ond'egliro credevano, che venises quando eglino il vidono da lunta la feritia fui randa Algi , la letizia fu grande . Alcuno gli andava incontro ,alcuo tornava a casa a dirlo alla Madre , e tutti benedivano Iddio , che l' aveva loro riman-dato . E viene il fanciullo tutto and . E viene il tanciullo tutto allegro , e glocondo , e gittos-ti a piedi del Padre , e della Madre , e fe la sua reverenza usata , e quegli lo ricevettono stralle braccia con grande leti-gia. Egli sempre recaya loro qualehe cosellina nuova, che egli aveva trovato andando pel zia . Egli sempre recava toro diceva: Or bene dunque ne nor-qualehe concellina nuova , che rò io pregare Messer Domened-egli aveva trovato andando pel dio , che me gli faccia intende-ènerto . Ora gli fanno apparec-chiare da mangiare , e doman-lo mio , non avesti tu paura

come facestu istanotte, che passò Come l'aceru intanotte, che passor e perchè non tornasti iersera ? E il fanciullo rispondeva puramente : Io andai più addentro, ch' io facessi annora; trovai le più belle cose , che Dio avea fatte , che io vedessi mai ; e io comincial a l'odare Iddio, e andare vedendo, e giovavamene sì ch' io oon mi raccordava di torch so oon mi raccordava di tor-nare; e quando lo m' avvidi, era glà sì notte, che non sarei potuto tornare. E la Madre il domandava: Figliuol mio, ove istesti tu istanotte ? che facesti tu ? Ed egli risponde: Io m' abbatte' al più bel prato , ch' vedessi giarmosi, e più be' fiori, e tanto mi dilettai di lodare iddio, che l'aveva far-to, che la notte mi colse in verità, ed eravi uno arbucello dall' una parte, che aveva le ramora basse, e le foglie ispes-se, e io mi v'entrai sotto, e stava si bene che mi pareva essere nella camera ; e ricordá-mi di tutte le cose , ch' io soglio leggere ; e quando lo can-tava , e gli uccelli mi rispon-devano i più begli versi , ch' lo mai udissi , e lodavano Iddio con meco; ma io non poteva tanto fare, ch' io gli intendes-si E domandava alla Madre : Possons' eglino intendere? E Madonna diceva : Figliuolo mio fi, se Dio volesse . E 'l fanciulio diceva: Or bene dunque ne nor-

T A danlo dicendo : Figli uolo m

aiuna ? Ed e' rispondeva , che non punto . E il Padre risponin noi per lo peccato ? e chi non ha peccato perche dee egli avere paura? Questo fanciullo fue santificato nel tuo corpo per la vicitazione del Figliuo-lo di Dio , e della sua Madre; adunque como dee aver paura? E il fanciullo intende bene queste parole; e impercio fondasi più in umiltà, e 'n disiderio d' a-

more di Dio. Ora comincia il fanciullo a rimanere la notte . Seguitando più innanzi rimaneva quat-tro, o cinque di; come segui-tava oltre, istava dicci, c undici dì, e tornava a casa per ia tenerezza del Padre , e della Madre; o vero , che Iddio vo-leva , che il Padre , e la Madre avessono ancora alcuna ricriazione di questo fanciullo nella sua piccolezza , sieche da' cinque anni a' sette pur mi penso, che il fanciullo henedetto tornasse alcuna volta a casa. Ancora mi penso, che in questo modo s'accorda la differenza, che si dice di lui , cioè chi di-ce , ch'egli v'andò in cinqu'an-ni , e chi dice , che v'andò in sette ; e di sette si tiene per fermo . De' cinque mi penso , che fusse in questo modo, che v' andava, e stava, e taivolta tornava a casa; e da' sette anni innanzi mi penso, che faces- intantoche al fanciullo incomin-se (1) alla disperata in tutto. La ciò a dispiacere fortemente la

fama era di questo benedetto fanciulio sì grande per rutte le deva: Donna mia, non te l'ho contrade d'intorno, che dicevasi lo detto, che la paura viene di lui, che questo era il side di lui, che questo era il più miracoloso fanciullo, che mai nascesse nel mondo. È bene dicevano vero di quello, che dicevano, e sapevano; ma un altro n' era nato piu miracoloso, e nuoyo, il quale non sapevano, ch' egli stava celato. Ma Giovanni piccolino ben lo sapeva, e ben lo conosceva , perocche di , e notte pensava di lui , come potesse far cosa , che gli piacesse . Alcuna volta tornavano mercatanti . alcuna volta tornavano pastori di bestie , e venivano al Padre , e alla Madre , e dice-vano: Noi vedemmo il fanciullo Giovanni, passando noi per lo diserto, in cotale parte, e andaya cantando Saimi ad alta boce; e incontanente si fuggi che ci vide, e non gli potempo favalillare a di mercani. mo favellare; e di queste simili novelle tornavan loro alcuna voita agli orecchi . Quando il fanciullo tornava a ca-sa , sì grande era la letizia sa , sì grande era la letizia del Padre , e della Madre , e di dei Padre, e deila Madre, e di tutta l'altra famiglia, che non si potrebbe dire; e veniva-no i parenti, e' vicini a fa-re festa con loro, e a vede-re il fanciullo, e molti gitta-vano lagrime di divozione di vedere questo fanciullo con stroni, al betto il transu chi

santo; e beato si teneva chi si poteva appressare un poro ; intantoche al fanciullo incomin-

(1) cioè senza aver riguardo a' suoi .

dava, e molto più penava a torna-re; sicche il Padre, e la Madre avvedendosi di ciò, cominciaronio à tenere molto celato quando e' tornava . Or quanta letizia, e gaudio era al Pa-dre, e alla Madre, e all' altra famiglia vederlosi per casa! e tutti s' ing: guavano di tenerlo celato, di chiudere l' uscio per istarsi con lui pure eglaso soli sanza alcuna gente -E così mi penso, che passasse il tempo di questo fanciullo infino all' etade di sette anni . E so bene, che uo' anima divota ne potrebbe ancora pensare molte aitre belle cose di sì grande prencipe di Dio, e Santo prima che nato per ispezial grazia. Essendo il rauciullo Giuvanni già cresciuto assai, e assai più, che non fanno gli altri fanciulli, perocchè era singulare figliuolo (a) essuto (t) nello annunziamento della sua generazione, e nel ventre della Madre nuove cose (atte: e cos) nosciache fu nato insino a' sette anni ntuve cose fatte , e singulari infra tutti i figliuoli delle femmine , salvo di Messer Giesu; e così dunque era singulare nel crescere del corpo suo, e nella for-tezza delle sue membra, e mol-to più era cresciuto nello intendimento, e nello amore di Dio, perocche sanza nullo contasto di vizio , e di poccato egli era

206 V I T A
(1) frequentazione di questa gen- tutto di Dio, e in Dio, e per Idte; sicche molto piuttosto seo' an- dio voleva vivere tanto, ch' egli compiesse d' apparecchiare la via dinanzi al Figliuolo suo per annunziarlo, e farlo conoscrieto di lai . Adunque questo benedetto figliuolo comincia a pensare infra se medesimo , che più ottima cosa era a starsi nel diserto, che tornare a casa, perocche nel diserto posso favellare , e tacere , com' io voglio, e non sono istorzato di rispondere a persona; e io vo-glio , che la mia lingua non faccia mai altro, che lodare Iddio, e annunziare il suo Figliuolo benedetto, e andare bao-dendo la via sua quando piacer'a a lui ; e voglio guardare tutti i miei sentimenti corporali , che non istieno , e che non usino con coloro, che mi possono fare offendere Iddio; parmi in tutto la più sicura per me , ch'io ne vada anzi tra le cose che con possono offendere Iddio , anzi ciascuna di quelle cose me invita di Iodario, e di più amarlo , perocche veggio tante belle cose fatte da lui nel deserto, e ciascuna s' in-gegna di fare il suo frutto, al quale e' fue ordinato innocentemente sanza offensione, e mai nou mi dauno materia di mormorare, no di giudicare i fatti altrui, anzi ciascuna m' aiuta Iodare Iddio, e donami materia di piu

<sup>(</sup>t) il Mr. Andr. legge frequenza. (a) cosi essuto negli Amm. ant . 9. 6. 9. (3) il T . Barg. legge amuunziazione.

DI S. GIOVAMBATISTA. più amarlo, e di none state de divozione, vedendo questo mai ozioso. Adunque nel diser- figliuolo savio, e santamente to me ne vogiso andare sanza tornare mai più a casa, infinoat-tantochè 'i Signore mio Giesti verrà , e dirammi quello , che vorrà , ch' io faccia . E così essendo diliberato, favellò segretamente col Padre, e colla Madre, e disse loro umilemente, e coo reverenzia questo suo pentiero , pregandogli caramente, che di ciò istessono contenti perocche questo era il voler di Dio; e voi medesimi m' avete detto, che Iddio mi fece per manes mi innanzi al Figliuolo suo, e imperò a me conviene incominciare nuova vita, e nuova dottrina, e più perfetta, che non è suta quella della Legge vecchia. E però, Padre, e Mudre mia, istate contenti alla volonth di Dio, da che voi dite, che Iddio mi fece per lui, e reputatevi in gratia grandisi-ma, che Iddio abbia accettato il fratto, ch'è nato di voi, che meglio avete balito, e allevato, e nutricato me, per la sua grazia insino a ora a questa fine, e d'ora innanzi vi guardate, che nulla tenerezza vi compreoda più di me . Ecco , io me ne vado al diserto , datemi la vostra beoedizione. La Madre tostamente rispuose: Figliuolo mio, or non tornera' tu più a noi? E il fanciullo rispuose : Madre carissima, io disidero coo tutto il cuore di fare la volontà di Dio, e'l suo piacere, sicche pregate-ne pur lui. La Madre, e'l demo i modi, che Iddio gli Padre gittavano lagrime di gran-faceva tenere, ch'egli erano so-

parlare . E 'l Padre rispuose : Figliuolo mio , il nostro Signo-re Iddio t' ha fatto dire quello . che si dee fare ; e così noi vogliamo fare: Priega lui per noi, che ci faccia vivere , io priego lui, che ti benedica, e dieti forza di fare il suo piacere, e che sempre sia tua guardia. E preselo, e ab-bracciollo, e baciollo nella fronte , e disse : Figlinol mio , io ti benedico con tutta l'anima, e con tutto il corpo , e coo tutto il disiderio mio, e dì, e notte ti benediro, mentre che Iddio mi presterrà la vita. Va' in pace benedetto Figliuolo. E la Madre fece il simigliante . E 'I benedetto Figliuolo s' ingioocchia in terra, e rende grasie a Dio, e tutto allegro, e giocondo esce fuor di casa; ed ecco, che se ne va inverso il diserto. La Madre, e il Padre si fecero alla tinestra, onde il potevano ve-dere, e con dolci lagrime, e con gran divozione il guardavano tanto, quanto il potevano vedere, e tuttavia benedicen-dolo. Ed ecco che se ne va Giovanni in uno asprissimo diserto di lunes molto a tutte l'abirazione delle genti . E 'l Padre , e la Madre rimangono con grao tenerezza, e divozione; e disse il Padre : Donna mia , noi sappiamo certamente, che que-sco Figliuolo éne di Dio, e già

pra

wra natura . e sopra uso desli altri . Adunque convenevole cosa si è , che Iddio faccia del suo a suo senno, e a sua volontà ; ed ingiusta cosa sarebbe a noi di fare uno contasto, o piccolo , o grande , anzi ce ne dobbiamo tenere molto beati , e sommamente renderne grazie a lui di tanto beneficio, e così facciamo . E la Donna risponde umilmente : Così è da fare , e ciascuno si rimane in pace rimangono in molte laude di

Dice nel libro della Vita di Cristo , che questo diserto è di la dal fiume Giordano , e per questo diserto passo la no-stra Donna, e Giuseppo col Fanciullo Giesù , quando fuggi-rono in Egitto . Anche dice , come Giovanni Batista ando in quel medesimo diserto di sette anni a fare penitenzia; e che egti fu il primo romito. Ecco dunque, che Giovanni se n' andò in questo diserto grandissi-mo, e molto addentro per guardia dell'anima sua, e per dare fatica alla carne sua, acciocche sanza alcuno mezzo potesse sempre pensare, e lodare Iddio, e il suo Figliuolo Giesti benedetto , perocchè in questo istava tutto il suo disiderio, di que-sto si pasceva, e gradiva l'a-nima sua, e il corpo suo pasceva, come si dice nel Vangelo ; e andava gridando di , e notte : Apparecchiate la via del parecchiatela rettamente ; e

T A role ad alte boce , quando vedesse passare alcune persone; e per questo diserto gridava: Fate penitenzia, che s' appressa'l re-gno del Cielo . E talotta non era veduto, e udivano pur le boci , e talotta io vedevano, e non g'i si potevano appressare, perocche fuggiva, che non era ancora tempo di conversare col-le genti . Or che faceva altro questo beoedetto Figliuolo? Pensomi , che così a' abbracciava co'lioni , e colle bestie grandi salvatiche, che trovava per lo diserto, come facesse colla fa-miglia di casa, per l'amore di

colui , che l'avez create , e in-vitavale a lodare Iddio ; e quao-

do queste bestie piccole , o grandi gittassono fuori alcuno grido secondo lor modo, ed e si pensava , che lodassono Iddio, e cominciava a gridare con loro, ed a lodare Iddio. Ancora gli uccelli di questo di-serto si dimesticavano con lui, serto si dimesticavano con lui, e nulla paura mostravano di lui, e non gli fuggivano dinanzi, anzi gli s' appressavano, e andavano per lo diserto, e rrovava le nidire della contra contra della contra c e trovava le nidiate degli uccelli , grandi , e piccoli , e ve-niva a loro , e poneva loro la mano addosso dolcemente, e gridava: Lodiamo lo nostro Criatore , voi , ed io ; e gli uccelli hattevano l' alia, e aprivano il becco, quasi come fosse il padre , che recasse la 'mbeccata loro . Il benedetto Giovanni Signore, eccolo, che viene, ap- pensava, che si rallegrassero di queste parole, come se lo 'nmassimamente gridava queste pa- tendessono , e maravigliavasi

DI S. GIOVAMBATISTA. dell' opere di Dio , e di tante belle, e nunve cose, quante vedeva, e trovava; e pensava in se medesimo. Costorn lodavano Iddio secondo il loro modo, in che eglino sono ordinati , e così tutte queste altre cose; e diceva in se medesimo : O tu, che farai, che lo voglio lodare dì, e notte con loro insieme, e giammai non ristare, infinoattantoche la vita mi basterà? E così infiammaya il disiderio suo udendn queste cose , e sempre cresceva più l'un dì, che l'altro il disiderio, e l'amore. Il suo mangiare era tutto ordina-to, non come di fanciulio piccolo, ma come di perfetta etade , e come ammaestrato da Dio, teneva a mente in qual Dio, teneva a mente in qual parce aveva di que' cibi, ch' e-gli voleva manicare, e del-l'acqua da bere; e dilettami di pensare, ch' egli mangiasse, e beesse così ordinatamente, e con ringraziamento di Dio, e con lode, come debbon fare i romiti nella cella; e la notte laceglieva qualche luoguccio di quelli , che trnvava il dì , dove si riposava ; e dilettami di pensare, che sotto il ginepro per amore della profezia di Elia Pro-feta si posava molto ispesso, e quasi sempre; perchè I Vangelo dice di lui, che lo spirito, e la virtù di Elia era in lui, o di-nanzi a lui. E intendo io, ch'egli si dilettava di seguitare Elia nella santità, e nella Tom. III.

ginepro orava, e lodava Id-dio, e recavasi a memoria quello, che Iddio aveva fatto, e detto ad Elfa sotto il ginepro e alcuna volta forse disiderava di quella "cofaccina bianca cotta" piccola sotto la cenere, come comando focaccia Iddio ad Elfa . E questo chiedea a Dio per grande divozione, e non per fame; e forseche Dio gliene mandava talvolta per con-inttario, e per accrescerin più nell' amore suo . E quando n' assaggiava , mi diletto di peusare, che tanto era l'accrescimento della divozione, e del-l'amore, che molti di istava pol, che non si ricordava, e non gli bisognava di mangiare; e questo può essere, che a mol-ti Santi hanne Iddio già mandato il cibo ne' diserti, e nelle prigioni, e sì per in bisogno. e si per accrescere la divozinne Riposasi dunque Gioloro . vanni Batista sotto il ginepro

Essendo Giovanni Batista nel diserto, in que' tempi, ch' egli y' andò, ecco, che l' Anginlo andò in Egitto a annunziare a Giuseppo, che v'era istato sette anni, che si ritornasse colla Madre, e col Figliuolo qui in Giudea nella Terra sua. B viensene il benedetto Giuseppo colla Madre, e col Figliuolo per lunga via. Passando per questo diserto, come Iddio vol-le, venne là, dov'era Giovan-ni Batista, e incintanente, che bonta sua, perocch' egli pare- vide venire da lungi la Madre, va, che fusse istato perfetto e il Figliuolo, ispirato da Dio servo di Dio. E sotto questo conobbegli, e incontanente comi-Tom. III.

e talvolta dorme discretamente.

ció a correre inverso di loro . che soleva fuggire quando vedeva l'altra gente; e il Fanciullo Giesit incominciò a correre inverso di lui, e giunse Giovanni, e gittossi tutto quanto in terra a baciare i piedi di Messer Giesu; e Giesu il prese per le braccia, e levollo suso, e baciollo nella fronte, e poi gli diede la pace : Pace teco, apparecchiatore della via mia. E Giovanni reverentissimamente : Dro gratias , E Messer Giesu gli (1) tece cenno, che egli andasse innanzi a fare reverenzia alla Madre, e a Giuseppo. E Giovanni si gitto ratto a piedella Donna nostra; e la Donna nostra il ricevette con tanta allegrezza, e con tanto amore, che non si potrebbe dire; e incontaneute lo ricevette fra le sue braccia, e diee: Pace sia teco, tigliuolo carissimo. E Messer Giesu dice a Giuseppo, com' egli era Gio-vanni di Zaccheria; e Giuseppo corre incontro a lui, e Giovanni zli si zicta a' piedi . e reverentemente saluta quello venerabile Vecchio. E fatte queste cose, pongonsi a sedere tutti quanti insieme, e Gio-vanni s' properer vanni s'appressa a Giesu, e alvanni s' appressa a Giesti, e ale la Madre, quanto poteva ; e la Madre di Giesti incominciò a dire a Giovanni : Figliuol mio, ch' è di Zaccheria, e della mia Suora Madonna Elisabetta ? E I fanciullo ri-

Iddio; ma io non gli vidi più poiche io fui in questo diserto. B stati un poco insteme allegramente, e Giovanni disse: Madonna noi siamo qui troppo presso alla strada; se voi volete and anne in alcun lungo, dove io so, che v'è molto bello riposare, e non è troppo dilungi, e ivi potrete stare, come voi vorre-te. E quelli acconsentirono tutti, e dicono a lui : Figliuo-lo benedetto, va' innanzi, e mostraci la via. Ed egli ubbidà immantanente; e Messer Gie-sit va innanti con lui stretti insieme quanto si puote, e ben sapea Giesù quella via , pognamo che mai non vi fosse andato co piedi corporali; e giunsonn a uno bellissimo prato, nel quale Gioil quale aveva intorno molti bellissimi, e grandi ginepri, ed altri (a) arbuscelli , e ivi allato vi avea una vena d'acoua bellissima; e pensomi, che in questo diserto avesse di queste cotali cose in più luocora; e forse che v' aveva de datteri, e in tal luozo n'era, come si dice nella Vita Patrum, che in più luogora sene trovava ; sicche Giovanni ne sapeva in alcuno luogo, che non era troppo a lungi. Possiamo credere, che egli andasse per essi acciocche n' avesse la Madre . e I Figlipolo, E il benedetto Giuseppo aveva l'asino suo; levane in terra le cose, e trova

spuose: Madonna, bene amano

(1) il T. Andr. accennb.

(1) qualche istagnatuzza, che ave- queste coserelle, e Madonna, e va tra quelle sue cose nelle sacca, e nappi da bere; e Giovanni prestamente prende la stagrata, e va per l'acqua, e Messer Giesù con lui insieme andaya, e faccendosi feste grandi , ad una fontanella piccola; e andavano ragionando insieme parole di santità, ovvero di salute : e recarono dell'acqua, e trovarono la nostra Donna già a sedere sotto quel ginepro bello, e Giuseppo sedeva con lei, e riposavansi; e Giovanni tolse il nappo, e lavollo molto acconciamente; e Messer Giesù prese la scagnata dell' acqua; e così davano bere a Madonna, e a Giuseppo questi due benedetti giovani fanciulli . E l' allegrezza, e la letiala era sì grande di vedersi tutti insieme, che non si po-trebbe dire. E così stando Giuseppo trova la sacchetta del pane, e Messer Giesù tostamente toglie la tovagliuola bianchissima, e stendela in sull' erba Innanzi a Giuseppo , e alla Madre; e Giovanni toglie i nappi, e lavagli, e pongli su, ed apparecchia de' suoi cibi, ch'egli aveva per se, e qualche meluzza salvatica , e datteri , se n'avevano trovati, ed andava cercando per ogni cosellina, che egli trovava per lo diserto, che gli parevano buone. 0 1

Guseppo si si rallegravano di questi due Figligoli vedendocli insieme, e guatavaneli con tanta letizia, che non si potrebbe dire, e posonsi giuso a mangiare tutti a quattro. Oh che letizia éne a pensare di vedergli stare tutti e quattro insieme! Oh quanta riverenza avevàno que' piccolini a que' grandi ; e que grandi , come avevano sempre l' occhio sopra questi piccoletti , e porgevano loro le cose, e facevangli man-giare! On quanta letizia aveya Giovanni, quando la Donna nostra gli porgeva le cose colla sua mano, perocchi gli occhi suoi ragguardavann pure alla Madre, e al Pigliuolo! On Iddio questo ene mangiare dilettoso, dov'è il cibo dell'anime così abbondantemente! mentre che senza niuna comperazione a queste cene si pasce-vano più l'anime, che'corpi. Ancora gli Angeli si dilettavano di vedere così costoro insieme, che dobbiamo pensare, che ven aveva assai, che sempre gli andavano guardando, e accompagnando. Oh quanto diletto éne a pensare di questa cena! Questa è la più magna cena, e la più dilettosa, che mai si facesse per lo diserto. Molto fu dilettora quel-la di Cristo, quando egli ebbe digiunato quaranta di , e qua-Messer Giesù sempre andava in-sieme con lui, e tornavano, e dierono mangiare; ma fu pur ponevano in sulla tovaglia di degli Angeli quella, che non si

(r) alcuna stagnata , il Ms. Andr.

vi fusse corporalmente, nè Giuseppo, ne Giovanoi . Adunque essendo quì tutti ragunati insieme , e così fatte persone, fue grande Pasqua. E ievati da cont con quanta reverenzia renderono le grazie a Dio Padre! E poi quando fue il tempo, ciascheduoo si puose a stare in orazione; e malt altre coserelle ci si possono pensare in questo mezeo, che sono di gran diletto. Ma vernamo a quello, a che io disidero di venire . Stando dunque in orazione ciascuno un poco cheto, partito l'uno dall altro; e San Giovanni si puose da quella parte, dov'era Messer Girau, e un poco di lungi, s'allogo coo grande reverenzia, e disiderava con tutto il cuore di potere favellare un poco con lui; ma per reverenzia non gli dice va nulla . Ma Messere Giesti , che sapeva bene il cuore suo, e il dis derio suo, si rivolse, e ac-cennogli, che egli andasse a loi; e Giovanni con tutta reverenzia gli si fece appresso, e Giesù disse a lui : Giovaoni . dimmi ciò , che tu vuogli ; e Giovanni rispuose: Messere, io disidero con tutto il cuore di favellare con teco a solo a solo, che io so, che tu hai la vera sapienzia di Dio, e se' Iddio incarnato, e fatto Uomo per dare a noi salute; e secon-doche m'ha detto il mio Padre più volte, tu gli mandasti a dire per l'Angiolo tuo, che io sarei apparecchiatore della tua via ; che io disporrei la more deotro del cuore suo , e

geote a ricevere la stlute, ed annunziare loro il Regno del Ciclo, e la scienza della salute, e predicheres la proitenzia. Or ti dico, Messere , che iosino a quì continovamente mi vi ho sentito disiderio di fuggire le genti, e di stare in solitudine, e di fare penitenzia in questo diserto; e bene honne avuto aicuna volta questo pensiero, che l'Angiolo disse, ch' lo doveva ammaestrare le genti, ed lo fuggo la gente, e forse non l'ho saputo distinire questo pensiero , come tu vorresti. Ma honne preso questo cotanto, che quando interviene, ch' io vegga le genti passare, grido ad alta hoce: Apparecchiate la via del Signore, e fate penitenzia, che s' appressima a voi il regno del Gielo, e la salute vostra, e parte mi fuggo da vostra, e parte im fuggo da loro quanto posso. Or dico, Messere, e priegori, che di-ca, se tu vuogli, ch' io fac-cia così, o quanto tempo, e quello, che tu vuogli, ch' io faccia per ora , o per innanzi ; tu me l'hai a dire, e ammaestrarmi in tutto il tuo volere, ed io sono apparecchiato di farlo con la tua grazia, e per la tua buntade. Ed istava Gio-vanni dinanzi alla faccia di Giesù , e guardandolo gli parea essere in Paradiso , e quasi te-meva di reverenzia , perocche Messere Giesù gli mostrava un pochetto della signoria sua, e dello splendore della faccia sua; sicche tutto l' ardeva d'a-

dell'anima sua, e quanto più il vedeva, la reverenzia, e l'amore più gli cresceva. O Santo Giovanni, che buono stallo era per te ora ivi! or perchè non dieesti, come disse Piero in sul Monte : Stianci qui Messere? ma pur lascia, che non andra molto, che si mescolerà questa tua allegrezza per le parole, che tu udirai rispondere . Adunque Mesa Giovanni : sure Giesu dice Ciò, che tu bai fatto insino a quì, piace al mio Padre celestiale , poiche esti te l' ha fatto fare , e mandati gii Angioli suoi a tua guardia, che t'ammaestrino di ciò, che tu de' fare; e però va'innanzi tenendo questi modi insino al cotale tempo, e da indi innanzi ti comincierali ad appressare più inverso l'uscita del diserto; e cominceranno afcune persone a venirci cercando per la gran fama, che uscirà di te per tutte le parti di Giudea, e ogni gente disiderrà di vederti, e d'udirti. Allora non ti converra fuggire al tutto; ma converra, che tu eli ammaestri del reeno del Cielo, e della giustiaia sua; e poi ti converrà venire più in-nanai, e la moltitudine della gente verrà a te, e tu gli am-maestrerai, riprendendo i loro vizi; e faccendo loro paura dell' ira di Dio, e dispognendo gli animi loro a ricevere salute. E poi ne verrai al tiume Giordano, e batteazerai la gente nell'acqua; e questo aara figura del battesimo, che

si farà poi nella Chiesa mia no-Tom. III. O 3 vella ; e la penitenzia , che tu hai fatto , e farai ancora , si è molto convenevole, perocche coloro, che debbono ammae-strare della penitenzia, la deb-bono in prima fare per loro; e peiò ciò, che tu hai fatto, istà bene. Confortati, fratel mio, di seguitare per innanzi grandemente, e perfettamente in tutte cose, e io sarò sempre teco, pognamo ch' io ti paià di lungi col corpo. Quando Giovanni si udi chiamare fratello, e poi ode, che sarà sempre con lui, trabocca tanto l'amore, che non si potrebbe dire, ne contare; e gettasi tutto in terra disceso, e pone la bocca a piedi di Messer Giesu, e non sa pensare, com'egli mai sì possa stare più sanza lui. E'i Signore Giesù il conforta, e leval su dicendo: Sta'su, Giovanni, ch' io t' ho a dire altre cose. Ed il benedetto si levò su, e ascolca, e Messer Gierà dice : Vedi , che io verrò a te al fiume Giordano, e tu mi batteazerai, e in quel di ve-drai lo Spirito Santo sopra di me, e la boce del Padre mio, che dira, come io sono suo Figliuolo, e comanderà, che io debba essere udito; e io incontanente, che sarò battezzato da te, men' andrò nel diserto in su cocal Monte, e starommi lassò colle bestie quarantami di , e quaranta notti, che non mangerò, e che non berò; e questa penitenza debbo fitre in prima, che lo cominci a predicare ; e dunque non ti maravigliare,

se a te conviene inprima fare . che ammaestrate. Poscia gli di-ce, come discenderà del Monte, e come egli chiamera gli dodici Apostoli, e com egli andra predicando, e facendo miracoli, e poi gli comincia a dire del fine , cioè della morte , e passione sua, e dicegli: Tu hai bene lette le profezie, che si dicono di me; ma non l'hai ancora intese in tutto; e inco-minciógli a dire tutte le profezie, che mai furono dette di lui, e del nascimento, e del vivere, e della morte, e della resurressione, e dell'ascen-sione sua. Ma vegnamo al fatto della Passione sua Comincia Messer Giesti a raccontare tutte le 'ngiurie, e tutte le villanie, che dovevano essere intorno alla sua Passione; come sarebbe preso, e legato, e me-nato dinanzi a' Principi, e a' Sacerdoti, e come gli sarebbe dato nel volto, e come eglino gli sputerebbono nella faccia, e pelerebbongli la barba, e battuto alla colonna, e tutto l'ordine della Passione appunto appunto. Ora t'aspetta, Giovanoi Batista; ora éne mescolata la tua allegrezza di tanto dolore, e di sì gran compassione al Signore, che se non fosse, che Iddio il teneva, sarebbe cadu-to morto a piedi di Messer Giesù. E cadde in terra, e Mes-ser Giesù il levù su, e comincióllo a confortare, e a dire della sua gloriosa resurressione, e ammirable ascensione, e del- caricano l'asinello, e mettonsi l'avvenimento dello Spirito San- per la via laudando, e benedi-

to; e benche Giovanni l' ascoltasse, e fosse lieto d'udire ogni cosa, nondimeno gli rimase uno chiavello nel cuore di passione, che non passò mai ne di , ne notte , che non piangesse , e dolorasse, pensando di quella Passione . Messer Giesu disse : Non diciamo più oggimai, perch' egli e tempo di dormire; ma puo-seeli silenzio, che non lo segli silenzio, che non lo dovesse mai dire a persona; e levansi chetamente, e vengonne alla nostra Donna ; ed ella gli ricevette dolcemente, e pianamente gli puose a dormire amendue allato a se . Istanno dunque insino alla mattina, benche poco dormissono; e la mattina si parlarono insieme tutti e quattro; e Madonna disse a Giuseppo: Se voi volete, io vorrei, che ooi n'andas-simo diritti alla casa di Zaccheria, e di Lisabetta a riposarci con loro parecchi di , di che il disiderio loro fosse un poco adempiuto di vedere il Figliuolo di Dio, innanziche noi tornassimo a casa, ed anche meniamo Giovanni con esso noi che sarà aliora compiuta alle-grezza. E Giovanni lieto, quando egli ode cotali parole per istare più con Messer Giesu, e con Madonna, e con Giusep-po, ragguarda nella faccia Giesu, che dice : Deh vuogli fare , come Madonna hanne detto? ispuo-se: Ciò, che Madonna mia vuole, i'voglio io. E Giovanni incontanente prende le cose , e

cendo Iddio. E Giovanni sa- dissono, e quante reverenzie neva troppo bene la via, e an- sante si facevano insieme; come dava innanzi toccando l' asinello, e Messere Giesù con lui. E quando eglino furono andati un pezzo; e Giaseppo poneva Giesù in sull'asino, e fallo an-dare un pezzo; e pol lo scen-de, e ponevi su la Donna nostra ; e così fanno tutto il dì . E Giovanni gli menava sempre per le più celate vie, e nasco-se, ch' egli puote. E giungo-no la sera quasi" al di netto notte per non essere cognosciuti nella vicinanza. E Giovanni corre ratto su per la scala. e dice al Padre, e alscala, e dice al Padre, e al-la Madre : Correte tosto giuso, che c'è la Donna nostra, e Giuseppo, ed il Fanciulio, che torna d' Egitto. Quando costoro udirono questa novella, gittansi giù per le scale, che parevano quasi impazzati dall'allegrenza, e ricevettono la Madre, e 'l Figliuolo, e quello venerabile Vecchio con tanta allegrezza, che non si potreb-be dire, e menangli su nella camera, e fannogli riposare, e apparecchiasi la cena. E Giovanni benedetto va a governare l'asinello, e reca suso le cose, e la famiglia gli va drieto per toccarlo, e per veder-lo. Ed è sì grande l'allegrezza. ch' era in questa benedetta casa, che non si potrebbe dire; e istanno insieme parecchi di cotali vecchi, e cotali Madri, E quando sono intati alquanti e cotali Figliuoli. E ciascuno, di, e Giuseppo dike, che si che legge per me' qui, si sipeno si quante cose vi si sectiono, e Nazaret col Figliuolo, e colla

0 4

domandavano l' un l' altro d'ogni cosa, che si conveniva, e ristrignevansi insieme que' due Vecchi dall' uno lato, e Giu-seppo raccontava a Zaccheria tutte le cose, che gli erano intutte le core, cue gii crano in-terremute, polche la Donna nostra gli fu data in guardia, e e dicevagli ancora; O tu, bene-detto Zaccheria, che ti fu ma-nifestato i i segreto di Dio, pri-na che a me, e a tale "otta " ora n' cri tu certo, ch' io ne du-n' cri tu certo, ch' io ne duhitava, e pensava d' abbandomare questo tesoro;, che Iddio m'aveva messo tra le mani, non conoscendolo; e Iddio huono mi fece dichiarare all' Anziolo suo, e molto me ne sono umiliato, e renduto in colpa, ben-che io non lo sapeva, e non conosceva quel che era. E Zaccheria rispondeva : Rallegrati , grande Servo di Dio , ch' éne così incoronata la tua vecchierza, che dì, e notte, e a tut-te l'ore ti stai col Figliuolo di Dio, e colla Madre sua, e sono ubbidienti a te. E con si confortavano insieme. Ancora ragionava Zacchería con lui di Giovanni, e di tutti e' modi, ch'egli aveva tenuti infino piccolino, e rallegravansi insieme, che s' appressimava il tempo della nostra redenzione, e della salute di tutta l' umana generazione; e fanno allegrezza

Madre. Or ti pensa, the partita oursta fue; come Zaccheed Elisabetta , e Giovanni affamati della Madre, e del Figliaoto Giesa, come gli accompagnarono per la via grandissimo pezzo; e Giuseppo, e Madonna si rivolsono, e tecionsi grandissima reverenzia con Zaccheria, e con Lisabetta. E così s' accommatarono da loro; e Zaccheria prese ancora il Fanciullo Giesa, e focesi dare la benedizione, e così ancora Lisabetta, e rimasono in pace; e Giovanni fra quelle parole tocca l'asinello, ed era già innanzi, perchè non si voleva ancora partire da loro; e andava pensando, come mi po-tró io partire da costoro, che l' cuore non mi si fenda? e Messere Giesti corse, e giunselo, che vedeva i pensieri suoi, e disse: Non dubitare, Giovanni, che io t'aiuterò. E Giovanni disse : Ben bisogua Messere,e dice Giovanni a Messer Giesu; Tu sia benedetto in eterno . Aliora dice Giesu : Non t' bo io detto ch' io sarò teco sempremai ? E Giovanni dice: lo me ne ricordo bene; ma io piangeva il diletto de' miei sentimenti, com' è molta dolcezza a poter vedere, e toccare voi, e la Madre vostra! E' mi conviene, Messere, che tu temperi questa mia fanciullezza, e che tu mi dia virtù soda, ch' io stia sempre contento alla volontà tua; e Giesa dice : E io cos) yoglio

fare, e così fece. E quando e' furono andati tanto, quanto parve a Giuseppo, ed a Madonna, chiamarono Giovanni, e dicono : Torna ogginiai in pace, che non vogliamo, che ru venga più. E Giovanni nbbidentissimo gittasi a' piedi loro e chiede la benedizione , e la Donna nostra il levò suso, e ricevettelo tra le braccia e benedisselo , e così Messer Giesa l'abbracció, e benedisselo, e diegli la pace colla sua bocca, e disse: Va', e ritorna a Zaccheria, e Lisabetta, e fa' loro consolazione di starvi istanotte. E la Madre rispose: Be-ne dicesti, Figliuol mio, che tu sia benedetto in eterno . B Santo Giovanni se ne viene; e venuto un poco e' si rivolse indrieto, e diceva a se medesimo: Dove ne vai, almeno gli guata mentre che tu gli puoi vedere . E fermossi , e laudava Iddio, e benediceva lo-ro, e benediceva la terra, ch' eglino (t) calpestavano; e Messer Giesà, che sapeva bene e' suoi segreti pensieri, si rivolse, videlo, e dice alla Madre : Vedete Giovanni, che ci sta a vedere ; e la Madre si rivolse , e disse : Ista' , benedetto sia tu Figliacolo Giovanni, e vennen-le le lagrime in su gli occhi, vedendo la divozione di questo benedetto figlipolo; e così andayano oltre, e ispesso si rivol-gevano a lui. E quando furono in luogo, che non lo po-

(1) scalpitavano, il T. Andr.

soprabbenedissonlo con grao divozione, e così si partiroco. E Giovanni , che stava ritto , pensando, che non gli poteva più vedere , s' inginocchio in terra, e ringraziógli. Ed ec-co, che sene viene alla casa del Padre; e quegli furono molto allegri, ch' avevano paura di non rivederlo più, e stanno con lui tutta ootte , e domandanio d' ogni cosa, perocche non avevano ancora avuto più tempo di favellare con lui, ed egli rispondeva loro dolcemente ; e costoro guatavano le sue vestimenta , ch' erano già bene isquarciate, e proferevangli ve-stimeota, ed egli disse al tutto di no; e la mattina chiese la benedizione, e ritornossi nel diserto. Andando Giovanos nel diserto grande di la dal fiume Giordano , quando e' giunse ad esso fiume, si lo benedisse diceodo: Beato se Giordano: che in te si battezzerà colui , che ti fece, e via vassene diritto al Monte della (1) quarentana, dove Giesu gli aveva detto, che sta-rebbe quaranta di, e quaran-ta notti dopo il battesimo. E giugnendo la suso, incominciò a gridare : Oh quesco è il monte, dove istarà il Signor mio! e gittavasi in terra, e pareva , che volesse abbracciare la terra, e gli alberi, e le pietre . e ciò, che vi trovava suso, per diceva a se medemo : E non amore di colui, che le aveva voglia Iddio, e non sarebbe

b) 3. GIOF A MEAN 131 A. SIT tevano più vedere, si rivoisono latte, e perche vi doveva ve-tutti e tre, e benedisserio, e nice a state; e andava veden-torarbivondissonio con grao do, e diceva infra se medejamo: Quivi sarà un buono stare io orazione, e in quest' altra parte si potrà riposare la nntte, e quinci oltre s' andrà ispissaodo. E puosesi in orazione e peosava di lui, e di tutta la sua vita insino alla Passione, e di tutte le profezie, che favel-lavano di lui, ch' egli medesi-mo gii aveva dichiarato, e podeva sommamente di tutte l' o-pere, che pensava, cb' egli aveva detto, che farebbe insino alla Passione . On quanto si rallegrava, quando egli pensava, che verrebbe a lui al nume Giordano, e che egli il battezzerebbe colle sue mani , e che in ouel battesimo sarebbe manifestato la Santissima Trinitade così apertamente, e poi se ne verrebbe in quel Monte! e nei pensava , com' egli farebbe grao miracoli, e 'I popolo si convertirebbe . E di questo si raliegrava sommamente per disiderio della nostra salute ; ma quando entrava nell' ordine della Passono esta, pensando del-la Passono esta, pensando del-le profezie, che dicevano di ciò, come Giesti gli aveva tut-te aperte, questo est sì crude-lissimo dolore, che se ne sarebbc morto, se non fusse, che Iddio gli dava fortezza. E co-mincia a pensare, che fatica e potesse dare a corpo suo, e

gin-

(1) quarantina , il Ms. Barg.

318 giusta cosa , dacche il coroo del Signore mio dee portare co-tanta pena per me, ch' i' lasci mai riposare il mio corpo, anzi voglio dargli pena insino alla morte; e voglio, che 'l disiderio mio sia di poter portare tutte le pene del mondo, e di mo-rire migliaia di volte tra dì, e notte, se potesse essere. E gri dava fortemente : Oime . Signor mio Giesii, come potrò pensare di vederti tradito, e preso, e legato ? come potrò pensare di vederti percuotere nella faccia, e di vederi le-gare alla colonna? E così diceva (1) pro singulo di tutte l' altre cose della Passione. Or si rivol-geva a pensare della Madre, e rincrescevagli il dolore, e gridava più forte : Or come potrò pensare di vedere la Madre tua, e mia così afflitta, e co-sì addolorata, e così abbando-nata appiè della Croce ? e gridava: lo non potre' vivere; e cadeva in terra quasi morto; ma incontacente la virtu divina il soccorreva, e confortava, e sottraevagli cotali pensieri, perocchè da se non sene sarebbe mai \* piccole saputo partire, E così essendo uo poco riconfortato si discendeva

in terra dal Monte, e andava

a mangiare quando era tempo;

e la suso non volca mangiare quando si ricordava, che Cristo

non vi mangerebbe; e così era poi fatto nel diserto, che noo passava mai, che tutti i fat-

fiere

ti del Signore Giesù e' non pen sasse, e quasi tutto il tempo ci metteva. Questo era il suo specchio, e questo era il suo cibo, e questo era tutto il bene . E quando egli fosse luogo, ov'egli sentisse le genti passare, ed egli gridava fortissimamente: Apparecchiate la via del Signore, che s'appressa la salute vostra. La gente non lo intendevano, e non lo potevano dimandare , perocche esti fussiva da loro; ma pur dicevano infra loro: Veramente che gran cose doveranno venire, che questo benedetto figlinolo c' ammae-stra, che noi apparecchiamo la via al Signore, e dispognanci alla salute. Non è questo sanza gran cagione. E andavanio ri-dicendo per le contrade loro, e ogni gente si maravigliava di questo fatto, e dicevano: Que-sto figliuolo di Zaccheria éce maraviglioso nel nascimento, e nel vivere, e veracemente che Iddio farà grandi cose in lui ; e ogni di cresceva la fama della sua santità , e l'ammira-zione della gente . E Giovanni nel diserto si stava colle bestie salvatiche, e colle ferucole, così sicuramente, come se fusse stato in casa di suo Padre, o tralle genti; dormiva quando eli bisognava sicuramente, e mangia-va di quello, che disse l' Angiolo, e beeva dell' acqua , quando e' trovava i rivi dell'acqua, o egli vi metteva entro la bocca , come fan-

(1) pro singulo ba il T. Barg, per singulo il T. Andr. lo stamp, legge particularmente.

fanno le bestie, o egli se ne toelieva colle mani. O istrettissima povertà altamente rimunerata! non avea ne nappo , ne scodella , e non aveva coltello, ne tovaglia, e non ave-va ne luoco, ne pentolino; ed è più , che non aveva ne pane , nè vino, anzi (z) launque era Giovanni, eraoo tutte quante le sue masserizie . Così fatto vivere , e così fatta penitenzia non s'era giammai più veduto in terra , chi la facesse per volontà, ispezialmente cotanto tempo, nè cominciasse in cotale etade ; e però era così grande l' ammirazione delle genti , e 1 favellare , che si facea di lui . E quando venne il tempo, che le sue vestimenta erano già rotte, sicche cascavano tutte, e non si poteva più ricoprire; e come iddio (3) volle, un di trovò una pelle di cammello; e non posso io pensare, come questa cosa si fosse, se non che Iddio la facesse apparecchiare agli Angeli suoi ; che , perchè egli avesse trovato un cammello morto, non aveva coltello, e non arebbe saputo fare, e non avea danari da comperaria , e noo volea favellare colle genti; siechè io qualunque modo ella gli venisse alle mani, pensomi, Cristo. Giammai noo istava ozioche fosse per provedenza divi-na. Vedendo Giovanni questa porsela addosso , e gittossi in do, come Cristo doveva essera terra, ed iocominciò a ringra- battuto alla colonna, sì si spo-

... aiare Iddio, che gliele aveva apparecchiata , e puosesi la pelliccia addosso . Ma come farà Giovanni, che noo ha ne ago, nè refe, e non ha for-hice, nè coltellino? fu ammaestrato dentro , come dovesse fare, Pensomi, che la cucisse con istecchi dinanzi infino al collo, soprapponendola un poco; e pensomi, che le sue gambe fossono le maniche ancora soprapposte, e cucite coo gli stecchi, e stracciavane quello, ch' era troppo lungo; il cuoio della testa serbò appiccato , come s'era , per porselo io capo tals'era, per porsielo io capo tal-volta quado è pioveas reporto, po-po, e incomisció a rappicarse po-po, e incomisció a rappicarse di suelle bacce, ch' epil avea levate, e annodome tante insie-ne, che su ne ciase. Or ec-co Giovatoni Angiolo in carne, e vestito como bestia, e nel-l'abitazione delle bestie, e vi-re di quello, che le bestie; e boo poteva dire a Dio: 10 so-no fatto una bestia per poste-no fatto una bestia per posteno fatto una bestia per potere essere sempre teco. Or così stava Giovaoni nel diserto, e quando cantava, e quando orava . e quando gridava: Apparecchiate la via; quando piagneva dolorosamente per compassione del suo Maestro Giesù so nella mente , e giammai noo ristava d' affaticare la mente , pelle , incootaoente pensò di e il corpo. Alcuoa volta pensan-

(1) così anche il T. Andr. lo stamp. ha dounque. (2) voise if T. Barg. così altrove .

gliava , e battevasi tutto dal capo a piedi con cotali (1) vette alberi , sieche il sangue suo n' andava insino in terra , e pensomi, che alcuna volta ri-

cordandosi della corona delle spine , andava cercando per esse, e facevane corone, e mettevastle in capo; e davasi in sul capo tanto, ch' elle si ficcavano nel capo, che n' usciva il sangue . E così pensava tutte le cose, the doverano essere fatte nel Corpo di Giesti Cristo . e tutte le faceva nella aua carne , salvochè quella della morte, che sapeva bene, che iddio non voleva, ch' egli s' uccidesse. E coù stava Giovanni nel diserto intino a quel tem-po, che Iddio volle, ch' egli egli ai manifestasse alle genti , e predicasse l' avvenimento di Cri-

ato, e battezzasse il popolo

ato, e battezzasse il popolo, e disponease l'anime a ricever Cri-Appressandosi il tempo . che Messere Giesti aveva detto a Giovanni, che gli convenia predicare, e ammaestrare le genti della salute loro, ed egli incominciò a venire ad appreaaarsi a quelle parti , dove le genti alcuna volta passavano, e ventvano; e quando vedeva le persone, gridava, come aoleva fare : Fate penitenzia , che a'ap-pressa a voi il regno del Ciclo : e coloro alcuna volta il chiamayano; Oh Servo di Dio, prega per noi, ed egli non fue-

deva : Apparecchiate la via del Signore, ch' egli è presso. Co-minciossi la gente a sicurare,vedendo, che non fuggiva, c raccomandavanglisi molto , beato ai teneva chi questo noteva fare; e tornava a casa la gente, e ridicevano queste novelle, come Giovanni era venuto piu presso dal diserto, ed an-cora, com' egli non fuggiva, anzi si lasciava favellare . Andando questa boce in Gerusalem , e nelle contrade 'd' intorno certi buoni uomini sì ponevano insieme tre , o quattro alla volta per disiderio di vederlo , e dicevano : Andiamo nelle cotali parti , e mettevansi in via , e andavano in quelle parti, ma quando il trovavano, erano

dove credevano trovarlo , e cercavano talvolta un buon pezzo; pieni di grandissima ammirazione, e di grande allegrezza; e quando a' appressavano a lui, la riverenzia gli faceva quasi tremare gittavansı in terra tutti; e San Giovanni umilissimo più di loro , conoscendo , ch' eglino erano servi di Dio , gittavasi in terra tutto dicendo : Mai non mi leverò, se voi non vi le-vate prima. E costoro udendo la boce aua, sì ai levavano su-20, ed egli con allegrezza sì gli riceveva, e istavano insieme un pochetto, e ammaestravaglı delle virtu , com eglino a'apparecchiassono, che tosto ve-drebbono la salute loro. Costoro giva, come soleva, ma rispon- zi sentivano ardere dentro del dıvi-

(1) forse meglio il T. Andr. verghe.

divino amore, tantochè parear andayano haciando la ter-eva con loro, che si levava, ed tarando a cara dievano si andaya via. Custoro non era-no arditi di andarili directione de la contra dievano si no arditi di andarili directione. no arditi d' andargli drieto, che volentieri vi sarebbono iti, e rimanavano tutti innamorati d'Iddio, e tornavano a casa; e trnvavano gli altri servi d' Iddio, e ragionavano con loro di questi fatti di San Ginvanni, e affermavano, ch' egli era il maggiore Profeta, che mai venisse nel mondo. Quando i bunni uomini udivano, ch'e'si lasciava trovare, continovamente anda-vano a lui per vederlo, e per udire la sua dottrina; e quando tornavano, erano sì infiammati, e sì illuminati , che quando gli altri nomini gli vedevano , pareva loro, che nuova mutazione fusse in loro; e favellavano di lui quasi come uomini affocati di fervore. E per questo modo ognindi cresceva la gente, che andavano a lui. Pietro, e Andrea (erano tenuti buonissimi nomini per tutta la contrada dov' eslino abitavano, e coa) gli teneva chi gli conosceva, e molto attendeva la gente a loro ) udendo queste novelle così grandi, andarono a vedere S. Giovanni con loro compa-gnia; e vedendolo, e udendolo favellare , quasi impazzarono di lui, e puosono più amore in lui, che tutti gli altri; e non pareva, che si potessono partire dal luo-

go ,dny eglino il trovarono , ansicche la fama cresceva ismisuratamente, e dissono infra lo-10 (1) medesimo: Esli è da portare del pane, e delle cose da mangiare, e porle in alcun luogo presso a noi; sicche noi vi stiamo parecchi di, e preghia-mo Iddio, che 'l cel faccia tro-vare. E Iddio udì i laro prieghi, che voleva, che fosse oggi-mai trovato, e conosciuto. Feciono costoro , come avevano pensato, e a più altri servi d' Iddio il dissono, e invita-vangli d'andare con loro. E Giovanni teneva questo modo, che il dì s' appressava a i luo-ghi abitabili, e dave egli potesse essere più trovato; e la notte si ritornava dentro nel diserto, quasi come uomo, che ritornasse a casa a riposarsi; ovvero , che diremo meglio, egli ritornava la notte a stare in contemplazione d' Iddio, e del suo Figliuolo, e della Madre; e tutto il suo pensiero, e'l suo diletto era di potere istare a pensare di loro ; e così sarebbe a noi, se noi istessimo con loro, come faceva egli. Veni-va il dì, e quegli conversava con quelli uomini, ch' andavano a lui; e quando questi santi uomini il trovavano, l'ailegrezza era grande ; ma era

<sup>(1)</sup> medesimo, così seventemente negli Amm. ant. Il T. Andr. legge mederimi.

tanta la signoría delle virtù di Santo Giovanni, ed era tanta la santità, ch' eglino avevano compresa di lui, che quando gli s' appressavano, quasi tremavano dalla riverenza grande, che eglino avevano di lui. E Gioyanni yeniya a loro con allegrezza, e conversava con loro a modo di uno agnellino mansuetissimo ; sicche prendevano baldanza di domandarlo , e avevano risposta da lui della verità , e di tutta santità, sicche sentivano in loro crescere la virtà. e l'amore di Dio, e di così fatto suo servo Giovanni; tantoche pareva loro , che ardesse l'anima, e'l cuore; e ista-vano così infiammati, che non si vorrebbono mai partire ; ma quando era il tempo da ciò , Giovanni si partiva da loro, e ritornavasi alia sua abitazione , e quegli lo 'nvitavano a mangiare del pane con loro; ed esli rissonde va dolcemente: Non è ancora tempo, fratelli; quan-do Iddio vorra, e noi il fare-mo. Andava, e tornava anche l' altro di , e costoro l' aspettavano con grande gaudio, e quando lo sentivano venire gridando: Fate penitenzia, che s' appressa il Regno del Cielo ; e quelli gli si facevano incontro con allegrezza, e ponevansi a sedere con lui , e cominciavano a domandare . Disse Pietro : Dimmi, Messere, tu annunzi il regno del Cielo, che vuo tu dire, e di che egli è presso noi? Noi non troviamo nella Scrittura pullo Profeta , e nullo de

nostri Santi passati , che questo ci abbia annunziato . Dunque tu se il primo, che ci an-nunzi il regno del Cielo, che ci è presso. Preghiamoti per. I amor d'Iddio, che tu ceoe dia alcuno buono intendimento . E Giovanni rispuose : lo vi dico fermamente la veritade. Etli è venuto , ed è nel mez-zo di voi colui , che ci farà salvi, e per cui ci sarà aper-to il regno del Cielo; ma voi nol cognoscete, e lo non vi posso più dire ancora; ma non ci andrà molto tempo, che io vel' mostrerrò a dito, e farollovi conoscere palesemente ; però di-sponetevi bene, e fate penitenzia, e vivete netti, e puri, e abhiate carità, e amore insie-me per amore d' Iddio, peroc-chè il regno del Ciclo cotale uomo vuole. E coloro si maravigliavano forte di queste parole. e ispesso le ripensavano fra loro istessi , e dicevano : Che sarà one. sto? e non erano arditi di domandare più innanzi; ma bene pareva loro diritto consiglio quello , ch'egli dava loro; e di ditesto prendevano ardire di domandarlo, come dovessono fare la penitenzia, e l' orazione, e conservare la puritade; ed egli rispondeva loro largamente . apertamente ; sicche costoro focavano in disidero di fare quello, che diceva, e tor-navano a casa tutti altri uomini, che non erano in prima, e dicevano, com' eglino avevano trovato Giovanni di Zaccheria, e com' egli si lasciava trovare ,

DI S. GIOVAMBATISTA.

e vedere, e incomiociarono a tissimo servo d' Iddio ? E San dire la dottrina sua per la vieinanza, e per le Chiese, e tra la raunanza di buoni uomini, e per tutto Gerusalem, e di fuori. Coloro erano uomini creduti , e buool , e la dottrina era di grande veritade, e davaoo le genti gran fede a queste pa-role ; e comiociaronsi a levare molti uomini, e andavano comorti uomini, e andavano co-la, e trovavanlo, e udivano queste parole da lui, e torna-vano tutti infocati, e ridiceva-no queste parole. La gente co-minicia "Tasara Putti terminimincia a trarre tutti, femmine, e uomini, e popoli di tutte le cittadi d' intorno al Giordano, e appressansi a questo diserto. E Giovanni quando vede la moltitudine delle turbe, diceva a se medesimo : Ora non mi posso più oascondere ; veniva a loro , costoro con somma reverenzia l' aspettavaco, e ricevevanio; e Giovanni cominciava a predicare loro la penitenzia, che si appressimava loro il regoo Cielo . Costoro istavano cheti per udirlo , e sentivaco tutti il cuor loro infiammare della dottrina sua; e Giovanni istava un poco da lungi in su qualche monticello; e coloro, ch' eraco andati in prima a lui, istavano in mezzo di loro, e ammaestravano il popolo , che non gli andassono troppo presso, perocche si fuggirebbe ; sicche la gente istava a drieto con gran reverenzia. E sentendosi così mutati per le parole sue, comin-ciavaco a gridare le turbe; Che vuogli, che noi facciamo, o San- ch'era risuscitato; e molti af-

Giovanni risponde loro : Chi ha due toniche, dia l' una , e simigliantemente dell' altre cose; pensomi, che vuol dire, che chi ha più, che la stretta necessitade, sì dia a coloro, che hanno meno; e moltitudine ne venivano, che si disponeano a fare quello, di che eraco ammaestrati da lui , molti ne diventavano suoi discepoli. E così San Giovanni vedendo, che le turbe venivano in tanta moltitudine, comincia a battezzare, come dice nel Santo Vangelio , e stava in al-+ cun luogo del fiume , il quale gli pareva piu onesto, e da poter meglio fare quello uficio; e toglieva qualche nappo, e gittava loro l' acqua in capo , e molto ispesso gli era tolto il nappo per divozione, e portato via, e un altro gli porgeva il suo, perch' egli il toccasse; e così i nappi, e scodelle, e "orciuoli gli erano tolti, o pre-"piccolo stati per divozione; e beato si teneva chi gli si potea tanto appressare, ch' egli il toccasse un poco colle sue vestimenta . Quando veniva da vespro innanzi, ed esli si torozva nel diserto, e la geote rimaneva tutta quaota coo grandissimo fervure, e ragiocavano di lui; e chi diceva, ch'egli era quel, che doveva venire a salvare lo popolo, cioè Cristo; e chi di-eeva, ch' egli era Elia, ch' era tornato, che sapevano be-ne, che egli non era morto; e chi diceva, ch' egli era Elisco,

non aveva mandato mai in terra così gran Profeta, nè così gran Santo, nè di così singular vita ; e bene sì dicevano il vero, e questa opera pur cresceva più l' un dì, che l'aitro e molti baroni , e Signori di Gerusalem venivano a vedere il figliuolo del grao Sacerdote Zacchería, cioè Giovaoni Batista, e tutti s' ammiravano di vedere, e udire le sue parole; e ciascuno n' andava con qualche buona mutazione nel cuor suo, e molti venivano, che si disponevano secondo il suo coosiglio, perocché quello, ch-predicava egli, l'aveva pri-ma fatto per se. Le turbe vi stavano di di, e di not-te; e pensomi, che v' erano quelli, che vendevano le cose da mangiare , e le tende , ovvero capannette dove litare a riposare. E la gente traeva tutta, che pareva, che tutto il Mondo vi si ragunasse; e la mattioa quando Giovanni tormatrica quando Giovanni tor-nava, veniva gridaodo: Fate pe-nitenzia, o fate degni frutti di penitenzia; apparecchiate la via del Signore. E tutto il po-polo gridava z grandi boci: Coa) vogliamo fare . Vieni , Profeta d' Iddio, ad insegnarci quel-lo, che abbiamo a fare; e co-sì s' inchinavaco infino alla terra con grande reverenzia, e to loro, che al tracmono in divozione. E così questa opera andò pur crescendo infino al dì, San Giovanni chi egli fosse

che Cristo si venne a batterrare. Pensomi, che in prima, che Cristo veoisse al battesimo, venendo la boce grandissima Gerusalem, e le novelle grandissime di questo Giovanoi di Zaccheria, com' egli 'predicava, e come battezzava , e come annus ziava gran cose; feciono consiglio insieme il sommo Sacerdote, e gli Scribi , e Farisei ; e feciono solennissimi, e savi ambasciadori, e mandarongli a Giovan-ni. E quando costoro giunsono, e vidono tanta gente , che copriva i mooti, e le valli ; e vidono la reverenza grande che la geote gli faceva; e vi-dono San Giovanni d' uno aspetto vertudioso , e di taota signoria, e divozione, che s' ab-bassò un poco la loro (1) riputanza , cioc di riputarsi migliori non erano ; e con grande reve-renzia , e timore andarono a lui, e simigliantemente il salutarono , e feciongli onore coo grande reverenzia ; e San Giovanni gli ricevette viepiù maggiore onore fece a loro. perocch' era più umile , e più vertudioso;e anche perchè costo rappresentavano la persona del sonmo Pontefice, e dell'altro suo consiglio; e il popolo istava in grande ammirazione , e facevasi innanzi a vedere , volere udire , e fu comandadrieto; e costoro domandavano

(1) toti il T. Andr. e quello di Pier del Mero sitato nel Vocab, B T. Barg. poi legge superbis.

DI S. GIOVAMBATISTA. e. San, Giovanni disse, che egli non aveano la verità; ma non era Cristo; e coloro disso- bene la ritroverzanno pel di dal no: Se' tu Elia?ed e' rispuose, che no, e se' Profeta? e disse di no . E costoro dissono: Chi se' tu? e San Giovanni disse : Ch' era una boce , che chiamava nel diserto: Apparecchiate la via del Signore , siccome avea detto Isaia Profeta ; e costoro dissono: Perche dunque battezzi tu? E San Giovanni rispuose arditamente , come quegli , che aveva la verità con seco , e disse : lo batterzo in acqua , e dopo me verrà colui , che fu Sonto innanzi a me, al quale io non son degno di sciogliere (1) le sue calzamenta, ed è in mezzo di voi, e voi non lo cognoscete . Costoro si maravigliavano molto di queste parole ; e con grande reverenzia presono commiato da San Gioyanni, e tornarono al sommo Sacerdote, e all' (a) altro consiglio; e dissono ogni cosa per ordine . e dissono questo, come questo uomo ancora pareva uomo di tanta santità, e di tanta virtu , che noi venimmo quasi meno dinanzi alla faccia sua . Costoro udendo queste parole , molto più si maravigliavano, e feciono venire le profezie, e cominciarono a masticare queste parole, che Santo Giovanni aveva dette; e bene mi penso, che eglino vedessono, che queste parole volevano dire di Cristo;

bene la ritroverranno nel di del giudicio, imperocche S. Giovanni fu testimonio della verità di Cristo incarnato . Or torniamo a Giovanni , che ognindì cresceva più la sua fama, e più vi si spandeva . Venne il tempo, che Messere Giesit volle venire al battesimo, e andare insul Mon-te a fare la sua penitenzia; o partissi dalla Madre corporalmente, e venne in quel luogo, quando e' fu presso a un miglio, e mezzo a Giovanni, cominciava a venire un grandissimo odore con una nuova divozione, e letizia, e incon-tanente cognobbe, ch' era Cristo, che veniva; e volgesi d'intorno, e nol vede ancora, e lascia istare ogni altra cosa, e guardavasi d' intorno da qual parte e' venisse ; ed era tanta allegrezza, che mostrava nella faccia sua , che coloro , che stavano d'intorno, sen' avvedevano, e molto si maravigliavano ; ma non sapevano di che erli avesse questa mutazione .ma prendevanne divozione, e reverenzia. E stando così, e que' vide giugnere il Figliuolo d' Iddio .e incontanente il cognobbe da lungi , e comincia a gridare : Ec-co l' Agnello di Dio , e colui , che toglie le peccara del Mondo ; e gridando incominciò a corrergli incontro , e dicendo ma Issciavanio stare , comecche tuttavia queste parole . La gen-

re .

(1) le correge del suo calzamento he il Mr. Andr. (a) alto il T. Barg. e con forse det dirt di sopra. te, che v' era, si commosse tut-ta, e tracagli drieto a vedere questa novità ; e quando giunse a lui, incontanente si gittò in terra ; e Messer Giesu si gittò in terra , e levollo suso , e abbracciollo , ed egli abbracciò lui , e dieronsi la pace . Ecco, che vengono insieme al luogo , dove battezzava , e la gente , che gli era d' intorno, si maravigliava, e pensavano bene, che Giesù fosse un santo uomo; ma non lo istimavano però grande, come Giovanni, e molto maravigliavano delle role , ch' avevano udito . Giugnendo al luogo del battesimo , Giesù disse a Giovanni : Appa-recchiati a battezzarmi ; e Giovanni incominciò quasi tutto a tremare dalla grande reveren-zia, e disse: Messere, che mi di' tu ? e diceva nel cuor suo : Battezzera la vilissima creatura il Creatore suo? e sarai ardito di porre la mano in capo del Figliuolo d' Iddio? Nullo luogo è più alto . E Giesu rispuose a' suoi pensieri , e confortollo , e disse: Fa' francamente, Giovanni, uello, che t' è commesso da Dio , che oggi vedrai la somma verità di tutta la Trinità . La turba non intese queste parole, perchè Giovanni aveva comandato , che stessono a drieto ; e moltitudine degli Angioli d'intorno facevano siepe , po-gnamoche non si potessono ve-

1 sua vestimenta, e entrò nell' acqua . Incontanente gli Aogioli cominciarono a cantare; ed ecco una luce dal Cielo , che l'co-perso , sicche non si potea discernere dalla gente, e Giovanni cominciò a tremare per la grandissima reverenzia; ed ecco lo Spirito Santo in forma d' una colomba, e venne pres-so al capo di Giesì, e alla mano di Giovanni, ch' era in sul capo di Giesti ; e Giovanni istupeiatto al tutto veniva quasi meno , se non fosse , che fu conforcato dalla divina virtà . Ed ecco la boce del Padre, che disse : Questo éne il mio Figliuolo diletto , il quale mi piace , e lui udite. O Giovanni Batista

seraino in carne umana, chi fu mai in questo Mondo così fitto, così preso , così intorniato dalla Santissima Trinità, com' eri tu in questo punto ? La mano l'avevi in sul capo d' Iddio, cogli occhi vedevi lo Spirito Santo presso presso alla mano tua, tantoche sentivi il dolce calore suo ; la boce del Padre udivi co' tuoi orecchi presso a te! oh che magna virtude di fortezza ti fu data , che tu ti potevi tenere! (a) Ritto Piero .e Giovanni , e Iacopo quando furo-no in sul Monte , che Cristo si trasfiguróe, ben vidono le vestimenta bianche come la neve , e bene vidono la faccia dere ; e spogliasi Giesů (s) la sua, come il Sole risprendente,

<sup>(1)</sup> sori dice . (3) qui vales Lo stesso Piero.

e bene la vidono Moisè, e Elía, e Uomo questo, a cui Giovanui fa questo porevano sofferire ; ma quando venne la boce del Pacotanto onore, e come pare cosa da bene! ma pur Giovanni avevadre , e' non potevan sofferire , e caddono quasi morti; e tu Giovanni non eadesti , perocche tu eri di pietra , ehe non potevi cadere , eioè eri tanto trasformato per amore in Cristo, che è detto , e chiamato pietra ; I corpo tuo era quasi fatto di ferro, che sempre l'avevi battuto , e picchiato , come si batte il ferro intino da piccolino eon vera , ed aspra penitenzia . Il ferro , quanto piu si batte . miziso salda , ed è più forte ; eosì erl fatto , Giovanni , per la divina bonth . Or ecco , che batreagato Giesu , umilmente si rivesti ; l'acqua, e Giovanni disidera-va, che l'acqua istesse ferma per volervisi gittare dentro po-scia egli , e' Discepoli suoi ; e Messer Giesù eognoobe il disiderio suo , e pensomi , ehe co-mandasse all' acqua , che stesse ferma , tantoche Giovanni en-trasse dentro , E Giovanni udendoquesto, puose mente all'acqua, e vide alcun segnale per rico-gnoscerla . E avviasi Messere iesu per andarsene in sul Monte, e Giovanni l' accompagna con tutta la riverenzia, e amore, che poteva; e' Discepoli di Giomemorane sursepou ou sulovanin volcavano andrae loro drietro, e Giovanni accenno, e disse,
to, e Giovanni accenno, e disse,
scodella, e gittami dell'acqua
che tessono a disteno; a andò diami
in caso nel nome del Pader, e
que un poco con Messer Giesia
del l'Egliusolo, e dello Spirito
razionando pure di qual, e cliera Santo. San Perro con grande
tatta, e diseasi. Come pure santo
parevira, che ventase a questia
tatta, e diseasi. Come pure santo
parevira, che ventase a questia

no in maggiore reputanza. E quando furono andati un poco, e Messer Giesu disse a Giovanni : Ritornati a fare l' uficio , che t' ha dato il Padre mio . E pensomi, che Giovanni gli chie-desse la "parola: Fammi questa" licenza grazia, Messere, ch' io mene venga la sera ad albergare presso a te ; io istaro eheto , e non farò motto , se non come tu vorrai ; e Messer Giesti gli die la parola . E dicesi nel libro della Vita di Cristo , che quel Mon-te éne presso al luogo, ove Giovanni istava a battezzare, a quattro miglia . Ecco Giovanni , ehe si ritorna al pupulo , e las intanto faccia sua era fatra molto isprendiente , perocche l' acquistò quando battezzò Gristo , a modo , che fece Mouse, quando torno di sul Monte, che aveva parla-to con Dio. Torna Giovanni fare l' unico suo; e quando ebbe accompagnato Messer Giesu , torno , e chiamo Pietro . e Andrea , e tutta l' altra gente fice istare di cesso ; e torna allontaal fiume, e truova fermo il se-gnale, ch' egli avea avvisato, e spogliasi prestamente, e git-tavasi entro, e tuffasi tutto in questa acqua ; e poscia si levò

Non temere , Pietro , che moito ti converrà ancora fare questo uncio; e Pietro non intendea queste parole. E quando Go-vanni n' usci fuori, vi muse dentro Pietro , e Andrea , e dicewa ancora queste parole : Ozzi en- questa acqua sintincata ; e chiamo molti altri suoi Discopoli, e sun imente gli battez-zo, e fece così mino alta sera, che se ne volte andare. Pretro commercio a ripensare queste parole, e avendo udito il di tance novitadi , pensossi di volere domandare, e disse a S. Giovana i Vuogli, che ti vegnamo inco tro domattina insino in cotal parte , che ti vogitamo un poco favellare, innanziche tu gianga alle turbe ? e San ovanni disse di si . E quando s' appresso alla sera, prese comminto, e andossene al diserto, come soleva, e andonne in su quel Monte , e cheto cheto si puose là dail' uno lato gran pezzo dilungi da Messer Giesu, e stavasi in orazione . E penso mi, che Messer Giesu qualche volta della notte andasse a parlare con lui un poco , e che Giovanni il domandasse: Messere vuo'tu, ch' io ti palesi il tutto? e Messere Giesu rispose a Giovanni: Non è da tenere ancora altro modo , che quel , che tu Quando io comincerò a predicare, allora vorrò, che ru dica . e mandi la rente a

opera. E Santo Giovanni disso: che iscrittura niuna, ch' io sappia dice , che Messer Giesu a vesse compagnia in sul Monte; ma perche v' era così presso, mi diletta di pensare, cne Gio-vanni se n' andasse a lui la notte, e perocche tutto suo amore era in lui, cioè Giesu, e tutto il diletto dell' anima sua, dico, che potrebbe essere da che così era presso, ed egli il sapeva, che v' era . Questi 10no i miei pensieri, che mi di-lettano ; la verita fia sempre salda, che non l'appruovo io, e io non voglio approvare niuna cosa , se non quelie, che pruova la Santa Scrittura , Ritorna Giovanni la mattina ; scontro Pietro , e Andrea, e alcu-no degli altri più segretari , e partironsi dalle turbe, e anda-rono per la via donde doveva tornare, alla lunge forse più d'un miglio, e ivi l' aspettarnno in qualche luogo più remoto della via . E quando venne San Giovanni , con gran letizia eli andarono incontro . e menaronio in quel luogo fuori della via . Priosonsi a sedere, e disse Pietro : Noi ab-hiamo molto ripensato le parole , che tu dicesti feri , e naionei di grande ammirazione. Chi è questo Agnello d' Iddio, che tu mostri a dito , che dee torre le peccata del Mondo , e facestigli reverenzia, come fosse tuo Signore maggiore di te , e più Santo? Ancora vedemme quanto potrai. E così sta- mo, che quando tu il batter-vano insieme un poco, due, che gasti, parve a noi vedere dia' amayano cotanto; ed è certo, scendere sopra di voi nuova lu-

tochè quasi non vi potevamo digittastiti in quell' acqua , onde egli era uscito; e anche dicesti a me , ch' io ti battezzassi , che molti ine battezzerei ancora. Queste ci paiono parole di grande ammirazione . Rispuose Gio-vanni brievemente: Non vi voglio impacciare di distendermi in queste parole più innanzi , pe-rocche tostamente l'udirete dalla

bocca della verità; allora vi ri-corderete, e intenderete queilo, che io v' ho detto, ch'egli è vero, e io ci sono per testimonio della verith ; e della luce ; e forsechè io medesimo , innanzich' io muoia vi farò chiaramente intendere queste parole. Costoro reverentemente si stettono , e non domandarono più ; ma ciascuno rimase molto ammirato nel cuor e forseché avevano portato del pane per mangiare un poco con lui così a solo a so-lo; e pensomi, che San Gio-vanni condiscendesse loro piatosamente, e che stessono un gran pezzo insieme , innanziche tornassono alla turba , ragionando del regno del Cielo , e della giustizia sua , e delle penitenzie; e ragionando, come il popolo d' Iddio era allargato, popolo d'Iddio era allargato, mo leggiere, e vago di vecere e transito, e come i al poeri- le novitadi, pensossi di volesia, e l'avatriala era centrata re nidate a vedere e, accomne'i spindatori del popolo, e copagnoni di molta grande commo ogni virti era venuta meno. E ragionavano insueme, coTow-11. P q

10. P q

ce . e nuovo isprendore , intan- me farebbono al di d' oggi alquanti buoni uomini , ritrotu tornasti con tanta letizia, e che San Giovanni mangiase gittastiti in quell'acqua, onde del pane alcuna volta quando veniva così a stare tra le genti ; e come potrebbe avere avu-to ognindi di suoi cibi del diserto ? e avendo così mandiserto / e avendo così man-giato tornavano insieme inverso il fiume alle turbe; onde la gente vedendogli venire, sti-mavano beati costoro, che era-no andati a stare con lui nel diecrto

Or ecco Giovanni tornare a battezzare, c a predicare con a batteszare, c. a predicare con maggior fervore, che di pri-ma, e' discepoli suoi erano con lui molto ferventi; e la gente pur cresteva, e Giovanni pur predicava, e riprendeva i viaj, e' poccati fervencemente. Molti Principi, e Baroni venivano di Canvalem a d'altroda i e. Gerusalem , e d' altronde in su gran cavalli , e con molta compagnia venivano a vederlo, e a udire la sua dottrina, e poco vi stavano , e pochi se ne convertivano, come fanno al di d'oggi, che pochi se ne convertono di questi pesci grossi; ma molti ne tornavano ammirati , e con grandi novelle ; sicche Erode , ch' era Signore delle parti di Galilea ,ed era uo-

(t) giudicatori de' popoli ba il Mr. Barg.

Giovanni , e queste gran cose, the fa, e dice. E giunsono al fiume Giordano, dov' era Gio-vanni con tutta la gente, e an-

vanni con tuttă la gente, e an-darone a San Giovanni, e fe-cioogli onore , e grande reve-rentia, perochie l' aspetto suo ' divide- era di grande reverenza , e te generava quasi un tremore a chi 'l vedeva da prima. E San Giovanni gli ricevette amorosamente; e incontanente s' apparecchió alla predica, e salà in su una pietra, ch' era usato, e comincia a predicare : Fate penitenzia, che s'appressa il regio del Cielo , e fate donni frutti di penitenzia, che s'appressa la sajente vostra. E vedendo questa gente così boriosa, e lega-dra, crescendo egli in grande fervore, cominciógli a mi-nacciare: Giurrazione perversa assicuratevi dell' fra di Dio, che degnamente dec venire sorra voi. Or non ven' avvedete voi, che la scure è già posta alla barba dell'albero, e di di, e di notte taglia ? Or non credete venire a fine ? Veramente la morte s' appressa ; e dopo la morte, che vi varrà la ponitenzia vostra? Difenderannovi le ricchezze vostre, e le sprendi-de vestimenta, e gli agi, e' di-letti, che prendete? Certo non vi difenderanno queste cose dopo la morte , anzi v' offenderanno continovamente , e testimoneranno contra voi, e gri-deranno, che l'ira di Dio vi

sono governati gli amadori di questo mondo, che ora siete ricchi, e leggiadri; allora sarete in tanta miseria, che non si potrebbe pensare. E rimetteva la boce grande : Credite a me , e fate penitenzia , innanzia che la morte venga , Rammezzate co' poveri , e non fate altrui quello, che voi non vorreste . che fusse fatto a voi, se vole-te, che l' ira di Dio non vi venga addosso. A questa boce Erode istava istupefatto, e tutti i suoi baroni; e pareva loro, che questa fosse quasi la boce di Dio, e gran mutamento sentivano nel cuor loro . E quando San Giovanni ebbe predicato, venne allegramente ove era Erode, e trasselo fuori a tutta la gente , e amiche-volmente si puose a sedere con lui, ed incominciolio a ri prenderlo dolcemente dicendo ; Maravigliomi fortemente di te , Erode, pensando, che tu deb-bi essere ispecchio di virtu, e di bontà a tutti quegli, che sono sotto la tua signoria, e m' è detto, che tu tieni la compagnia del tuo fratel carnale, e l'hai tolta a lui; e questo non t'e lecito, e non è piace-re di Dio, e dai male asem-pro di te a tutto il mondo; che se un altro facesse queijo non si converrebbe, che tu il gastigassi, e che tu lo riprendessi, e per forza gli facessi rendere l'altrui cose? Adunque venga addosso, perchè non ave- come potrai riprendere altrui, rete fatto penitenzia in questo se tu fai questo per te medesi-mondo. Allora vedrete, come mo, anzi dai baldanza agli al-

DI S. GIOVAMBATISTA. tri di mal fare? Onde ti priego carissimamente, che tu non faccia pur così; anzi voglio, che tema Iddio, e 'l giudicio suo; allora sarai diritto Re; e pensati bene, che tu non vorresti, che fosse così tatto a te, come tu fai al tuo fratello. Erode l' ascoltava , e pareva , che venisse tutto meno di contrizione, e di vergogna, e nulla iscusa gli poteva tare, ma fe-ce più, da che quasi tremando gli si raccomandò, che egli pregasse Iddio per lui, che gli facesse misericordia. E Santo Giovanni disse: Il Signore è apparecchiato, fa' tu dalla tua parte quel che si conviene . Ecco Erode, che se ne viene colla sua compagnia tutto pensoso , e tutto (1) mescolato , perocche non potea colla sua cosciensia medesima troyare scusa di quel , che San Giovanni gli aveva detto, e tornava a casa, e quella sua misera, che teneva, sen'avvide, e incominciógli a motteggiare, e a dire : Che è questo? se' tue convertito ? che t' ha detto questo Santo nomo? faccendo beffe d' Iddio , e de' Santi suoi , come fanno le sue pari, Ma pure quando Erode le disse quello, che San Gio-vanni gli aveva detto di lei, non le parve giuoco; e incontaneute si fermo nell' animo suo nn odio grandistimo inverso

così arebbe ella fatto altresì ; ma perch' ella vide, che Ero-de il lodava di grande santitade, e pareva divenuto pensoso, e temoroso dalle parole sue; ed ella per paura di non perdere lo stato suo, mise mano a duo cose ; l'una a lutingare Erode quanto poteva, e quan-to sapeva, di quel, ch' ella più credeva , che gli piacesse ; e l'aitra , ch'ella cominciò ad entrare nella santitade di Santo Giovanni, e a mormorare di lui, e trovava da se medesima false cose, e dicevale ad Ero-de: così m'è detto di lui ce-latamente; e talotta il diceva ad alcune altre persone per infamarlo, e anche perchè il dices-sono a Erode ; e questo tristo cieco talotta dava orecchie alle parole, e non cognosceva co-me ell' erano maliziosamente dette; e a tanto venne, che non era niuno della famiglia ardito di ricordarlo innanzi a lel ; e quando venisse alcuna grande donna, o di questi grandi uomini che non sapevano lo fatto di lei, e lodavano San Giovan-San Giovanni, perche le par-ni, e questa incontanente inco-ve, che Erode fosse un poco minciava a batterio, e diceva toccato, e cognosceva bene, le falsità, ch' ell' aveva pensate

ch' Erode l' arebbe abbandons-

ta, e ch' ella rimaneva la più misera femmina, e la più

tuperata, the fosse nel mondo. E io mi penso, che se ell'avesse

vednto, che Erode delle parole di Santo Giovanni non si fusse

curato, e avessesene fatto beffe,

(s) forse rimescolato.

P 4

a3a V I
nel cuor suo, dicendo, ch' ell' erano istate dette da altrui;
e così questo odio per giusto giudicio di Dio cresceva nel cuor
suo continovamente, Infinoattantoch' ella il fece morire.

toda fila i tecte monte. Si cara il successione di cara il sume ficcedano, e faceva l'uticio, che ladio gli avera comorno a monte di cara il come fila con il cara il

"mouse a flationist al Monte-consensation of the Consensation of t

T A eliuolo di Dio . E Messer Giesu stava lassu in orazione , ed era tratto da questo dolcissimo amore di Giovanni amore di Giovanni, e veoiva a lui, e diceva: Che vuogli, Giovanni? Risponde Giovanni : Messere , quando tu se me-co, al tutto n' è pieno il di-siderio mio . E pensomi , che Messer Giesù gli dicesse : Vedi , che domani ne verrò teco; ma vedi , ch' io voglio , che tu rimunga domattina meco, e istiamo continovamente in orazione , perocche a me conviene combattere coll' antico serpente, cioè con Lucifero manciore; e con come Adamo fu vinre; e con come Adamo fu vin-to, e sconfitto da lui, cos) sarà ora isconfitto, e vinto da me, cioe dal Figliuolo della Vergine; e tu istarai in orazione, e vedrai combattere, e quando tu sentirai risponde. re, e tu riponi le parole nel cuor tuo, e appara, che tu possi, e sappi insegnare altrui, perche cio, ch'io fo, e dico in questa vita, fo a vostro esempro, ammaestramento, e dottrina; e quando tu non mi vedrai , e tu grida a Dio : Misericordia . misericordia al populo tuo , e da l' imperio al figliuolo tuo , che sta per noi, ed io ti ridaro poi la battaglia , e la vettoria . Confortati , dilettissimo fratello , che ogni cosa verrà bene fatta , sicchè si compierà la redenzione dell' umana natura . Inino a quì San Giovan-

stre Giesù gli dicea. Ma que-sta parola da sezzo gli diede un dolore, ed un pianto crudelissimo, e disse: Oime, Messere, che troppo vi costerà cara questa redenzione . E Messer Giesu il conforta, e dice: Gio-vanni, non temere, che l' opera riuscirà sì bellissima nel cospetto di Dio, che se tu la potessi vedere, com' io, tutta la fatica ti parrebbe nulla; e rimani in pace, e vegghia meco in questa notte, e ora, imperoc-che non è tempo da dormire, ma di vegghiare. E ritornossi Messere Giesti all' orazione, e Giovanni rimane tutto pieno di fervore, e d' amore, ricordandosi di queste parole, e dilettandosi della vettoria, ch' aspettava di vedere . Venuta la mattina per tempo, e Giesu, e Giovanni erano in luogo, che si vedevano insieme; ed ecco, che Messere Giesu si mostrò fame; e Setanasso, che stava continovamente a vedere questo digiuno così forte, temendo, che non fusse Figliuolo di Dio, fecesi innanzi per saperlo, e dis-se : Se' tu Figliuolo di Dio? comanda a queste pietre , che diventino pane , e mangiane , perocch' io veggio, che tu hai ame . E San Giovanni è mò B, e sta attentissimo, e ascol-ta queste parole, e bene le tenne a mente. E il Signore risponde come di solo pane non suo, dispersit superbos mente corvive l'uomo, ma della parola, dis sui. Deposus potentes de se-che procede della bocca di Dio. de, O exaltavis bumiles. E E San Giovanni ascoltava bene San Giovanni l'intese troppo questa parola, e ben la ripuo- bene, come il superbo Lucife-

se nel cuor suo . Ed ecco , che il Signore si lasciò portare al \* ultima Dimonio, e Giovanni nol vede più . Ancora allora Giovanni orava, come Messer Giesú gli aveva insegnato, e ancora di-ceva a Dio: O Signore Iddio onnipotente, or che crede fare questo antico serpente nimico dell'umana natura , che sempre dell'umana natura, one semore ci ha ingannati, e conculcati è o Signor mio, dagli la volta og-gimai di sotto, e da' la vetto-ria at Figliusolo tuo, il quale è venuto siccome mediatore tra te, e noi, per fare la pace, e a te sia l'onore, e la grolia sempremai . E queste, e moi-te altre, e belle parole diceva San Giovanni a Dio orando, e volgevasi intorno, se vedesse Giesù tornare da niuna parte. Non l'orto subitamente .\*Istante alcustando
l'orto subitamente .\*Istante alcustando no intervallo di tempo, ed ecco, che Messere Giesu fu riposato quivi, d'onde egli era istato levato; e Giovanni il vide, e fu tutto confortato , e ben gli parve manifestamente cognoscere, che Giesù era tornato vittorioso; e stava fermo, e non era ardito d' andare a lui, se non lo chiamasse. E Messer Giesù comincia a gridare quella parnia gioriosamente della Magnificat , che fece la Madre sua , cioè Fecit potentiam in brachio

ro perderebbe la signoría , ch' aveva sopra l'umana natura , e che l'umana natura sarebbe esaltata per l' umiltà di Cristo che dice San Pagolo , ch' egli umiliò se medesimo, e prese forma di servo. E San Giovanni udendo queste parole si rallegrò , e confortò indicibilmente; e dicendo Cristo queste parole, ed ecco discendere gli Angeli visibilmente , e feciongli reverenza grande, e recavangli da mangiare, e apparecchiavangli, e servivanio con quanta dilirenza , e reverenzia potevano , e sapevano. Ma tu, Messere Gie-su, che faral ? Ecco Giovanni, che ha tutta notte vegshiato con teco in orazione insino a quì, come tu gli dicesti; non gli farai tu assaggiare di questo mangiare ? Certo se Giovanni non v'era, non ne assaggiò, ma s' egli v' era , come sarebbe da credere, che questo suo testimonio, che egli amava tanto, non assaggiasse di quel cibo, e non gli scrvisse, e non gli apparecchiasse con gli Angeli insieme ? E quando ebbono mangiato , e Messer Giesu comandò agli Angioli, che si ritornassono alla

Corte celestiale. Ed ecco, che se ne vengono insieme a terra del mon-te, Messer Giesu, e San Gio-vanni, e vengono ragionando di quel, che era da fare al pre-sente; e dice Giovanni a lui: Messere , pommi in mano ciò , che to e' volse fuori di tutte le turbe . io shbia a fare, e ora in men- e sempre andava ragionando tre ch' io staro quì, e poscia, e della salute dell' anime ; e parquando lo sarò nella prigione ; tironsi da lui, e ritornaronsi

manda, e 10 sono per ubbidi-re, e priegoti, che tu sia sem-pre meco. E Messer Giesu ri-spondegli, e dicegli ciò, che gli conviene lare, e dire; e hene gli promette, che sara sempre con lui; e vengonsene alle turbe, the aspettavano, the Santo Giovanni venisse con grande disiderio ; e' Discepoli suoi gli si feciono incontro, e dicevano insieme : Ecco , ch' è colui quello . che ci mostrò a dito, e disse : Ecco l' Agnello di Dio; e fe-ciono gran riverenzia a Messer Giesu, ma tuttavia molto maggiore a San Giovanni. E Messere Giesù venne tra questa gente , e stava a vedere, e a udire, co-me la gente si disponesse : e Giovanni accennava a Discepoli suoi, e a tutti gli altri più suoi domestichi, che andassono a lui, e facessongli riverenza e ascoltassono le parole sue . E Messer Giesii disse loro molte belle parole , affermando quello che Giovanni diceva del Regno del Cielo,e d' ogni altra cosa,e sempre più , e maggiori cose ; e costoro le ntendevano bine e rimanevano nelia memoria loro , e diletta-vansi d' udirle. E stato , che fu un pezao con loro , si si parti . e diede la benedizione sua a tutti quelli , che si disponeva-no secondo il consiglio di Giovanni; e gli altri suoi Discepoli l'accompagnarono tanto , quan-

T A dimmi la tua volontà, e tu co-

manda, e io sono per ubbidi-

DI S. GIOVAMBATISTA. a Giovanni, e alle turbe. E Di- va; e queila sua pessima femmiscepoli suoi vengono domandando: Chi è questo Giesù ? Giovanoi rispondeva : Costui è quello, che vi fara salvi, se osserverete le comandamenta (1) sua; e rispondeva alcuno: Messere, ooi crediamo, che costui sia buono, ma noi non ci vogliamo partire da te. Rispondeva Giovanni : Allora non vi partirete voi da me, quando voi farete bene ciò, ch' egli vorrà, perocch' egli è il Maestro, e io sono il discepolo, ed egli ene bisogoo, che cresca ne cuori vostri, e io menomi . Costoro si maravigliavaco bene di queste parole; ma poi pensavano, che Giovan-ni le dicesse per la profonda umiltà del suo cuore.E Messer Giesu se ne va,e comiocia a predicare, e a fare i Discepoli suoi , siccome dice nel Santo Vangelo, e Giovanni predicava quanto poteva; e avvedendosi, che Erode non si correggeva per quello , che gli aveva detto, che il suo peccato era palese, e abominevole a tutto il popolo; cominciollo a predicare a come palesemente . e a riprenderlo, e a biasimarlo quanto si possa dire; sicche que-ste parole furono ridette a Erode , e più volte , taotoche Ero-de si cominciò a isdegnare nel

cuore suo , perocche da questo

peccato partire noo si voleva, ed

esser vituperato dinanzi al popolo dalla (a) boce di così Santo

na aveva ora tempo di favellare, e snifiava, e accendeva to poteva, che nel suo era el-la hene accesa tanto, che ragiocando insieme, consentiva l'uno all' altro di farlo morire volentieri , se potessono ; ma non era aocora il tempo, che trop-po era graode Santo Giovanni oel cospetto del popolo , sicchè oon erano arditi di mostrare il loro mal volere palesemente. B pensomi, che a San Giovanni, Messere Giesù gli aveva revelato la morte sua , e I modo , com'ella doveva essere , postogli in maoo ciò, che doveva predicare, e dire; e Santo Giovanni, come valente Cavaliere, e Prencipe di Dio, con lascia-va tratto a lare, e a dire di tempo tutto ciò, che Iddio voleva; e aspettava il martirio suo coo taoto gaudio, che non si po-trebbe dire, per due cagioni, l'una, che sapeva, che Cristo doveva morire per li peccatori, ed egli si riputava beato di morire per la giustizia, cioè per rirendere i peccati, e' viaj; e altra cagione si e , che moriva sì volentieri , prima , che Cristo morisse ; che noo gli dache va il cuore di potere sofferire di vedere con conciare il suo Giesu; che tanto era l' amore, che gli portava, che pur pensan-do di quelle cose, sì sarebbe caduuomo, molto gliene incresce- to morto, se non fosse, che la divi-

(t) soil its nel T. Barg. in questo luogo, e altrove.

na virtù il sosteneva. Sicche Giovanni predicava contro a Erode sanza paura ; e qualunque ora e vedeva, che veoiva a lui di que' maggiorenti del popolo, o gente curiosa, allora predicava piu forte contr' a' viz), e peccati, ispezialmente contro al peccato d'Erode; e diceva. che non doveva essere infra questi temoi Re (t) colui , che ha sottomesso la ragione alla sua mala volontà, e lasciasi signoreggiare alla voiontade na questi tempi Messere Giesu predicava, e cominció a fare miracoli. Quando la gente vide li miracoli, cominciarono ad andare dietro a Giesti tuttavia più l'uno dì , che l'altro ; sicchè la gente cominciò a menomare a Giovanni; e Sao Giovanni lieto sospigneva la gente quanto poteva a lui, e i miracoli pur crescevano. La fama si cominciò a spandere in Giudea, e venivan gl' infermi da tutte le parti . E fra questi tempi i Discepoli di Giovanni vedendo, che la gente andava drieto a Giestt l'un di più, che l' altro; incominciarono a mormorare , e pareva una cotale cortese invidia, perchè non credevano, che nel mondo fosse così Santo nomo, come Giovanni, ne qua-si potesse essere più di lui, se non fosse Iddio, e Uomo; e ben s' accostavano al vero, perocchè Cristo medesimo disse di Gio-

moggiore di lui; e tanto crebbe il soro mormorio, ch' eglino il dissono a San Giovanni, dicendo: Costus,che tu lodasti cotanto , tutta la gente va a lui , ed ei fassi chiamare Maestro; e vedi, che la gente éne minimata a te ; e mostravano bene, che non piacesse loro questo fatro; e Santo Giovanni gli riguardo virtudiosamente, e incominciógli a ammaestrare, e a predicare, e a riprendere, e disse : Gente istolta, non vi raccorda, che io vi dissi, ch'egli era bisogno, ch'egli crescesse, e io menomassi? e ooo vi raccorda, ch' so rispuosi a' Principi de' Sacerdoti, cioe a' messi loro, ch' io battezzava nell' acqua, e che dopo a me verrebbe colui, che è fatto innanzi a me, che vi battezzerebbe in acqua di Spirito Santo ? che io non era degno di che io non era degno di scio-gliere le sue calzamenta? Cre-dete voi, ch' io abbia dette queste parole per indovinatico? ovvero, ch' io voglia dare loda . e compiacenza ? No , anzi dico la verità , che lo so per fermo, che io sono suo scryo, e fui mandato da Dio , per apparecchiare la via dinaozi a costui, e a disponere il popolo per bene, sicche fussono più atti a credere in lui , e a ricevere la dottrina sua , la quale ene perfetta. E sopra questa materia molte altre beile parole, e delle profezie, ed'ogni cosa, che sapeva, e vanni , che non aveva oiuno poteva dire per acconciare più

l' ani-

(1) Best. Inf. 5. I peccator cotali , Che la ragion sommettone al talento.

DI S. GIOVAMBATISTA

l'animo loro a credere in Cristo, egli è mio Maestro insino e diceva : Ora vedete, ch' 10 amo più lui, che me, e ciò, ch' io no fatto, ormai si lio fatto per lui , e per suo ouore, ch' io per me sono nulla ; egli ene in tutto ogni bene; io non feci mai, ne potrei fare nulla, sauza lui , e a lui sia l' onore, e la grolia, e te credere, perocchè chi seguite-rà lui, e la sua dottrina, non può mai venire in tenebre, perocch' egli ene lume , ch' è venuto nel Mondo, e 10 ne sono veto nel Monso, e io ne sono ve-ro testinone, imperocch' io il cognobbi nel Corpo della Ma-dre mia, essendo egli nel Cor-po della Madresua, e la mia Madre grido, dicendo: Che ho io meritato, che la Madre del Si-gnore mio venga a me? E ancora disse dell' allegrezza, che io aveva fatta nel ventre suo; e I mio Padre, e la mia Madre, e lo avemmo vero conoscimento, ch' egli era Salvatore del Mondo . E venne Santo Giovanni in un grande tervore, e comin-ciò a dire: Non dubitate, che queste parole voi le cognoscerete ancora meglio, e ricordere-tevi, ch' io l' ho dette; e co-minciò a gridare infra la gente: Andate a udire l'Agnello immaculato , andate a udire la dottrina del Salvatore ; 10 dico di colui , ch' io vi mostrai a dito , quello è l' Agnelio, che torrà le peccata del Mondo, e beato chi crede in lui, e seguita la sua dottrina; e io per me, se nullo bene mi

piccolino . Questo sa nene Iddio . ch egli ene il vero, e non ci andra molto, ena vedrete, e conoscerete, che così e il vero. E la gente,che l'udia, e aucora iDiscepoli suoi si maravigitavano fortissimimente, ed crano stupefatti, che molto ispesso gli udivano dire queste parole , e le buone anime ne traevano bene , e andavano drieto a Cristo; e i rei si maravigliavano, e non lo inten-devano, e prendivanne anti sospetto, che dottrina, e' Discepoli suoi l'amavano più di cuore, che prima, perche pareva loro profondassima umilia, che poneva Cristo così grande , e se così nulla; onde l' avevano per più Santo, onde più l'amavano, e molto si maravigliavano delle gran cose , che gli udivano dire di Cristo, e davano fede fermamente, ma non erano capaci di potere intendere le cose, che Sao Giovanni diceva, ma istavano a veden re, e dicevano infra loro: Ecco che tosto si vedra la verità di queste cose, secondo ch' egli dice. E la gente pur isciema Santo Giovanni ogni di , e molti favellamenti, e molte cose se ne diceva per le contrade , e con contenzioni infra le genti, e l' uno diceva, che Gristo era maggiore, che faceva cotali mimagnore, cne taceva cotati mi-racoli, e così gran cose ; e chi diceva, ch'era magnore Giovanni, che ce l'abbiamo co-nosciuto infino da piccolno, e figliuolo di quel gran Sacervedete fare , si è da lui , perocche dote Zaccheria , e miracoloso fu suo nascimento, e miracolosa e stata tutta la sua vita; e alcuni altri rispondevano : Giovanni loda pur Giesù; e: gran cose dice di lui; diceva l'altro . E così fauno i buoni . E i cattivi dicevano : Egli ne dice tali cose, che mette altrui in errore. E così alcuna volta era una (t) scisma tralle genti , quando si ragunavano insieme; periaqualcosa si conveniva che Giovanni s) morisse, sicchie il Maestro rimanesse pure uno cioc Cristo. Infra questo tempo vennono le novelle a Erode, e alla sua pessima compagnia, co-me la gente si parciva da Santo Giovanni , e come certa gente mormoravano di lui, e co-me diceva certe cose di Cristo, che non erano bene intese, e che a' maggiori del popolo, e della Legge non piacevano quelle parole. E incontacente, che Erode udi queste parole, ralle-grossi forte, e prese baldanza, e favello, con quella sua adultora, e disse : Oggimai potremo noi mettere mano in quest' nomo. che ci s' ha cotanto menato per bocca, e spezialmente quando noi vediamo, ch' egli è levato di lui alcuno mormorio fralle genti ; e rallegratisi dissono insie-me : Or pensiamo oggimai del modo come noi vogliamo fare, e non parendo ciò, vegnamo domandan-do de' suoi fatti. E così deliberato di tare, e questa ria fem-

dare . e s'ella n'udha un poco di mormorio, ella ne ridiceva a Erode ben tre cotanti; e Erode era un poco temoroso del popolo, ma nondimeno tanto lo siormore, ch' egli aveva a costei , che pur voleva fare quello, che voleva costei. E fra questi tempi udendo pure, che San Giovanni menovava, cioc menomava di gente, e la fama non era cosi, come soleva; pensarono malvagiameote, e dissono cosi; Mandiamo per lui, e che paia; che ooi ci vogliamo convertire, e avere consigli con lui di nostri fatti, e facciangli grande riverenzia nella veoutasua, etegnamolo così alquanti di , e di-manderemio di quel , che dice, e che egli ha detto : e se noi vedremo, che la gente, e il popolo lo richieggano curiosamente . noi lo potremo rendere , e diremo come nos l' abbiamo tenuto per avere consiglio da lui de' nostri fatti ; e se noi vedreno, che la gente non sene da troppagran briga, allora pen-seremo quello, che noi vorremo fare . E incontanente tolsono due della famiglia, persone savie, e non mostrarono loro la mala "corata,ch' egli avevano, ma dissono : Andate a quel Santo uomo, cioè Giovanni di Zaccheria, e pregatelo umilmente, e reverentemente , che gli piac-cia di venire a noi, che vogliamina mettesi a sapere, e doman- mo consiglio da lui di certi no-

(1) incisima il T. Barg, forse per più liscenza, Così Luca Palci in wece di ritmi sod rittimi .

\* mai aoimo DI S. GIOVAMBATISTA.

stri fatti. E gl' imbasciadori an- na , e pni di tutti i benefici , darono a Santo Giovanni, e saloro; e Santo Giovanni gli ricevette graziosamente, e diser Andate a Erode, e dite, che fermamente io verrò a lui, e diede certa termine. E tornarono gl' imbasciadori, e dissnno la 'mbasciata di Santo Giovanni,Costei arrabbiava , perche Santo Giovanni non era venutn, e troppo aveva gran paura, che non campatte delle sue mani : e Iddin aveva nrdioato, che non ne campasse delle mani inro, in ne campasse delle mani inro, in prima per giudicio di lei, che n'era ben degna, poi per aggran-dire il sun gran Principe, e dar-gli la corona del martirio, che coniva per la giustigia. Ora moriva per la giustizia. Ora avendo Santo Ginvanni intesa l' ambasciata d' Erode, iocontanente si pensò quello, ch' era, imperocche questa aspettava di di in di , perche Messer Giesù gliel' aveva già dettn , e pronunziato; vennegli l' allegrezza grandissima, e volse ritornare la sera più per tempo al disortn ; e disse ad alquanti de' Discepoli suoi, che l' aspettassono la mattina, e non andassono altrove; e vassene al diserto rallegrandosi molto della sua vettoria, che la vedea apparecchiare da presso; e quando giunse al luogo, dove voleva dimorare la notte a darsi all' orazione, e ringraziare Iddio de be-nencj suoi , prima cominciò da' benefici , com' egli aveva fatto

viamente dissono la 'mbasciata Testamento intino allora, e spezialmente di quelli, ch' erli aveva fatti al sun tempo a lui ; e cominciasi dalla sua concesione, come l' aveva fatto annunziare all' Angiolo suo, e come l' aveva fatto nascere di cusì santi, e suoi amici, e come l'aveva santificato nel ventre della Madre sua , e datogli ve-ro connecimento del suo Figliuo-lo , cume la Madre sua l' aveva imprima toccato, che niu-na altra criatura nel sun nascimento, e della dimestichezza. che aveva avuta colia Madre, e col Figliunio, e come l' aveva retto, e ammaestratn per lo di-serto infino da picculino, e como la ferocità delle bestie salvati-che aveva recata in mansuetudine d' agnella, e così istavano con esso lus; e cusì tutte le grazie, e tutte le virtù , che Iddin gli avesse mandate, e in encoscere, n in operare, o piccolino; o grande; di tutto per singulo veniva laudando e ringraziando Iddio . E quando egli venne a ringraziare Iddio del benencio , ch' egli battezzò il suo Figliuoio, e com' egli gli diè conoscimento della beata Trinitade ; e quando si ricordava, ch' egli aveva tra le mani il Figliuolo di Dio nel hume Ginrdann , e vide cogli occhi suni lo Spirito Santo in ispezie di colomba, e udi la boce del Padre ; alinra venne in canto fervore , che si gittò il monda, e com egli aveva fatto la natura Angelica , e uma- in terrà , e abbracciavala

ogni cosa, che trovava, per a-more di colai, che l'aveva create, e gittava la boce gran-Assima dicendo: O Signore, che hai fatto è che grazie, e che doni, e che benchej hai fatti sopra questa tua vilissima criatura ? E levavasisu, ed apriva le braccia, e invitava li cieli, e le istelle, e gli uccelli, e le diserti, e tutte le bestie, e i criature, che gli aiutassono ren-dere grazia al Creatore di tanti benencj, quanti avera fatti sopra una criatura. E di questo

si disponeva se medesimo non tanto a morire una volta per lo mo amore, ma diecimila se dovesse essere più onore di Dio. E così stando in questo fervore grandissimo tutta notte, laudando Iddio d' ogni coss; la mattina per tenico benedisse i diserti , come sua casa propria , nella quale egli aveva fabbricate molte vertudi, e molte grazie ricevute da Dio, e b-aedice eli uccelli . e le bestie, quasi come s'egli si (1) accom-

" forma viene, e truova i Discepoli Buoi, che l'aspettavano, e mol-ta altra gente; e San Giovanni cominciò a predicare loro, e irpenialmente disse di Cristo più apertamente, che facesse mai , inducendo la gente, come dovessono andare a lui, e seguitare la dottrina sua , e come sareb-be bearo chi credesse in lui . e sii Cristo , e Iddio vene dia la com egli era il suo Signore , e 1 suo Macstro, e lutie, e

via di tutta veritade, e come farebbe salvo il popolo suo , e tutte l' altre beile cose , che sapeva di Cristo, e che l'aveva anmaestrato, ch'egli dicesse, per inducere la gente, che andase tutta a lui . E dopo queste parole diede un cortese commisto alla gente; e disse, che non voleva, che l'aspettassono piu ivi , perocebe gli conveniva andare alla città per certe huono cose, che bisognava di fare: e converrammi stare più tempo , e però tornatevi alle vostre case, che non voglio, che m' aspettiate più qui, e fate quello, ch' io v' bo det-to, ch' è buono per voi. E raccomandossi a loro umilmente, che pregassono Iddio per lui; e io pregherò Iddio per voi, che vi dia grazia di conoscere il vero lume, cioè Giesù Cristo, e di seguitare la dottrina sua della quale io v'ho renduto vero testimonio. Io vel mostrai a dito, io il battezzai in quel fiame Giordano, io vidi co miej occhi discendere sopra lui lo Spirito Santo in "vece di colomba, e con gli orecchiudi, la boce di Dio, che disse: Questo è il mio Figliuolo diletto, il quale in tutto mi piace; costui udite. E jo in tutto vi consiglio, e vi conforto, che a lui andiate, e in tutto seguitiagrazia. Ed ecco Giovanni, che some va co' Discepoli suoi, che B: D-

(1) scomiatasse legge il Mr. Bare.

DI S. GIOVAMBATISTA.

gente gettangisi a' piedi, e chiedevangii la benedisione; e beato si ceneva chi gli poteva i strappare del peli del cammello, che egli aveva addosso e tenevangli per divozione. E con ando trovando una navicella, e salironvi su egli, e discepoli suoi, e passarono i fiume Giordano, e vannosene inverso ia Città di Gerusalem.

Ed ecco, che se ne viene Giovanni co' discepoli suoi nel-la Città, ovvero Castello nelle parti di Galilea , ov' era Ero-de ; e ragionando sempre con loro parole di gran perfezione, e bene disse loro, come Ero-de mando per lui, che voleva consiglio da lni; ed eglino di questo teciono gran festa, e non volse entrare nella Città, se non la sera a notte, e mandó due discepoli suol ad alcuno amico a sapere, se Cristo fosse nella Città; s' egli vi fosse, domandassono ov' egli albergasse quella sera sera del città e la companio del compa la sera, e che tornassono a iui in corale luogo; e come disse così fu fatto. Andarono, e pen-somi, che trovarono il Signore buon Giesù ; e tornarono a Giovanni, e dissongli, ch' egli era in cotale luogo. Allora Giovanni prese alcuno de' discepola suoi, e andossene, la ov era Giesu; e quando Messere Giesu il vide, fecene festa grandissima, e corse, e abbracciolio ; e Gio-vanni si gittò tutto in terra con gran reverenzia ; e il Signore il levò su di terra , e diegli la pace con tutta letizia , c puosesi a sedere insieme , e Tom, III. O

MBATISTA.

incomingarono a ragionare repretamente, partici duttar i i iincomingarono a ragionare sepretamente, partici duttar i i imandato per lui, e Giena gli
dinse tutto il tradimento, che
eglino avevano ordinato inverso di lui i e ammestrollo i ini
rispondere a Erode, e quando
doveste tacere, e dinse i Corai di
ti manderà nella prigione ; e
come dovesse andare con tutta
con allegratisma faccia, peroccon allegratisma faccia, peroc-

che s' appressava la gloria. E di-

encho il Sagone quate profemolta glate al grade continencho il supporte continencho il supporte contindi amore di bai, e rittori in
ettrar, è deure l'inverse, cu sai,
sima mai di fire in turo i si
mai con molta di profesione di contintaro tu medermo in ne. Ulta
tato tu medermo in ne. Ulta
tato tu medermo in ne. Ulta
tato tu medermo in ne. Una
tato turo medermo in ne. Una
tato turo medermo in ne.
tertoria, di vedera, e ultre i se
tertoria, di vedera, e ultre i se
tertoria, di vedera, e ultre i se
tertoria, di vedera, e ultre i
e quatto la mi rolumi fone,
non vorte redere quet di deia,
sono reter redere quet di
e dia
ta mia finalipatricia. Cognotos, e contento, e non mel
primat di Dio, e cel 1 Padre
tor 't a daro copu podesti in
meter, a piriga, che u con-

140 m. 17 m.

quel che direbbe, e mostrerchbe loro; e quando torneranoa sa tu gli amassetterai, e darai loto vero intendimento delle parole mie, e, se stainanente disporai loro la cotal profezia, e la cotale, che favella di me, c di queste cose, che si farianno in questi tempi, che sono vero testimonio di me. E dicendo queste cose, e molte altre, ecco, e molte altre, ecco,

CIECO

questi tempi, che sono vero terimonio di me. E dicendo quete cose, e molte altre, ecco, che ap resso al di, e Mussero che al presso di di, e Mussero dazione mu a Giovanni, e Giovanni si pteò in terra teneristimamente baciando i piedi suoi; e poi dusse: Russere, joi i raccomando carissimamente i Disespoli miel, e anorea tutte de persone, che banno credatto fepersone, che banno credatto ferio di consultato di consultato di contro di consultato di contro di consultato di conmita fatto dire. E Cienti ri prondeva: Sarà fatto ciò, che tu addimandi, y di pare, fat-

T. d. et mio estristimo, e combatti viprotamente, che tra strai victiviprotamente, che tra strai victiviprotamente, che tra strai victiviprotamente, che tra strai victivi viprotamente di cape, chi strai strai victivi di cape, chi strai stra

ch' egli aveva pensato . E comandò a' suoi Discepoli, che \*tenessono credenza, e non dovessono dire a persona, che fosse nella Città, ne dove fosse, e tolse due di loro, i quali gli parevano migliori, e più sa per menargli con seco, e disse agli altri: Andate, e di quì a pochi dì vi farò assapere, dove voi vegnate a me; e mandógli in pace; ed egli se ne venne al palagio d' Erode, e istava in alcuno luogo dentro tanto , ebe venisse alcuno della famiglia e poi venendo alcuno mando a dire a Erode, com'egli era venuto. La famiglia si maravigliava tutta, e ciascuno il guarava con reverenzia, non sappiendo in tutto il mal volere del loro Signore . Erode , quando udi , eh egli era venuto , rallegrossi molto, e quella sua feoimina viepiù, e mandarongli a dire . che venisse su a loro . E San Giovanni andò suso a loro, e coo 1170

DI S. GIOVAMBATISTA. 243 uno volto chiarissimo compari di- re. E San Giovanni disse: Iddi nanzi a loro ; e costoro vedendolo, avevano gla conceputo tan-to l'odio inverso di lui, che non si potevano sforzare di fargli grande onore, ma pure alcuna cosa feciono, perche altri non se ne avvedesse così tosto, E stati un poco, dissono a' Diacepoli suoi, che si aspettassono fuori della camera, e anche tutta l' altra famiglia. Rimase San Giovanni solo con costoro due, e il Re cominciò a dire a San Gio-vanni: Tu se' fortemente accusato, e fucci detto, che tu ci hai abominati fortemente, e vituperati innanzi al popolo, on-de vogliamo sapere, s' egli è vero, e quel che tu ne di'. E San Giovanni rispuose allegramente con uno ardire grandissimo, co-me quando egli predicava al po-polo, e disse: Erode, perche ti bisogna altri testimoni? non sa' tu, ch' io il dissi alla persona tua, e ripresiti nella faccia tua segretamente, e tu non ti se' voluto correggere? Rispuose Erode: Dovevimi tu però vitupe-rare dinanzi a tutto il popolo? E San Giovanni, disse di sì, pe-rocchè I tuo peccato ène palese. Se tu ti fussi corretto, io degnamente t' arei atato ricoprire ; e redendo, che tu non ti volevi correggere, degnamente lo t'ho abominato, e ripreso, perocchè lo sono istato handitore della parola di Dio, e non debbo ave-re paura di dire la verità a egni gente. Allora Erode chino no bene. E San Giovanni sendo il capo, e disse: Or mi credi messo in questo luogo co' Diqueste parole; io ti faro pente- scepoli suoi stava tutto chiaro,

to ne guardi, che troppo averesti grande signoria; quasi dica, la morte mi potresti tu dare, e fare istrazio del corpo mio, ma l' anima mia, e la volontà mia non è in tua signoria , ne sarà mai. Erode adirato levossi da sedere, e andava attorno, e tutto si rodeva in se medesimo; e quella pessima femmina mette mano a San Giovanni, e cominciógli a dire la più empia villania, che mai si dicesse; e vo-lentieri gli sarebbe corsa addosso, e fatto colle mani, e co denti, tanto era l' odio, ch'el-la aveva contro a lui. E San Giovanni istava come un agnello mansueto, e non rispondeva nulla. Ed Erode da volta per la camera, e disse a costei : Rimanti di queste parole, che noi ter-remo bene tal modo, ch' egli si penterà di quello, ch' egli ha detto. E chiamò alquanti della detto. E chiamo alquanti della famiglia sua, di cui più si fi-dava, e disse: Togliete questo aanto uomo, e' Discepoli suoi, e menategli nella cotal camera, e guardate bene , che non andassono altrove, perocche vogliamo prendere agio di ragionare con loro, che abbiamo a fare grandi fatti insieme, E non mostrò la faccia turbata, e non disse nulla del suo mal volere ma bene disse loro, che non lo dicessono ad altrui, che vi fossono, e non gli la ciassero favel-lare a persona, e che gli servisso-no bene. E San Giovanni sendo

e sereno, e i Discepoli suoi il domandavano: Maestro, come istà il fatto? convertirassi Erode? E San Giovanni rispondeva: Figliuoli, istate in orazione, e pregate Dio, che questo fatto vada b:ne secondo la volontà sua; io non vi posso ancora dire altro. E costoro rimanevano in pace credendo, che Erode si convertisse, o qualche grande bene n' uscisse, Rimansono quì, e stavano in orazione, e in laude di Dio dì , e notte . Erode , e la sua femmina cominciarono attentamente ad ascoltare, che \* cura novelle si dicesse di San Giovanni , e della sua partita , e come la gente se ne dolesse , e che la nente se ne dolesse, e che modo tenessono d'andarlo caendo; e quando si ritrovava co' auoi haroni , e con sua gen-te dimestica , ed egli domandava : Che sarebbe ora di San Giovanni? e que' rispondevano : Messere, or non sa tu novelle, ch'e' s'è partito dal nume Giordino . e accommiatossi dalla gente dicendo, come non tornereb-be più ivi . Ed egli domandava: Dove si dice, che sia è e que rispondevano: Non pare, che si sappia. Ed egli domandava: Che ne dice la gente ? ri-spondeva l' uno : No 'l vanno cercando? alcuno rispondeva: Grande mormorio n'è fra 'l popolo; e chi diceva una cosa, e chi un' altra, e chi rispondeva, e diceva: E' dicono, ch' egli lodava sommamente questo, che si chiama Giesti Nazareno, sicchè la gente a' è molto rivolta

a lui , e ancora pè miracoli ,

-

ch' egli fa ; e l' altro diceva : Sà ne diceva egli tal cosa di que-sto Giesti, ch' egli n' era tenuto in sospetto da persone ben savie della Legge. Ed Erode dava orecchie a queste parole, e domandava sottilmente , che n'era detto, per potere avere iscusa se bisognasse nel cospetto iscusa se bisognasse nel cospetto de' savi. E istando così alquan-ti dì, l' opera di San Giovanni racchetava più l' un dì, che l' altro, come Iddio voleva; ed Prode niù presedura bilder. Erode più prendeva baldanza con-tr' a lui, e la fama diCristo crescova grandemente, e la gente non pareva, che mettesse piaso di San Giovanni . E consigliossi Erode con questa sua misera femmina, dicendo: Che faremo di questo Giovanni? E costei par voleya, ch' egli il facesse uccidere diviatamente ; sieche Erode disse : Or vedi , donna mia , e' ci conviene fare saviamente queste cose, che costoro dicono, ch' egli era tutto una cosa con questo Giesù Nazareno, e costui è fatto nel popolosì grande, che a' egli ci levasse romore addosso, noi potremmo essere pericolati; sicche prendiamo questo consiglio di metterio ora in prigione ; e se noi ne saremo biasimati , diremo, che noi l' ahhiamo fatto per selo di giustisia, e 'n difensione della Legge; e diremo, che noi l' abbiamo tenuto, e disaminato, e ch' egli medesimo ci ha detti certi errori, che sono contro alla Legge; e se noi vedremo, che la gente non se ne dea piato, faremlo nsorire, e quando ci parrà. E mandarono

DI S. GIOVA MBATISTA. per San Giovanni, e celatamente il disaminarono delle cose, ch'egli aveva dette di Cristo; e San Giovanni disse loro ogni cosa, e più, e meglio. Costoro furono meglio informati, e più lieti, e chiamaro-no la famiglia, e dissono: Piglia-te questo Uomo, e' Discepoli suoi ,e menatelo nella prigione, e perciocch' ha detto cose contro a Dio, e contro alla Legge, vogliamo, che siano esaminati da' maggiori della Legge, e poi egimo ne faranno quello, che parrà a loro. E San Giovanoi si rivolse, e pregolio dolcemen-te, che' suoi. Discepoli non fussono messi in prigione, che non avevano colpa, ed egli istette contento. Allora fu preso il grande Patriarca, e Principe della Chiesa di Dio Giovanni Batista, e vilmente messo in prigione tra gli altri poveri , e andarono con lui i Discepoli suoi dolorosi, e piagnendo, perchè non aspettavano questo fine della sua venuta, anzi n' aspettavano grande vittoria , e onore di Dio; e così sarebbe sato, se colui si fosse convertito come credevano; e volevano entrare con lui io prigione, e gittavansegli a' piedi dicendo: Doice Padre , facci questa grazia, che noi vegnamo con teco nella prigione , perocchè noi non ci voglizmo giammai partire da te, anzi vogliamo vivere, e morire con teco, e allora ci parrà essere beati, se tu ci fai questa grazia. E facevano si doloroso lamento, che tutti coloro, che Tom. III. che menavano

Q3

Giovanni alla prigione, piangeano con esso loro, e anche si dolevano, perocche questa cosa pareva a loro medesimi mal fatta . E San Giovanni levò su i Discepoli suoi, e cominciò a dire : Frate miei, non piangete, perocche questa ene la mia vittoria, e questa sarà la mia marriore corona; ed è veouto il tempo che si guadagna, e guadagnerà il reame del Cielo; e come lo v' ho detto noi vi siamo presso. Andate agli altri vostri fratelli, e confortategli , e direte , che vengano talotta a me , e state cheti, e non l' andate dicendo, ne faccendo romore tra le genti, ne laccessor romore tra se gents, perocche Iddio vuole, che sia così, e non vogliate impedire il mso grande beue; e diede lo-ro la pace. Allora l'uficiale il prese, e miselo deotro alla prigione, e serrò l' uscio fortissimamente, e comando alle guar-die, che I guardassono bene. E quando i Discepoli suoi vidono, che il loro Maestro era nella prigione, e serrate l'uscia, fe-ciono il più doloroso pianto, e il più doloroso coedoglio, che mai si possa pensare; e ciascuno si pensi per me s'eglino avevano bene cagione, e materia di cio fare, e quello, che potevano di ciò dire. E quando turono istati un pezzo, partironsi piangeodo, e dolorosi, e co' volti dinanzi volti a terra, e parevano uomini ismarriti , c andarono cercando degli altri Discepoli, e trovandogli, dissono loro questa dolorosa novella, e costoto ancora aspettavano altre no-

velle.

velle, E udendo, che il loro Maestro eta in prigione , e' non si potrebbe dire i dolorosi pianti e i lamenti, che facevano; ed erano in casa d'alcuno di loro, e percotevansi le mani, e percotevansi il petro , e dicevano : Qumb. che esti il votra pute uccidere: Oime che tuttavia siamo istati cun questa pauta, posciache cominciò a predicate contro a lui. E istando in questi dolorosi lamenti, e' cominciarono a domandare costo:o, come questa cosa era andata; e costoro incominciarono, e dissono tutte le cose, the erano istate insino all'entrare della prigione, e la parole, che Santo Giovanni mandava loro dicendo, e com' egli comandava, che non facessono romote, e che non impedissono la salute sua. Allora costoro maggiormente incominciarono gran pianto, e stettono cos) gran parte del di. Ed ecco che alcun di loro si levò, e disse: Vedete, che non éne da stare così , anzi éne da andare a lui. e pottargli da mangiare, e sapere se vuoie, che si faccia alcun' aitta cosa. Ed ecco , che vanno due di loro , e uno di que' due, che l' aveva accom-pagnato in prima, e tolsono del pane, e dell' acqua, e porta-ronta alla prigione, e richiesono il Maestro ioro ; e le guardie furono cortesi , e fecionlo venire allo sportello, dove si favellava a' prigioni ; e San Giovanni s' eta posto in uno de' canti in orazione, e non se n'era le-vato da poich' egli era entrato quello, ch' egli volse; e istato

nella prigione, e non si ricordava, che dovesse ne mangiare , ne bere; e venne a loto allo sportello con un volto sereno, e chiaro pieno di tutta letizia. E quando costoro lo vidono venire allo sportello , e nol potevano toccare , ne abbracciare come solevano; pensa tu medesimo di quanto dolore, e amatitudine fu ripieno il cuore loro , E San Giovanni con un volto allegro gli ricevette con tanta letizia, e cominciò loto a dite: Fratelli miei, non è da curare in questa vita caduca ne delle mutazioni del Mondo, ne di coloro, che possono uccidere il corpo e l' anima non possono toccare; ma è da procacciare il Regno del Cielo, e la giuscizia sua, e per questo modo diventa la morte nostra gloriosa; e ab-biate memoria degli antichi Padri , che sono morti per la giustizia, e quella morte e stata vittotia, e così fu sempre, così sarà ; e però , Figliuoli miei, non vi turbate di quello, che Iddio vuole fare; or lasciate fare il Mondo , che ogni co-sa ritorna in bene a' buoni ; sa ritorna in bene a' buoni ; procacciate adunque il Reano del Gielo con ogni putità , e nettezza, e venite a me ispesso, che se Iddio vorrà, queste guardie della prigione vi saranno benevoli, ma non venite a troppi insieme, che forse non sareb-be il meglio, E così ordinava la vita loto , e i modi , che avessono a tenete in ogni cosa.

DI S. GIOVAMBATISTA.

un pezzo cen lo o gli rimando in pace . E così Sin. Giovanni stando nella prigione, stava dì, e notte io orazione; e quando predicava alle guardie, e a cotali poverelli, ch' erano nella pri-gione, e le guardie molto si di-lettavano d' udirlo, e multo erano benivoli a' Discepoli suoi , e a chiunque egli volesse favellare. A Erode menomava ogni pur si scopriva, che Sao Gio-vanni era in prigione, e il popolo non si levava, e non pareva , che ne fosse romore . Ben mi penso , ch' i Baroni suoi alcuna volta ne lo ripresono cortesemente , diceodo : Che è questo, che tu fai di questo così grande Servo di Dio? e guarda ene te ne 'ncolga , che Iddio ha ato sempre co' nostri aotichi di gran vendette di queste cotsii cose . E bene lo toccavano queste cotali parole, e bene aveva paura; ma taoto era vinto dalamore di questa sua misera femmina, che non poteva fare contro al suo piacere, e però si scusava contro a costoro, che il riprendevaco, con molte bugie, che s' avea pensate di dire ed egli, ed ella, e per queato modo se ne passavano. E San ato mogo se ne passavano. E San Giovaoni istando io prigione, e pensando bene, che s' appres-sava il tempo della morte sua disiderava con tutto il cuore di riducere i Discepoli suoi alla dottrina di Cristo, e molto ispesso il diceva loro. E udeodo una voita, che Messere Giesù era nelle parti di Galilea ,

non molto dilungi colà, dov cra Giovanni, e con grande gente, che gli and ivi drieto, tolse due de' Discepoli suoi, e disse: Andate a Cristo, e domandateio da mia parte, s'egli è colui; che c' è promesso nella Legte, e se ooi dobbiamo assettare altrui . E disse loro : Mirate bene alle parole sue, e tenetele bene a mente, perocch' egli éne uomo di verità, e quel, che dice, non può fallare . Questo San Giovanni con saputa di tutti i Discepoli suoi, e di molti altri amici, che attendevano pure a lui , e pensò San Giovanoi ; quando costoro s' appresseranno a Cristo, e vedrannolo, e udiraonolo favellare, lo so, che di lui esce una virtù dolcissima d' amore, che trae a se tutto il cuore dell' uomo, ispezialmente di coloro, che vivono per conoscere, e per sapere la verità, e non per tentare, e per calun-niare; e poi tutti questi altri niare; e poi tutti questi altri crederanno, e daranno fede a costoro. E andarono questi due Discepoli a Giesti, e coo grande riverenza s' inginocchiarono a' piedi suoi , e dissono l' ambasciata loro; e Giesu gli fece le-vare, e misegli tra Discepoli suoi presso a se , e disse : Aspettate, ch' io vi risponderò . B dinanci a Giesù sì era la g.au tucha, ed eranyi gl' infermi quasi di tutte le generazioni d' infer-mitadi; e Messere Giesà comiociò a sanare costoro , e' ciechi alluminava, e le dimonia cac-ciava, e ogni infermità sanava, siccome si dice nel santo Van-

gelio. Costoro istavano istupefatti vedendo tanti miracoli, e così subitamente fatti al comandamento della parola sua; e vedendo il romore, e la devo-zione della gente, che v'era grandissima ; e vedendo ancora l'allegrezza di coloro , ch' erano sanati, e le grazie, Cristo, e anche i parenti loro, sicche molte lagrime si gettavano per una santa allegrezza, e de-vozione. E fatto questo, Messere Giesti chiamo i Discepoli di Giovanni, e disse: Andate, e rinunziate a Giovanui quelio che avete udito, e veduto . E cominciù a raccontare egli stesso i miracoli, chi erano fatti, e alla nne disse: Beato chi non sara iscandalezzato in me. E co-storo con grandissimo fervore d' amore , e con magna reverengia molto più, che prima quan-do vennono, s' inginocchiarono a' piedi suoi, e domandarono la benedizione sua, e non furono presuntuosi di chiedere altra presuntuosi di chiedere altra risposta, benchè la risposta non paresse, che fosse secon-do l'ambasciata, chi eglino a-vevano portata. E tornarono a San Giovanni, e venivanne per la via tutti pieni di devozione, e d'amore. E ragionan-do insieme degli atti di Cristo, e delle parole, diceva l' uno all' altro : Vedesti come disse , quand' egli sanò il cotale infermo, e come rispuose a quell' altro ? E così andavano ragionando pur di quello, che avevano udito, e veduto. E

così tornarono tutti pieni di Giesu, e de suoi fatti, e delle sue parole, e così voleva Giovanni, Quando giunsono, incontanente egli cognobbe , ch' egli erano consolati . In somma dissono così : E' non persona, che potesse credere quelle cose, che noi abbiamo udite, e vedute. E renderono l' ambasciata a San Giovanni appunto come Messer Giesh n' aveva detto ; e ancora poi si posono giuso, e dissono tut-te le cose, che avevano vete le cose, che avevano ve-dute, e adite. Allora San Gio-vanni fece allegrezza grande, e cominciò a parlare con gli Discepoli suoi, e disse così: Figliuoli miei, voi vi potreste maravigliare, che Giesu non pare, che risponda secondo l'ambasciata nostra, e io vi vogiio dire, come egli rispuose di fatto, comprendendo le sue parole per le profezie, che sono dette di lui, ed era-no dette di Cristo, come el-l' erano adempiute infino a rò , figliuoli miei , così vi dico, che tutta l' allegrezas, e tutto il contentamento, che voi mi possiate dare in questa vita, si è, che voi crediate in lui , e seguitiate la dottrina sua; e s' io questo non credessi, e non vedessi di voi,

non sarei mai contento de tatti vostri, anzi mi parrebbe avere perduta la fatica, che ho durata in voi; e così sarebbe secondo la verità. Udiste voi la parola, ch'egli disse "da sezzo: Beato chi non sarà iscandelezzato in me? Egli, guata dunque, in somma miseria si rimarra in questa vita, e nell' altra chi sara iscandelezzato in lui. Costoro udendo queste parole gittaronsi in terra tutti com-punti , e dissono: Padre, tu sai, che giammai non ci partimmo dalla tua volontà, e dottrina, e così siamo acconci a seguitare in tutto quel-lo, che tu porrai in mano, io, che tu porrai in mano, c di questo non dubitare; c San Giovanni fu allegro, e disse: Andate in pace, figliuo ii miei , e ragionate con gli akti fratelli , innanzi ch'io muoia , ch'io vi vegga al tutto disposti a quel bene, che Iddio v' ha apparecchiato. E così se ne tornavano a casa. e ragionavano insieme di quee agunavano insieme di que-ste cose, e tutto di udivano cose nuove, e grandi di Mes-ser Giesù, sicche l'animo lo-ro in tutto si disponeva a se-mitare Gieso. guitare Giesù , e spezialmente dopo la morte di Giovanni , la qual pareva loro comprendere, che sarebbe tosto, per le pa-role, ch' eglino udivano da B San Giovanni continovamente orava, e pregava Id-dio per ioro, che gli dovesse confortare a seguitare il Fi-glinolo suo benedetto Gissu Cristo, e la dottrina sua, sic-

DI S. GIOVAMBATISTA. she i Discepoli tornarono San Giovanni tutti confortati. e fortificati, e diliberati di far quello, ch'egli aveva loro detto, cioè di seguire la dottrina di Cristo in tutto; ma " ultima preghiamoti, dolcissimo Padre, che tu ne lasci venire a te,

mentre che tu se' vivo, che noi sappiano bene la dottrina sua non è divisa dalla tua , ma è tutta una , e anche ci mosterrai più de' suoi fatti , dacch' egli è colui , che ci dee far salvi, e conviene, che tu ci facci intender chiaramente questa verità . E San Giovanni, tutto chiaro , e allegro rispuose loro, e disse : Figiluoli miei, ora m' avete pienamente contento, e il Signore vi dia for-za in ogni bene . E ora gli cominció ad ammaestrare, e dire più apertamente de fatti di Cristo, che facesse mai, perche vedeva loro apparecchiati , e disposti a ricevere . Infra queste parole, e la di-sposizione di costoro, pensomi, che passasse più tempo, sicche ora si appressa tostamente la morte del Beato Giovanni, e però egli più si studiava di ponergli costo in buona "salden-" forse za; e pensoni, che Messere saldezza

Giesú essendo ispesse volte nelle parti di Galilea , ch' egli andasse più volte isconosciutamente alla prigione a favella-re con San Giovanni;/e parmi bene assai gran cosa , che di così grande suo amico , il quale pareva, che fosse bisognoso, e messo da Dio per mandaro

innanai al Figliuolo suo, che non avessono dimestichezza insieme, se non quanto si racconta nella Iscrittura; sicch' io mi diletto di pensare, che co-me v'era tutto juanto l'amore tra loro, così alcuna volta vi fosse la conversazione, quan-do era il tempo, e il luogo eonvenevole; e grande ma-raviglia pur mi faccio, come San Giovanni poteva tanto israre . che non fosse con lui dì, e notte. E da pensare, che la Divina bontade aveva dispen-sata in lui somnia virtude di farlo istare contento sommamente alia volontà di Dio, e a fare quello, per che egli era mandato. Ora mi penso, ehe Messer Giesti venisse a lui l' ultima volta essendo presso alla morte, e ch'eglino avessono insieme molti belli, e grandi ragionamenti di eiò, che b sognava, e speasalmente mi viene in pensiero uno di questi di una bella meditazione, che la voglio pure iscrivere e questa è dessa. lo mi penso, che Giovan-

ni ragionando con Criro della morre ma, dicesse a Criato:
Metsere, ecco, che l'anima
Metsere, ecco, che l'anima
bonàt na vuo ru, chi lo dica
quello, che io ho veduto di
te, e che tu mi hai detto, o
mandi che che la consultata del con
particolo di consultata del con
mi, lo voglio, che tu dica
a Santi Padri, edilettisimi amici miesi, che sono nel Limbo.

T A che quello Iddio, che gli creò. e gli fece, è venuto, e diven-tato loro fratello, e vestitosi della earne umana per pagare il debito, che commisono i primi parenti, e per aprire loro le porti del reame del Gielo; e dirai ad Adamo, ehe cara mi costa, e costerà la sua disubbidienza, e di a madon-na Eva, che la mia dolcissima Madre levera via la sua vergogna , e renderà onore , e baldanza a tutte le femmine. baldanza a tutte le femmine, che sono discese di lei, av-vengachè grande dolore, e fa-tica porterà; e di', che il le-gno, che recò dal Paradiso, farà frutto di vita, e glà co-minciano le frondi, e kori; e in su quel legno si maturetà il frutto, il quale sarà poi da rendere la vita a chi ne mangerà. Le foglie sì erano le parole quali saranno foglie, e fratto, che dureranno, e I fiori erano i miracoli grandissimi, ed era-no ancora frutto, perche sana-vano l'anima, e i corpi; ma questi frutti vennono a periegione , e a buona maturezza in sul sione, e a buons maturesza in sul legno della Crocce. E diria ad Abram, eh'io gli 'atterrò bene quello, ch'io gli promisi, di multiplicare lo senne suo; e diria i a Davit, ebe il Figliuo-lo di Dio, è chiamato figliuo-lo auo, ed è nato di ana Vergine della schiatra sua. E così a ciascuno di que Santi Patriarchi, e Profeti mando-alcuna imbasciata, e alcuno motto per confortargli, e disse

DI S. GIOVAMBATISTA. ancora: Dirai loro del mio av- me tu discenderal a loro invenimento, e come tu mi conoquando tu eri nel ventre della tua Madre ; e perocchè v' ha di quegli , che han-no profetato di te , e che ti riconosceranno bene, dicendo tu il modo di tutta la vita tua , e questo sarà loro anche testimonianza di me, perocche sanno bene, che tu dovevi così andare innanzi a me apparecchiando la mia via; e di'a loro ciò, ch'è di te, e di me infino a questo di; e ancora quello, ch' io t' ho ragionato, e ch' io tarò bene il compiniento di ciò, che biso-gna; e di a cotale Profeta, che la Vergine ha partorito in cotale Terra, cioè Betlem, terra di Giudea , come disse la sua profezia ; e di a cotale altro, che vennono i Magi da Oriente a Giudea a guida d' una stella , com' era profetato . e così (s) per singula disse di tutti que Santi Profeti, che di iui avevano detro alcuoa cosa ; e disse : Tu sarai il vero testimonio, come tu abbia udi-to, e vedute tutte queste cose , ed eglino ti crederanno bene , perocche sanno bene , che tu dei essere testimonio della verità mia; e queste parole dirai segretamente, che le Dimonia non ti possano intendere . perocchè non voglio, che sappiaoo ancora la verità di me. E il be-

contanente dopo la morte tua ? Messere Giesu disse: Io voglio acciocch' egli abbiano maggiore allegrezza, ma dillo se-gretamente. E così istettono insieme tutto dì , e forse tutta notte, perche Giesu gli volle dare gian copia di se, perche non si dovevano più rivedere co' corpi mortali forse gli promise di mandargii la sua Madre celatamente : s' ella v' andò , ben ebbe Giovanni l' vanni l' allegrezza a complemento . E Messere Giesù să partì da lui , dandogli la be-nedizione , e la pace , e San Giovanni reverentissimamente la riceve , e gittossi in terra , e ringraziollo io tutto d' ogt cosa ; e anche gli raccomandò i Discepoli suoi , e Messere Giesa gli ricevette volentieri . Ed ecco, che se ne va, e Giovanni rimane, e tiene i suoi modi

E in quel tempo s' ap-pressima la festa di quello ma-ladetto Erode, che ogni anno faceva grande festa dei dì, che nacque, sicchè si consigliarono insieme egli , e quella sua pessinua femmina, e ragionando di far gran festa; pensomi, che quella ria femmina dicesse : E' non mi parrà mai avere nè festa, nè Pasqua infinoattantochè tu non fai morire Giovanni di nedetto Sao Giovanni il doman- Zaccheria, che tuttavia istò con da: Messere vuo' tu, ch' io dica paora, che per qualche modo nedetto Sao Giovanni il domanegli oon ne scampi delle noquando sarà la morte tua, e costre

(1) così ne' TT. Andr. e Barg. in vece di per singulo.

stre mani, e non si vada via, e se questo fia, io non sarò mai lieta. Erode rispose mollemente : Frate , guarda quello , che tu di'; che cagione trove-remo noi di farlo morire ? io ti dico pure, che nel cospetto de' nostri Baroni, e dell' al-tra buona gente mi sara posto in grande cattività , ch' io faccia morire quest' uomo sanza altra cagione . E costei rispose incontanente : La troverò io bene la cagione, se tu lo vuogli fare, sicchè tu sarai iscusato; ma e' par, che tu mi vuosii sempre fenere con questa afflizione di tenere costui ;in vita ; e cominciò a piagnere ; sicchè Erode vinto dail amore di lei disse : Or ecco truova la cagione , e sarà fatto ciò, che tu vorrai. Allo-ra Erode attese a fare apparecchiare la festa sua, e questa ria femmina si consigliò coi Dimonio , che era con lei , ovvero con molti altri, ed ebbe trovato con loro insieme il modo di fare tagliare il capo a Giovanni Batista, siccome si racconta nel santo Vangelo; e inconta-nente chiamo la figliuola, la quale era già grandicella , ed era bellissima, e costumata, ed era molto presta, ed avvenevole a fare secondo il mondo ciò , ch' ella voleva , e sì gran fe-sta , e sollazzo faceva di lei in tutta la Corte del Re, e di tutti i Baroni, che l'altra in tutta la Cote del Ac, e comis, che latta del mutti i Baroni, che l'altra se io mi mostrassi turbato, o gente, che usava nella Corirato, ch'ella non tema. Ella te, si dilettava molto di ve- disse: Ben sarà fatto. E comindere i suoi sollazzi; sicche ciolla ad ammaestrare, com'el-

più belli , e più muovi , ch' el-la facesse mai ; e il Dimonio o' era bene con lei d' iosegnare cose nuove , e dilettose , perche egli era la festa loro ; sicche quando andava innanzi a Erode con queste novitadi , Erode molto si rallegrava, e diceva : Or così ci farai tu il di ceva: Or con ci farai tu il di della fesca? ed ella rispon-deva: Si farò io anche me-giio. E quella sua pessima Madre disse a Erode segreta-mente: Vedi , ch' io ho con pensato, che il di della festa, quando voi sarete a desinare coo tutti i Principi , e Baroni del Reame , questa fanciulverrà dinanzi da voi , e farà queste sue giullorie, e soliazzi, e so, che piaceranno molto a tutta la gente, e spezialmente quando vedranno, che a te piaccia, e tu le 'm prometterai , e giurerai manifestamente, sicche t' oda bene tutta la gente , che qualunque grazia elia vuole , ch'elia addomandi , che tu gliele farai , e io i' am maestrero , ch' ella addomandi il capo di Giovanni Batista , e tu te ne mostrerai dolente quantunque tu vuogli ; fa' tu che l' opera venga fatta . E costul rispuose : Or ecco fia fatto: Ammaestra pur bene la fanciulla , che istia ben ferma , e

costel ammaestrò la figlinola di più di dioanzi del ballare, e

del cantare , e d'altri solizzai

DI S. GIOVAMBATISTA

la stesse ben ferma , e saida , e simo , ed essendo p non temesse, perchè Erode si a tavola, ecco che si rappre-mostrasse turbato, e così l'am-sento questa misera fanciulla maestra d' ogni cosa . In que- nella Corte del Re , dov' erasto meazo la festa è apparecchiata, come dovesse essere do-mane il di della gran festa, e Giovanni mendo oggi per li Discepoli suoi tutti, e con grande allegrezza sta con loro, e ammaestragli d'ogni perfezione : e ben predice loro , ehe dee morire tosto , ma non di-ce il quando , ne il come, confortandogli sempre , e ammaestrandogli, che stieno contenti alla volontà di Dio . E costoro con grande dolore ascoltano que-ste parole , ma nondimeno pur si ristringono alla volontà di Dio , che tanto ne sono ammaestrati. E quando si vennono a partire, sì disse loro : Vedete, figliuoli miei, doma-ne non ritornate di quì a io altresì , acoiocche essendo Iddio offeso da molta gente dare Iddio insino a quell' o-ra, ehe venne l'uficiale a tagliargli il capo. Essendo la mattina ap-

parecchiato il desinare grandis- da ciò , che tu vuogli , e io ti

253 ste le genti no tutte le tavole dall' uno lato, e dall' altro, e questa lato, e dair attro, e questa misera era nel mezzo di tutti dinanzi al Re, e comincia a fare queste sue "giullerie le più "buffo-belle, e le più nuove, che nerie mai si vedessono, e il Dimo-

nio era tuttavia con lei , che l' ammaestrava , e anche l' abbelliva . Costoro mangiavano . e quanto piu mangiavano, e più beevano, più si radegravano, e sì gridavano al Re dicendo: Messere , questa è la più bella cosa di questa fanciulla , e la più nuova, che mai si vedesse . L'altro rispondeva,e diceva a Erode : Messere , chi si ritroverà nel Mondo , che sia degno di così gran giose com'è questa figliuola ? Vedi, che non le manca nulla nel parlavespro, perocchè troppo ci a- re, e nell'opera; ciò, ch'el-vrà grande romore, e molta la vuole fa fare, e dire; della gente; ma istate in orazione, ed persona è così fatta come tu vedi . E queste parole piaceva-10 altreil, iconoccie essendo vedi. E queste parcici pascevi-ledio offetto da moita gente no moito ai Re. Ecco, ele-noi sia laudato, e ringraziato ella sì si fermò dinanti al Re, in questo tempo de benefici, e disse: Riesere, baldamosi-ch' egli ha fatti al mondo, mente, ecco, ch' io mi sono e fa tatto di. Costror inter- cocanno difficietta a fare onore tono contenti , e vannosene a alla festa tua; tu che datai a stare in orazione; e San Gio- me ? E' Baroni , e la gente , vanni il puose in orazione tut- che avevano gla presso che ta notte, e tutto il di a lau- mangiato, tutti dierono orecchie, e ascotatono quello, chi ella dicesse, e come il Re le rispose a gran boce, come or-dinato era, e disse: Addimangiuro, e imprometto, che se tu m'addimandassi mezao il mioReame, al l'arai, e questo dico in testimonianza di tutti costoro, che sono qui . E la fanciulla si levò, e andò alla Madre , e dissele queste paro-le, come il Re le aveva impromesso, e la Madre disse : Va' figliuola mia, e domanda, che ti aia recata in sulla tavola la testa di Giovanni Batista, e a te , e volessiri cacciare via , e tu sta' pur ferma , e costante, e di' pure, che tu vuogli, che

te, edi pare, che uvogli, che l'attença i promessa, e' egli di minacciasse, e tu là vista di minacciasse, e tu là vista di maggiore di pare, che tu vuogli que le la farciulta como di convisiono del pare, che tu vuogli que le la farciulta como di convisiono del pare che me uudo, o come il Re m' ha detto, chi so chieggia ciò, chi vo voglio, e promesso, e purato, che mi darà ciò, e giurato, che mi darà ciò, e giurato, che mi darà ciò, e giurato, che mi darà ciò, e giurato che se sidare con di la vero. ciarono a gridare: Così è il vero . Ed ella disse al Re: Io voglio, che tu mi doni la testa di Giovaoni Batista, e venga te-stò quì ritta in sul desco di-nanzi da te. E il Re si mostrò

e diceva : Tu mi promettesti ciò . ch' io volessi, e io vo' questo. E il Re comincióila a minacciare, e a volerla cacciare via; e costei cominciò a piagnere, e a richiamarsene a quelli , che mangiavano . La gente , che v'era incontanente conobbono , che questa era cosa apposta, e che veniva dalla madre . e volendola compiacere pure, avvegnaché paresse loro sozza, e villana cosa, incominciaro a gridare al Re , che fusse fatto ciò , ch' ella volesse , e che gli piacesse di non istorpiare la festa . Allora il Re , mostrandosi molto tristo, e molto turbato, comandò al "Siniscalco ano, che andasse alla prigio-ne, e facesse tagliare il capo a Giovanni Batista, e recasselo ivi . L' uficiale andò alla prigione , e menò seco uno vilisgione , e meno seco uno vita-simo ragazzo con una ispada molto tagliente , e fu alla pri-gione ; e pensomi , che pian-gendo dicesse : Servo di Dio , perdonami , che così ingiusta cosa mi conviene farce prega Iddio per me , che questo faccio molto male volentieri . E San Giovanni s' inginocchiò con una faccia allegra, e disse : Fratello, priega Iddio, che ti fortemente turbato, che on si potrebbe dire, dicendo: non il potrebbe dire, adicenno: Fratetio, Pireza 1 2000 ; en ti Maldetta figiliola, i no non perdoni, ei oti perdoni, quanti redetti, che tu mi chiedeni to posso, e priego Iddio per te; ne carne, ne sangue, anai cre-cotoni, e fi incuramente ciò-deva, che tu volessi oro, o che t'è estato consundato; o adornamenti di grande valu-manuetto, e intere perciose, o diese il collo quello Appello adornamenti di grande valu-tat, e di quesco lo est amolto testa. Tutti i prigioni, e il e

lieto, e contento, e 'i voleva fa-re. E quella pure affermava,

DI S. GIOVAMBATISTA.

guardie cominciarono a pia-guere ad altissime boci , e cominciarono a maladire la figliuola , e la madre , perocchè già avevano udito come costei le prese la testa, e così san-guinosa la portò suso dinanzi alla faccia del Re. Quando costoto, che mangiavano, vidono questa cosa , furono tutti istupefatti , e con tristizia molto , che pareva loro una terribile co sa questa a vedere, sicche fu guasta la festa; e al di d'og-gi interviene, che le molte vane allegrezze ritornano tal-volta in grande tristizia . E il Re fece dare la testa in mano della fanciulla, e disse con grande boce: Togli, che male ti possa pigliare, e male incontrare, e sicuramente, che Iddio trare, e sicuramente, che icolo te ne pagherà bene, e se non fosse per amore della festa, io ten' arei ben pagato, come si conveniva. E pure lo cuore suo dentro martellava, e tremava di paura ; sicche ne ebbe in dono questa testa ; e questa pessima rigliuola la portò alla piu pessima madre, e quando la vide, sanza misura si rallegrò , e recossela in mano, e diceva: Ora, che non favelli , e non predichi contro al Re? eh dimmi come t' è ora incolto della tua audacia ? B dicendo queste parole , dicesi , che quella testa le mando un alito nel volto, e cadde in terra mosta subitamente. E se così fu, bene ha che piagnere la misc- che deliberassero, che non si ra, che tanto aveva canta- sotterrasse ancora il Corpo, insi-

to . Il romore si levò gran-de , la festa si baratto tutta , mandarono per quegli dici tutti a sapere s' ella fusse pur morta; e pensomi, che le scossiò il cuore in corpo dell' ingiusta, e soperchia al-legrezza. In questo mezzo pensomi, che alcuna delle guardie mandassono per li Discepoli di S. Giovanni, e vennono, e trovarono questo corpo santissimo così ismozzia-cato. Il dolore, e'i grandissimo lamento, che fecionne, non gli voglio iscrivere; chiunque legge se'l pensi . Ed ecco , che sene portano il Corpo a seppellirlo, portando in uno vile man-teluccio, che s' avevano levato da dosso, quel beatissimo Coroo così smozzicato sauza la testa e molto insanguinato, tantochè gocciolava infino a terra. I Discepoli suol andavano piangendo col capo chinato, e molto dolorosi; la gente, che passa-vano, si facevano innanzi per vedere questa disusata cosa così ingiusta, e molti il conosce-vano, vedendo i peli del cammello, di che egli era vestito . e cominciò a essere grandissimo cordoglio in tutta la terra . maladicevano Erode, e tutta la casa sua . I Discepoli il portarono ad alcuna casa, dove si riducevano, e mandarono per la terra per gli più intimi amici, che eglino avessono; e giunti questi amici, e faccendo grande pian-to con loro insieme, pensomi, che deliberassero, che non si

216 noatranto chè si sapesse se si poteva riavere la testa. Istavansi i Discepoli suoi intorno al Corpo, e battevansi le mani, e il volto, e pareva, che si volessono qussi uccidere, e gridavano dicendo: O beatissimo Corpo prima santo, che nato, e dal-l'Angiolo aniunziato, e maravigliosamente vivuto sopra gli al-tri, che mai furono nel Mon-do! o Sangue santissimo do! o Sangue santissimo, ora , ch' è fatto di te , che se' isparto per la prigione , e per le piazze , e per le vie ! O pregiorissimo Sangue per insino alla sala dinanzi al Re portato, e goeciolato di quel Capo santissimo! O grande istupore! o che imbandigione non conosciuta fu portata dinanzi a quelle tavole il sieno i balli (1) sempremai , e tntti i vani sollazzi del Mondo. Ora come viveremo noi sanza te dolce Maestro? o dolce Padre , or perchè non volesti , che noi fossimo con teco quando tu moristi? futti tagliato il capo, acciocche 'l cuore nostro fosse iscoppiato di dolore, e di trestizia, e fussimo caduti morti allora a te. O come saremmo beati, se noi fossimo sotterrati teco, e intorno a te! Ora ove è la testa del grande Patriarca, figliuolo del Sommo Pontefice Zaccheria ? ora dov' è la lin-

va la gente di somma dottrina? e qual peccatore sarà ardito di roccarla , e qual sarà ardito por di guataria, se non la guata con pentimento de' suoi peccati? A queste parole venne alcuno secolare, e disse : Ascoltate un poco, e disse : E' si dice molto segretamente, che quella ria femmina avendo quella testa santissima in mano, e faccendone beffe , cadde morta , ma non si sa ancora per fermo; ma que-sto ben si vede, che la corte è tutta (a)acchetata e sbaragliata , e' medici tutti andati in Palagio . Allora tutta la gente cominciò a pregare Iddio, che facesse giusta vendetta di così grande ngiustizia, come il Re aveva fatta ; e ordinarono insieme , che alquanti buoni uomini, che non paressono Discepoli di San Giovanni, andassono alla Corte d' Erode, e sapessono se per alcuno modo eglino potessono favellare a qualche uficiale , che era tenuto migliore , se per alcuno modo si potesse riavere la testa di Giovanni Batista . E come fia ordinato, così andarono i Disce-poli suoi, e molti altri Uomini divoti, e sante Donne rimasono con questo santo Corpo così is-mozzicato; e ciascheduno pen-si, che dolore era a vedere questo Corpo di cotale Uomo sanza capo. Piagnevano dungua, che sempre annunziava il que queste sante Donne di ve-Regno del Cielo, e Isudava, e dere tanta ingiustizia commessa benediceva Iddio, e ammaestra- in quel di da quello mai Signo-

( s ) il T. Barg. per maisempre .

DIS. GIOVAMBATISTA.

re Erode, che temevano, che non misonio entro. Innanzi, che 'i sobissane tutta quella Provincia sepolero si richiudetse, i Disceper così grande peccato commesso . Ecco, che tornano coloro,che erano andati per sapere, se si potesse riavere la testa, e dissono così : Noi non ne possiamo sapere nulla, perocchè la gente ene tutta impacciata. Erode, dicono, ch' è molto contristato, e non è luogo di poterne sapere ora cavelle. Costoro rinnovellarooo il dolore, e tennero il Corpo infino all'altro di, e più, se più fusse bisognato. Ritornaro no ancora questi buoni uomini al Palagio d' Erode , e trovarono simiglianti cose, ma pure favellarono ad alcuno amico di la entro, e dissono di questa te-sta; e pensomi, che colui rispondesse : Andate via , e noo dite ora di questo fatto nulla, che troppo ci ha che fare . certo cosa convenevole era, che quella casa, dove s' era commessa tanta niquitade, losse posta io trestizia, e tribulazione in vita sua, e così mi penso, che fos-se. Tornarono costoro, e dissono a gli altri: Vedete, che noo ha luogo di potere avere questa testa a questi tempi. E dissono quello, che n' avevano saputo. Allora presono consiglio infra loro, che si riponesse il Corpo onorevolemente, come si conveniva; e poi se noi potremo avere la testa , riporremia an-cora con questo benedetto Corpo con quanta reverenza potre-mo. E teciono fare il sepolero bellissimo; e portarono questo venerabile Corpo al sepolero, e Tom. III.

poli suoi addoloravano, e pianrvano sopra questo venerabile Corpo, e dicevano, levando gli occhi a Dio : Padre celestate or dov'e la testa del servo tuo? ora dov' e la lingua, che annunziava sempre la tua laude ? ora dove sono gli occhi, che ragguardavano sempre il Cielo? come l' hai sofferto, onnipoten- cosa alte Creatore, che la malinia ab-cuna bia tanta signoría, che vedi, che ripognamo questo Corpo is-mozzicato sanza la testa ? Ora ov' è quella testa venerabile ? or sosterrai , ch' ella sia stata gittata via, e data a mangiare alle bestie? Preghiamoti, Padre celestiale, che tu ci dia grazia di riaverla. Ed era sì grande il pianto, che facevano i Discepoli suoi, e altre persone divote, che parevano, che si dovessono spezzare i Cieli , e aprise la terra , e così si lamentavaco, e dicevano come uomini , che l' amayano sommamente, che fosse onorato, e fosse conosciuto la sua bonta, e si dicevano sopra lui infra le genti ciò, che sapevano dire di lui a sue commendaziooi; e anche ripetevano infra le genti quello, che aveva detto Messere Giesu di lui, im-perocchè Messere Giesù era tral-

perocche Messere Gusu era trai-la gente riputato grande Pro-feta, e sapevano bene, com'egli aveva detto di San Giovanni, che egli era Profeta, e più che Profeta; ch'egli era l'Angiolo,

del quale era iscritto , che manderebbe l' Angiolo suo dinan-

+i

gi a lui ad apparecchiare la via sua; e queste cose, e ogni altre, ch'eglino avevano vedute, e udite di lui, e da lui, ridieevano con gran pianto, e do-lore sopra il Corpo suo, e fra la gente per lo disiderio grande, ch' eglino avevano, che fosse più onorato, e tcouto io margiore riverenzia in tutto il Mondo, onde gridavano, e di-ecvano: Giovanni Profeta, e più, che Proteta, Giovanni Angelo in carne intra figliuoli delle femmine ; non se ne allevo oiuno maggiore; e questo provano per la testimonianza di Cristo, che aveva così detto. E così fu riposto il glorioso Corpo di Giovanni Batista, e ciascuno si ritorna a casa sua coo grande dolore, e lamento; e pensomi, che la testa sua essendo gittata in alcuno lato della casa, perocche avevano altro che fare, penso che alcuno buoco famigliare v' avesse, che toise questa testa. e involsela in qualche panno , e segretamente la sotterro nel Palagio medesimo: E dicesi, ehe poi a più di dugento anni San Giovanni la rivelò a un suo amico, che la ritrovasse, che ella era in cotale luogo, sicche dicono, che la ritrovo in (1) panni cilicini nel palagio d' Erode. Abbiamo detto della vita di San Giovanni, e della morte, e del suo Corpo morto; ora seguita la Meditazione della sua Anima Santa , come sen' andoe al Limbo, dov'erano li Santi Padri

nata di tutte virtudi; gli Angioli Santi furono incontanente d' intorno a lei , perocche e' l' avevano guidata alia vita, così furono ora alla morce ; e simigliantemente furono le Demonia apparecchiate in grandissima moltitudine, perocch' era-no venuti alla festa d' Erode fare tagliare il capo a San Giovaoni, per avere quella letizia dei nimico loro, se allegrezza possono avere; e stavano , e ponevano mente , se vedessono in lui oiuno peccato, ebe vi potessono attaccare il loro uncino, per poterlo menare più ischernevolemente, facendo heffe di lui. Pognendo mente, non vi vidono nulla, che 'n nessuno modo gli fusse appressato niuno . e que' cominciarono a gridare e a dire : E' ci dee pure avere del peccato veniale, che di questo non ei passò mai nullo, che ne fosse libero; e stando con potevano vedere nulla in lui , ne piccolino, ne grande; e cominciarono a gridare a gran boci : Dov'e questo Demonio, ch'e stato con lui insino da piccolino? E questo cattivo s' andava pur nascondendo per mortale vergogna . e non voleva comparire, perchè non avea oulla cosa, ehe mostrasse di lui; ma pur convenne, che fosse ritrovato , ed essendo esaminato, rispuose, che giammai non ave-

del vecchio Testameoto. Ora dico, ch' essendo l' Anima sua

uscita del Corpo chiarissima. e

bella assai più, che 'I Sole, e ador-

DI S. GIOVAMBATISTA

aveva pornto vedere in lui niu- cion il primo della penitenza grida dicendo, che ooo dee potere essere, che non commettesse o nigrigenzia, o ingratitudine, o sonnolenza, o altre cose, che l corpo richiede . Il Dimonio sì rispuose; Vedete il Libro mio, ch' io portai per iscrivere in quello i fatti suoi , che non era nulla scritto; e giurovi, ch' io non gli potei mai mettere un pensiere di nigrigenza, nè uo poco di riputanza di sue fatiche anzi mi conveniva istare di lungi da lui per lo suo ismi surato fervore della carità di Dio, e del prossimo. Allora il maladicevano dicendo, come mai non poteva avere con lui niuno contento . E pensomi , che gli Angioli Saoti Istavano lotorno a questa anima bellissima coo grande allegrezza, e con dolci canti, facendosi grandissime beffe delle Dimonia con grande risa, e ridevaco di letizia di questa aoima, che la vedevano così vertudiosamente avere combattuto nel mondo, e vedevania con tante virtù; ed era sì grande l'olore, che usciva della sua carità, e della sua umiltà, che le Dimonia si fuggivano, e stavano da lungi come confusi . che non potevano patire questo plore; e gli Angeli Santi le stavano intorno, e tenevania un poco ferma per farle un poco di festa, inoanzich' ella dipoco fermi scendesse al Limbo, e vedevaco questa anima così dorata di tante grazie da Dio, e spezial- ti Padri, ebbono si grande alle-mente degli due grandi martiri, grezza, che mai ne vivi, ne mori R a pro-

no peccato. Costoro levaranole ció la maggiore, e la più primaticcia, e la più oetta, che mai io questo Mondo si facesse; e questo si chiama martirio e macerazione di carne, combattendo col Mondo, e coo le Demonia, e con la carne; ma non fu giammai ferita l' anima sua, sì altamente seppe combattere; ma tutte le battiture, e le fatiche, che si davessono dare all'uomo , che fosse istato grande peccatore, tutte le dava egli al corpo suo, e alla carne sua, quasi uo batter d'occhio, che dormendo per oatura , o per disiderio con discrezione, sempre si poneva in modo, che il corpo avesse pena. L altro mar-tirio fu quello del sangue suo santissimo, che gli fu tagliato il capo per la giustizia ; sicche quest' anima era taoto dilettevole a vedere, che gli Angioli Santi si dilettavano di vederla , e di starle intorno. Le Demonia si rodevano tutte infra loro medesime, e cominciarono a gridare : Vadaoe, vadane il figliuolo d'Ada-mo al Limbo, dacche ooi nnn troviamo altra fune, con che tirare, E andavano maladicendo con grande lra e lui, e gli altri; e gli Angioll Santi an- soffrire davano con lui benedicendo loDio d'Israel, e benedicendo quest' anima, che aveva fatto sempre la volootà di Dio. E così sene va al Limbo l'anima del Batista Giovaoni, e giugnendo drento a' San-

non l'ebbono cotale , perchè sempre avevano aspettato, che venisse il Silvatore, e bene, avevano già inteso, ch'egli era venuto, e nato nel Mondo, con eglino avevano profetato, na così vero testimone, com: Giovanni Batista non avevano ancora veduto ne così di presso, e ben sapevano l'uncio, in che Giovanni fu messo da Dio, cioè per apparecchiare la via d'innanai al Figituolo suo; sicche oggimal quando egli hans Giovanni Batista, aspettano iui in corto termine. Edecco, che Giovanni Batuta è entrato dentro nel Limbo, e la divina virtude mando sopra lui uno lume, che incon tanente cognobbe per nome Adamo, e tutti gli altri Santi, che vi sono dentro, siccome egli hanno conosciuto iui, e pe-rò incontanente si gittò a' pie d' Adamo, e fecegli grandissi-ma riverenzia; e Adamo il benedisse centomila voite. In questo mentre si fece innan-zi il suo Padre santissimo Zaccheria, e la sua Madre con tanta letizia, che non si potrebbe dire; e San Giovanni si gittò tutto in terra dinanzi da loro, facendo loro grandissima raverensia; ed eglino il levarono suso, e abbracciandolo, e dando-gli la pace, e benedicendolo, tantochè non se ne potevano saziare. Priegoti, che ti pensi di vedergli, come s'eglino a-vessono le corpora loro. E poi vennono li Santi Patriarchi, e feciongli onore, e festa, co-me si conveniva a Santo Patriarca; e poscia vennono i Santi

Profeti, e feciono il s giante, e poi tutte l'altre San-te anime del Limoo si ferono innanzi a fargli onore, e festa grandissima ; e poscia il Padre Adamo comando , che tutti si ponessono a sedere , e Giovanni si ponesse in mezzo di tutti , e fue fatto incontanente ; e il Padre Adamo cominciò a favellare, e disse così: Figliuolo mio henedetto, noi abbiamo testimonianza da molti, che sono quì, che il Figliuolo di Dio è incarnato, e venuto nel Mondo per salvarci, perciocche noi sappiamo certamente, che tu il conoscesti prima , che veruno al-tro , e che prima il facesti tro , e che prima il facesti conoscere al Padre , e alia Madre tua, che tu fussi nato nel Mondo; e però sappiamo, fi-gliuolo mio, che tu se vero gliuolo mio, che tu se' vero testimonio di lui; e però ti pre-ghiamo tutti quanti, che tu ci dica cio, ch'è di lui insino ai di, che tu ti partisti del Mondo; che tu sia benedetto, dicci bene ogni co-sa, che noi disideriamo con tutto il cuore d'udire di lui . E San Giovanni s' inchino con reve-renzia, e disse, ch' era apparecchiato di dire ogni cosa , ma che si conveniva dire segretamente , perocche Messere Giera mi disse, che non voleva, che le Dimonia sapessero la verità di lui, e tutti rispuosono, che così fosse fatto. E San Giovanni cominciò a dire tutto ciò, che sapeva di Cristo insino a quel di, e spezialmente duse, come l'avea battezzato nel fiume Giordano , e com'egli avea vo-

DI S. GIOVAMBATISTA. dre, che disse: Questo è il filiuolo mio diletto ; e tutte altre grandi , e belle cose , di lini; e com' egli aveva digiunato nel diserto, e le tentazioni sue ; e com' egli ebbe la vettoria e poscia come venne a lui alla prigione più, e più volte; ma spezialmente quando venne presso alla morte , sì venne a me , e predissemi quando morrei, e di qual morte, e il modo , e come io ne verrei quaggià a voi . Allora mi disse certe imbasciate , ch' io vi dovessi dire in consunità di voi tutti , e poscia io particulare a certi ; e levosti suso in piedi , e dis-se : Volete , che io le dica ora? E costoro si rispuosono : Si per Dio tene preghiamo, che sopra tutte le cose ci diletta questo udire, e giammai in questa prigione non avemmo tanta consolazione . E San Giovanni mise mano, e disse : Istando Messere Giesu coo meco, e ragionando della morte mia , sì mi disse: Tu andrai al Limbo, e voglio, che tu ne annunzi ad Adamo, e a tutt'i Santi miei di-scesi di lui , salute , e pace , e che sarà tosto fermamente , e però si confortioo, e poi disse con uno volto benigno: Dimmi ad Adamo, che cara mi costerà la inobbidienza sua . E Adamo incominció a piangere, e disse : Oime, che ben dice il vero; or Tom, III. io portare la pena in is-RE

duto il Cielo aperto, e lo Spi- cambio del Signore mio. È dim-rito Santo sopra lui in ispezie mi a donna. Eva, che la mia di Colomba, e la hoce del Pa- Saotissima Madre leverà via la vergogna sua, e renderà ocore, e baldanza a tutte le femmine, che sono discese di lei , avvegnache grande fatica, e dolore portera. Allora madonna Eva cominció a piagoere, e gittossi in terra ginocchioni, e comciolla a riograziare, e a benedire sopra tutte le che mai furono, o sono, o saranno, e tuttiquanti rispondevano: Amen . E dirai a Sette , che il legno, che recò dal Pa-radiso, farà frutto di vita; e tutte quell' altre parole, che sono iscritte di sopra. Allora tutti s'inginocchiarono per la trasgrande alle-grezza, e divozione, e quasi volevano gridare quelle parole , che dissono poscia, quando Cri-sco venne a loro, cioè: Questo e di benedetto , che fece il Signore nostro ; rallegriamoci e dilettiamoci in esso . E così benedicevano il Signore, ch' era venuto per salvargli. E San Gio-vanni si rivolse ad Ahram, e dissegli l' ambasciata sua, e Abram sì la ricevette con molta allegrezza , e disse : Gran mercè della cortesia sua , che giammai neo dubitai della 'mpromessa sua . E anche San Giovanni disse a Davit l' ambasciata sua ; e Davit si gittó tutto in terra , rendendo grazie all' Altissimo Id-dio , perchè il suo Figliuolo Unigenito avez raccomunsto con lui; ch' era anche chiamato suo figligolo, e groliavasi, e davasi le-tizia, e diceva: Gandeamus connes

262 Dio è fatto nostro figliuolo cioè nostro fratello . Chi ei da rebbe lingue da poterio tanto laudare? chi ei darebbe boci da poterio in alto gridare? In-vitiamo tutte le creature a laudare Iddio con noi insieme . Ailora si levò Daniello co' com pagni suoi, che furono messi nel-la fornace, e disse: Padre dacci parole, che noi cantiamo le parole, che noi cantammo nel-la fornace. Ebbono le parole, e cominciarono a dire , cioè a benedire Iddio per tuttequante le cose , come fu loro insegnato dall' Angiolo; e San Giovanni, e gli altri rispondevano, e glo-riosamente a verso a verso. E detto questo , San Giovanni rico-mineio , e disse a tutt' i Santi Patriarchi , e Profeti , e a ciascuno quello, ch'il Signore mandava loro a dire, e tutti ricevevano l'ambasciata con grande festa, e recavansi a memoria tutte le Pri fezie , che avevano dette di lui nel Mondo, e domandavano San Giovanni delle primaie, e San Giovanni ne rendeva loro la ragione di tutte quelle, ch'erano adempiute per lo Figliuolo di Dio insino a quel di , che San Giovanni era partito di questa vita ; e ancora di questo face-vano magna festa. E San Giovanni si rivolse ai Padre, e alla Madre sna , e reverentemen-te gli saluta da parte di Mesmere Giesti , e della Nostra Donna, e Madonna Lisabetsa gittasi in terra con gran-de divozione, e comincia a di-

mia dolcissima suora , e Madre carissima? benedetta sia ella imfra tutte le femmine , e sopra tutte le femmine , e benedetto sia il frutto dei suo ventre : e tutti gli altri rispondevano t Amen . E cominciarono gli ti Padri a domandare a San G vanni , quanto tempo stara ancora Il Figituolo di Dio nel Mondo? San Giovanni rispose, e disse . Cercate le Profesie, che sono rimase a adempiere , che io v' he già dette quelle, che sono a-dempiute. Allora rispondono : Bene è da fare così. E San Giovanni disse: Siate certi, che tue-te a' adempieranno perfettis-simamente, c ben troverete co-me cara costa l' umana na-tura al Figliuolo di Dio, ch' è tura al Figliuolo di Dio , ch' è venuto a morire per il pec-cati nostri . Allora si percotevano il petto con piatoso suo lamen to ; e domandavano ancora Sas to; e domandavano ancera San Giovanni de Discepoli suoi, e della dottrina perfetta, che u-sejva della bocca sua, che si do-vea dire nel nnovo Testamen-to; e San Giovanni ridice-va loro i Vangeli, e tut-ti miracolli, che sapeva, e ch' egli aveva fatti; e costroo con somma reverenza , e letiaia ascoltavano tutte queste cose . Istavansi dunque i Santi Padri nel Limbo tutti riconfortati, perche aspettavano fermamente di presto il Salvatore. Quando diceva-no salmi , e laude, ch' egli a-vevano fatti nel Mondo; e quando izudavano , e benedicevano Iddio di tutti i benefici , che

tavano , e tutta la maggiore parte del tempo mettevano in questo , e pur di questo volevano ragionare , non tanto per propio di loro medesimi , che aspettavano quello bene , ma per ritrovare la grane ismisurata carità, e bontà di Dio, e la pazienza sua, che egli aveva avuto con gli uomini , e spezialmente col populo suo, che l' aveva cotan-to offeso. Stavano quelle santissime Anime nelle tenebre , come istanno a noi le stelle nella notte , che in loro medesime erano chiare, e sincerissime; e mondimeno dice la Scrittura, eh' erano in tenebre; e satolla-vansi di laudi d' Iddio, e godevansi già della isperanza loro, e de'beni, che aspettavano. Se veniva al Limbo alcuna buon'a-nima del Mondo, che fosse delincontanente domandavano nnove , le

boo Profesia. Qui finice la firrowa, che oli ventre airla Mediazione dei Limbo.

Verioù y, che i Diespoil di airn vedesti alla Senza ChiaResponsa de la consociazione di airna vedesti alla Senza Chiasanora tutta i avrici di lui , comtutta i di cui di consociazione di di contutta di consociazione di consociazione di discoli di discreta in cole
tutta di consociazione di consociazione di discoli di discreta in cole
tutti con consociazione di consociazione di discoli di discreta in cole
territore qui naso una Sensono, del Celo dimorco i Qual altroper la cole di consociazione di con
di consociazione di consociazione di con
di consociazione di con
di consociazione di con
di consociazione di con
di co

quall tutte s' accordavano colle

DI S. GIOPAMBATISTA 467, epil avera mai fant inel Mon- che fece San Bernardo di ini, do., e. spezializente di quello ch' è facritto in aulta Vita di gliuolo; in questo più ni dilete monre di San Giovanni, e dice tavano, e tutta la maggiore conì.

O'Clis notes Made di tescon Chiefe a colo sicon Chiefe a colo sicon Chiefe a colo sicon Chiefe a colo sicon colo si Signore i lo prezio
pre pi però con consuma
pre pi però con consuma
pre si signore i lo prezio
di Signore i lo prezio
del Signore conceptata, e
con del Signore
con del Signore
con del Signore
con del Signore
con conceptata
del s

14 p. 15 p. 16 p.

postoio, e primo degli Aposto-li, e loro Principe, perocche fu uomo mandato da Dio prirumina- è a dire Apostolo, quanto sopra mandato . Giovanni Barisra è il primo predicarore del Vangelo, e annunziatore del Regno. Giovanni titolo di verginità, e onore di pudicizia, e esempro di carità . Giovanni Martire, e lume de' Martiri , e forma di costantissimo Martirio infra la natività, e morte di Cristo; Giovanoi boce di gridatore nel diserto, Precursore del Giudice, banditore della parola; Giovanni è Elfa, e insino a lui durò la legge, e le Profezie: Giovanni lucerna sempre ardente, e sprendiente. Passo tacendo, e brievemente dico, che Giovanni fu messo infra' nove ordini degli Angioli , che trapassò infino all' altegna de' Serafint .

ravigliare di così grande amico di Dio, che nel tempo di Cristo Insino a quì dice San è mandato da Dio solamente

.

Bernardo. Procura dunque come Sin Bernardo loda a San Giovanni Santo Giovanni Boccadoro nel Sermone suo, e dice di lui.

Giovanni iscuola di verità , Maestro di vita , formadi santità , regola di giustizia.

E tutto questo è iscritto appunto sui Libro della Vita sua;

ma noi, che diremn di que sto rlorioso Batista Giovanni? O Iddio , come sene passarono così questi Vangelisti , che non ci scrissono di lui, se non poche cose? Pensomi , che e' dicessono infra loro: Costui è sì alramente lodato dalla bocca di Cristo; che non cene bisogna impacciare; noi lasciamo i suoi fatti a masticare , e 2º rugumare agli no diretro a noi. Ma ben disso-no certe cose, ch' erano di neces-sità; che dice il Vangelo del suo annunziamento, e del suo nascimento, e il nome, che fu posto da Dio , e come fu Santo Profeta , prima che nato nel Mondo , anzi fu tal Profeta nel ventre della Madre , che accattò il lume della Profezia al Padre, e alla Madre; e scrissono poscia brevemente e del diserto, e delle vestimenta, e della dottrina sua brevemente sene passarono, e della cagione, e della morte sua , e anche come morì , brevemente poche cose ne dissono . Deh come è da maravigliare di così grande amico

DI S. GIOVAMBATISTA. per Cristo, che apparecchiasse che Piero, e Andrea fossono la via sua dinanzi da lui. Era de Discepoli suoi, non I ho fratello di Cristo, e mpote delle detto, perch'io il sappia per la Vergine Maria, ma molto era maggiore nel cospetto di Dio, che nel parentado del Mondo. Come so ne disse così poco ? come furono così nigrigenti i Discepoli suoi , e come il Padre, e la Madre non iscrisso.10 ogni cosa, che vidono di lui? Or s'è futto nella Chiesa poscia la Leggenda d'ogui Santo, e di lui non suto sì piccolino, si poteva tanto dire, e passaronsene così brevemente; certo hone ms ne incresce, ma non me ne maraviglio tanto, perchè così fe-ciono ancora della Madre di Cristo, che breveniente se ne passarono di scrivere di lei; e anche mi repenso questo, che quando eglino ebbono approvata, ch' ella era Madre di Dio, e bonedetta sopra tutte le femmine, e vergine intanzi al parto, e dopo al parto, pensomi, che dicessono: Lasciamo ancora questo a' Santi, che verranno drieto, chede ritroveranno chente questa femmina fu , ed è , e sarà in eterno, e ancora non è ella ritrovain tutto, che pognamoche molte gran cose sone sieno dette, è ancora ella vie maggiore, che noi non sappiamo pensare, sicche anche cen'arà, che fare insino alla fine del Mondo ; e il suo benedetto Figliuolo ci dia grazia d'essere de'suoi raccomandati, e ch'ella sia nostra Avvocata dinanai da lui. Ora torniamo a San Giovanni , e ih , ove io ho detto ,

fermo; ma pensomi, che allora tutti i buoni uomini, e Santi , d'intorno, venissono a lui, e che avessono più famigliarità con lui , che con tutta l'altra gente , e che iossono ammaestrati , e addır zzati della dottrina sua m ciò, che bisognava loro, che sempre addiviene, che i santi Uomini vanno a uno più santo di loro per essere ammacstrati, e diriazati della dottrina sua m ciò, che bisogna loro; non che a San Giovanni, ch'è ora così grande, e singulare uomo; e anche an-nunziava il reame del Cielo, e la perfezione, che dovea essere nel popolo Cristiano. Io mi penso, che i nostri intendimenti non possono comprendere le virtà, e la grande intelligenaia di Giovanni Batista; ma dicono alcuni gradi, che dal nostro Santo sono stati passati; che mi penso. che molto più sia quello, ch'è rimaso a dire, che quello, che hanno detto; e quando io mi ripenso quella parola, che'l Signore disse di lui: cioè, che tra li figliuoli delle femmine non s'era levato niuno maggiore di lui , molto mi pare gran cosa a pensare, ch' egli è uomo maggiore infra tutti maggiori, e più, che maggio-ri, perocch' egli è Angiolo in carne. Questo è detto del Si-gaore Giesà, e San Bernardo dice in qua addrieto, ch' egli

246 VITA DI S. GIOVAMBATISTA.
ha trapasati i nove ordini degli glici di, e notte quanto possisAngioli, ed di spastato l'atenza mo; e laudato si Giesù Cride' Serfani. Chi potrebbe dunteu dere tanto di lui, che pi di e il Besto Giovanni Batteza,
non e si l' Dunque l'ateiano Amen.



## V I T A D I S. EUSTACHIO.

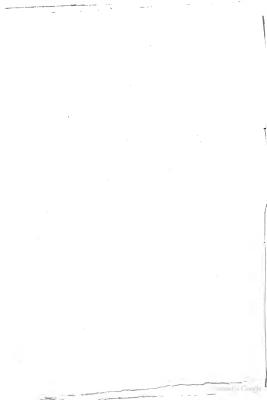

## EUSTACHIO. S.

, c de loro Idoli , li quali tra joro nn alto Cavaliere nella

tra loro un alto Cavaliere nella corte di quello Imperadore, il quale era chiamato Placido, mae-stro de' Cavalieri, impercioc-ch' egli era il più nobile, e 'l' più alto Cavaliere secondo la fossero ignudi , tutti li vestia , e saziava, e tutti quelli, che fossero caduti in alcuna necessi-

N quello tem-tide, tuttiquanti il solievaya, spraie, che Ed era neila cua una colla l'Touton las "moglieti conde sono figiuoli", \*forse l'ambienti con de sono figiuoli, \*forse neilo megero E tatalo egli materto del Cava, mogliere di Roma, e lieri, a la fet trotta cimero li (1) retreta (1) bathari il pin prodentismo Carculalità del vittere, e il pia avrio, che contellità del vittere, e il pia avrio, che il pia contenti del cara le cara le contenti del cara le cara ma; sicche quando li barbari ma; sicche quando li narbari pensassero io nome suo, tutti-quanti fuggiano davante a lui, e neuno di lorro potea concasta-re a lui, per la grandissima po-tenzia, ch' era in lui; ed era molto sua usanza di cacciare. E conciofossecosachè un die u-

più alto Cavaliere secondo la tennia, ch' era in lui; ed era corre, che fone allora in tutta motion an unama di esciare, quella Provincia; e avreginachè è consciolesconche un di consegui, principale della consegui, anno accompagnia più insenienziolito como inverse a cacciare como accompagnia so in poveri, che fone allora li quali egli avvea; ni vide in invara cutti il Pagna i, imper-niera cutti il Pagna i, imper-ciocch' egli sovvenia li miseri, pi, Intar' quali ni avea uno il il quali fonera oblatinari, o che più biolio, e il maggiore, che li quali egli avea; si vide in una selva una greggia di cer-bi, intra' quali n' avea uno il piu bello, e 'I maggiore, che fosce intra tutti loro. E veggendo loro questa greggia d cervi, e spezialmente

(2) per crebbe .
(2) son ne' Mis. ma forse intese dire credulità .

cerbio belissimo, sì lasciaro tutti questi cerbi , e tennero di-rietro solamente a costui . E cacciando loro sì uscio il cerbio di quella selva, e intrò in un' altra grandissima selva; sic-

chè li compagni di questo Pia-· fiacca- cido s'allassaro fortemente, sicche non poteano tenere via con questo Placido . E riposandosi loro si lasciaro andare il maestro de Cavalieri solo nato cacciando il cerbio . E veggendo il cerbio, che questi era solo, s) salio in capo del monte sopra una grandissimo sasso . e volsesi inverso Placido, che l' an-

\* cadenti dava cacciando ; e Placido sì discese del cavallo , e guatava questo cerbio, e pensava, com' re. E incontenente, ch egli pensava così, sì gli mostro Iddio un grande miracolo sopra le corna di questo cerbio , che in meazo di queste coroa sì gli apparve il segno della santa Croce, e iv' entro la imagine del Salvatore, la quale era risplendiente più, che 'l sole . E veggendo questo Placido, sì disse il cerbio a lui: O Placido perchè mi perseguiti tu , e cac-cimi per questo diserto ? Dicoti in veritade, ch' io sono Gristo Salvadore del mondo , il quale tu non conosci . Veggen-do questo Piacido , sì ebbe grande paura, e per la grandissima paura, ch'egli ebbe, sì cadde in terra; e Cristo sì gli disse :

cerbio , acciocch' io ti cacciassi, e mettessiti nelle reti della mia salute, acciocche le tue lemosine, e le tue buone opere non fussero perdute , ne mortificate , e per te medesimo possano essere vivincate, e che tu, ne tua moglie, nè tuoi figliuoli poteste perire, ma sempre aveste vita eterna. E dienti, Placido, che tu debbie conservare ogne cosa, ch' io ti dico . E Piacido sì rispose, e disse: Signore Dio, io so per ferma veri-tade, che tu si se' quegli, che dirizzi li erranti , ch' erraoo nella via della veritade , e se' quegli , che rilevi li 'caggenti nel peccato. Pregoti , Messere , in cantade, che tu mi dichi quel-lo, ch' lo debbo fare, e osser-vare. E Cristo rispose, e dis-se: Va, e domanda il Prete de' Cristiani, il quale ti lavi dal peccaro originale, e laviti dalla soasura degl' Idoli de' Pagani per lo santo Battesimo. E Piacido disse : Messere, se ti piace, e tu vuoli, che questa visione, la quale io abbo ve-duta della tua santa figura, io la certinchi, e manifesti a figliuoli miei, e alla mia com-pagnia. E Dio gli rispuose, e disse: Va' tostamente, e mani-festa loro ciò, che tu hai veduto, e udito da me, accioc-ch' egli non periscano, ma con teco, e con gli altri Santi abbiano vita eterna, la quale è Non avere paura, imperciocche de Cavalieri, e chiamò li fi-io sono il Salvatore dei Mondo, gliuoli colla madre loro, e che m' hai cacciato in vece di disse loro tutto ciò, ch' egli ayea

DIS. EUSTACHIO. 271
selva in sul quale avea nome Placido, sì

avea veduto nella selva in sul monte; e allora sì disse la mo-glie : Veramente ti dico, che tu hai veduto Iddio, il quale è Signore de' Cristiani , imperoc-che questa notte , ch' è andata , sì sognai ciò, che t' è apparito in sul monte; e credo vera-mente, che quegli, che t' apparve, egli venisse a me, e disse a me: Ecco Placido, il qua-le è tuo marito, egli si ricde ; andate, e domandate il Prete de' Cristiani, e fate ciò, ch' egli vi dice, acciocche voi abiate vita eterna . E dicoti . che noi andiamo tostamente , e cue nos andamo tostamente, e disignemente à domandiamo di Prete de Cristiani, e riceviamo da lui il santo Battesimo de Cristiani, e facciamo cio, ch' egil ha detto, e comandato. Allora à andaro a prete de Cristiani, e trovarlo stare parato, e dissero a lui r Non si vogliamo ricevere il santo Battesimo sopra noi . E. disseli secretamente il grande sterio della sua visione, che Dio avea fatta a lui , e ricevette-ro tuttiquanti il comandamento suo. E allora quel Prete sì gli battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, e allora sì si puosero ciascuno il suo proprio nome nel battesimo , ond' è , che 'l maestro de' Cavalieri , il

fue detto, e chiamato il nome suo (1) Eustachio, e la moglie sua (1) Teupistem, e I suo primaio figliuolo Agapito, e I fratello di colui (3) Teupistum, e quel medesimo Prete , che gli bat-tezzò , sì gli comunicò del Corpo , e del Sangue del nostro Signore Giesa Cristo ciascuno è fatto partence della comunione del Nostro Signore Giesti Cristo, e di tutto l' offi-cio, e beneficio della Santa Ecclesia, e ciascuno fue rigenerato di quel santo Battesimo , e (4) regendo loro a casa, si trovaro tutta loro famiglia infermi, e morti . E veggendo questo Eustachio, sì ando in quello medesimo luogo la, dove Dio gli era apparito, e cominciò ad adorare, e laudare Iddio, e adorando iui, sì gli apparve Cristo, e disse: Beato se' Eustachio, perciocche tu m'hai ri-cevuto nella casa tua, e se' fatto partefice di tutta la gloria mia. Dicoti, che tu sì ti assomiglierai a Iobbo, il quale fue uomo santo, e giusto, e imperció sì ti fie mestieri di molto patire in questo mondo , imperciocche in questo seculo sì averai tribulazione , e tentazioni , e angosce , e alla per fine sì verrai con corona di martirio alla gloria mia . E

fat-

(1) il T. donde si toglie questa vita, ed altri ancora banno inco-(1) II . aonae is togite que in visa, co most aucora pamos inco-ilantemente Eustachio, Eustagio, ed Eustasio. (2) un altro T. meno antico legge Ecupiste; il Let. ha Theospitem. (3) il Cod. detto legge qui Tempisto; il Let. ha Theospitum.

(4) cieè andando nuovamente, ritornando,

fatto questo sì si levò suso, e ritornò reddio a casa , e trovò suoi guardiani di pecore, e di buoi, e di molte altre bestie grosse , e minute, li quali dissero, che tutte sue bestie grandi, e piccole tuttequante erano morte , e prese; e aliora incominciò a laudare, e benedicere Dio di ciò, ch' egli avez fatto, e udito di poscia ch' egli fue Cristiano. E stando la notte medesima, sì vennero li ladroni, e rubatori, li quali tol-sero tutto l'oro, e l'ariento, ch' egli avea serrato nelle boi-ge sac, e ogni cosa, ch' egli avea in casa sua; e non gli rimase niuna cosa, se non gli panni di dosso , ch' avea egli, panni di dosso, ch' avea egli, e la mosiie, e' figliuoli, E tatto suesto la mattina per tempo sì si levo, e vide ciò . che tli era intervenuto la notte , e disse infra se medesimo: O.ine, che far abbo io nusero ozzimai, che mi sono morti tutti li servi mici, e l' ancelle , che io avea, e sono morte, e prese tuttequante le bestie , ch' io avea per me, e per li miei figliuoli ? e dicea; Come farò io misero (1) taupino con tutta mia compagnia, imperciucch' io non layorai anche con mia mano, e andare mendicato si mi vergogno ; e pensando così pian-, e lacrimava . E stando così doloroso colla moglie, e co' figlicoli tutto io die sì si levò

vane in Egitto, acciocche fosse conosciuto da neuna persona. E andando loro, sì pervennero al mare; ed entrando loro nella nave il nocchiere della nave sì cominciò a desiderare la moglie di questo Eustasio, imperciocch' ell'era formosa, e bella infra totte l'aitre femmine, che fossero in quelle parti ; e-in questa nave non erano se non barbari , e gen-te rea , li quali erano incontro te rea, li quali erano a' Romani ; e dacche furo giunti a porto il nocchiere disse, che volca essere pagato da Eustasio, e dalla moglie, e da' suoi figliuoli ; e non abbiendo Eustasio onde pagare il nocchiere , sì prese la moglie, e menoliane in-tra' barbari, la dov' egli era nato. E stando Eustasio con due suoi figliuoli sopra terra , veggendone menare la madre loro, si si batteano, e piangea-no, e lacrimayano fortemente, imperciocch' ell' era menata da mala gente . E andando loro per terra, si pervennero ad uno fiume, nel quale sì dubitò di passare con amendue li suoi figliuoii per la grande moitiu-dine deil' acqua, ch' era in questo fiume, e tolse l' uno de' suos figliuoli lo minore e puoselosi sopra gli omeri suoi, e disse all' altro , il quale lasciava: Aspettami quie a questa ripa , intino ch' io passi costui , e pongalo dall' altra la notte nascosamente, e tolse ripa, e passò con questo, che la moglie, e' figliuoli, e anda- avez in collo, e puoselo dal-

(1) taupino il Testo migliore quì, e altrope.

DI S. EUSTACHIO. 273
I' altra ripa fuori dell' acqua; i quali veniano, e conforta-

e ritornando lui all' altro , lo quale avea lasciato, ed essendo lui a mezzo lo fiume , il quale egli passava , e anzi ch'egli potesse giungere a lui , sì vide venire uno leone grandissimo , e portarne il figliuolo , ch' era il minore , il quale avea nome Teupistum, e veggendolne portare sì si graffiava , e davasi fortemente ; e ritornando al maggiore , il quale avea nome Agapitum, piangendo, e lagri-mando, sì vide uno lupo grandissimo, e orribile venire all' altro , e portarione anziche potesse giugnere a lui . Veggendo questo Eustasio, si si vo-lea affogare nell'acqua di quel-lo fume, se non che-Dio gli mandò l'Angelo, che lo traes-se di quello fiume, e non lo lasciasse perire; e incontanente lo prese l' Angelo, e trasse-lo fuori dell' acqua, sicche Eu-stachio non se ne avvide di quello Angelo . E stando questo Eustachio sopra terra, sì si puose a sedere , e lamentavasi forte-mente infra se medesimo , e diceva: O Dio, perche m'hai fatta questa cosa? Io mi ricordo, che tu mi dicesti , ch' io mi dovez assomigliare a lob , il quale fue uomo santo , e giusto inverso te ; e avvegnache a Ioh li fossero tolte, e morte tuete le bestie , e tolto tutto

Tom, III.

vanio spessamente : Io non abbo quie , ne amico , ne paren-te , che mi confortino . E avvegnache a lob fossero morti li figliuoli , ii quali egli avea ; egli avea la moglie per sua consolazione ; ma la mia moglie sì m'è venuta meno, e funne menata da gente strana, e rea, e crudele inverso noi , nè non so che se ne sia . E ancorchè fossero morti li figliuoti di Iob , egli non gli vide morire ; ma io misero, e taupino sì vidi gli miei dilettissimi figliuoli essere portati da nere bestie , nè non credo, che ne sia rimase di loro ne ossa , ne pelle , ne vestimenta neuna . E stando Eustachio in questo pensamento, ed in questo lamentamento, sì si ed in questo lamentamento, sì si ricordò, che Dio retituì a lob ogne cosa, ch' egli avea perduta, e disse infra se medesimo: lo spero ancora d'essere come l'albero, il quale ha perduto lo frutto, e le foglie sue nel grande freddo, e nel cominciamento del caldo sì (1) reggono li nori, e le foglie, e menano dolce frutto . E avvenne, che lo leone, il quale colse il figliuolo minore, sì 'i porto per uno campo; e in quello campo sì erano aratori , li quali aravano la terra , e cacciando lo lcone, sì lasciò il fanciullo sano, e salvo, e stette con loro per molti teml'avere, lo quale egli avea; egli avea molti amici, e molti parenti,

porali . E avvenne , che 'l lupo ,

(1) si serve qui, e altrove del verbo reddite, che nei presente fa anche reggo.

quale tolse il fanciulio mergiore, sì lo portava per uno diserto; e in quello diserto sì erano pastori , li quali guardavano loro bestie, e vegen-do loro questo lupo, il quale ne portava il fanciullo, e caeciandolo; il lupo sì lasciò questo fanciullo sano, e salvo, e stette con loro per molto grande tempo . E allorachè Eusrachio pensava , com' egli potesse fare ,s' andò in una villa . la quale avea nome Vico, e layorava con sue mani, e fussi posto con un uomo , ch' avea molti campi, e in quelle campora sì fece Eustachio un suo tabernaculo, nel quale stette per molti temporali, e Dio fece per lui grande miracolo della moglie sua , la quale era rapi-ta dal nocchiere , che ne'l nocchiere, nè altra persona potero corrompere questa sua moglie, e in molto cortissimo tempo si morío il nocchiere, che l' 4vea menata , e tolta dal marito, e da figliuoli suoi per la grandissima bellezza, eb era in lei . E in questo temporale vennero li barhari con grandis-sima oste ne' confini di Roma, e guastaro" intorno alla Cittade il più , che potero , e puosero l'assedio ad una Cittade, nella

che noi non udiamo novelle di lui, se non sapemo neuna cosa di lui, nè di sua famglia. E allora sì comando loro lo 'mperadore, the doversero andare per tutte le Provincie del-lo imperio suo, e dovessero fa-re, ch' egli ritrovassero il maestro de Cavalieri . E allora sì andaro per tutte le contrade , e per tutte le Provincie dello imperio di Roma ; e andando loro si lo trovaro, che guardava, e lavorava la terra, la quale a lui era data a guardare, e dissero a lui : Dio ti salvi Sere . Ed egli rispuose , e disse : Pace sia intra voi , amici miei carissimi ; e cognobbe incontanente loro , nè egli-no non conosceano lui, e dissero a lui : Sere , averesti tu veduto, o inteso alcuna cosa del maestro de' Cavalieri, il quale avea nome Piacido E quegli rispuose, e disse: Per che cagione l' andate caendo, e perche'l domandate? ed eglino risposero, e dissero: Imper-ciocch' egli è nostro grande a-mico, e mandaci lo 'mperadore cercando di lui , perciocche gli barbari banno arso , e diroccato ciò, ch' era intorno a Roma, e ota sono a una Cittade, nella quale è lo 'mpequale era lo imperadore. E radore, e sono posti all' as-stando lo imperadore dentro sedio intorno alla Cittade; dalla Cittade, chiamò due onde se tu lo sapessi, e tu lo dalla Cittade, chiamò due onde se tu lo sapessi, e tu lo Gavalieri a se, e disse: Do- c' insegnassi, noi ti daremmo ye sarebbe Placido, il maestro grande avere. E quegli rispose, de' Cavalieri? E quelli disseto : e disse: lo sono in queste parei Messere, noi non sapemo dove uno pellegrino, e lavoro quesa, che g'à è lungo tempo, sta terra a prezzo, e come

DI S. EUST ACHIO.

conosco lo colui , cui voi doinan-date ? E disse a loro : Venite , amici miei, e intrate con meco nel tabernaculo mio, e mangiate con meco un poco, acciocche voi possiate meglio andare, e cercare di iui . E allora si gli meno nel tabernaculo suo, e pose loro innanzi di ciò , ch egli aveva per se nel tabernaculo suo, e manicando loro, si disse I' uno all' altro:Questo lavoratore lo somiglia più, che niuno uomo, che sia, e s'egli bae uno segno di margine insul collo , la quale ebbe nella battaglia de' barbari , perciò sapremo bene s' egli è desso , o no . B quand egli ebbero manicato sì si levaro , e puosergli mente insul collo, e videro il segno della margine, la quale avea avuta nella battaglia de barbari, e incontahente lo presero, e gridaro con grandissima letizia, e dissero: Veramente se' tu il maestro de Cavalieri, il quale noi siamo molto andati caendo, e cercando per tutto io'm-perio di Roma. E aliora sì lo presero, e puoserio insul ca-vallo, e mandaro messo allo 'mperadore dicendo , come l' aveano ritrovato, e com' eglino lo menavano . E quando lo 'mperadore ebbe inteso il mois l'intercoccis de l'inter- più l'inter messo, ch'eglino gli mandaro, sì

lo imperadore, si l'abbraccio, e menóito nel palagio 100 , e incontanente l' ebbe fatto suo Prancipe, e vicario di tutta l'oste, e puosegli in mano il' esercito gonfaione suo , e diedeli podestade, e licenzia di fare ciò, che piacesse a lui . E incontanente lece raunare tutti li Cavalieri della Provincia, e fece mettere bando, che qualunque Cavaliere voiesse venire nel-l'oste a soidi, che dovesse essere venuto tostamente. E incontamente li pastori , li quali\*cicatrice aveano liberato il fanciullo dal lupo , sì 'l mandaro nell oste al soldo; e secondamente, che fecero li pastori, così fecero gli aratori del fanciullo, che 'l libe-raro dal leone. E vegnendo loro, sì s' incontrarono insieme, e saiutarsi, e disse l' ali altro, dov egli andasse ; e ciascuno disse all' altro ch' egli andavano nell' oste al soido dello 'mperadore, e rallegraronsi fortemente insieme , non conoscendo l' uno l' altro , e ciascuno ii giurò di non lasciare l' uno l' altro , e di ciò, ch' egli avessero in queil' oste fosse comune, e per meazo; e ciascuno somigliava l'aitro, e ambidue sì erano bellissimi del corpo loro, e furo giunti al Prencipe del-

falone di dugento Cavalieri, dovessero seguitare loro nella battarlia contra li barbari. E quando il Prencipe dello 'mperadore ebbe ordinate tutte queste cose, si venne con tutta l'oste sua la , ove li barbari erano raunati insieme all'assedio di quella Cittade dello 'mperadore. E sappiendo gli barbari , che venia oste contra a loro , tuttiquanti si levaro, e arma-ronsi incontenente Cavalieri, e pedoni, e stavano ruttinuanti strettaniente schierati insieme . E vedendo loro l'oste dello 'mperadore, sì aveano grande pau-ra, che Piacido il maestro de' Cavalieri non vi fosse in quell' osce dello 'mperadore, e pensando, e vegtendo la schiera là , dove era il maestro de' Cavalieri , il quale avea nome Piacido, e conoscendo l' armi sue, si furo tuttiquaoti isbi-gottiti ; e tolse aliora Eustachio il Gonfalone dello 'mperadore, e tennelo nella mano sinistra, laddove tenea lo scudo. e una bianchissima spada sì tolse, e teneala nella mano sua destra , e segnossi col segno e ferì della santa Croce , e fedio in-

tra i nor celli der Centralina , ' svek poste, euske olg pa li quali sven fatti dinanal , e i more passer, e i relose il p stratiganti lore stacció , e intere un into frazello, e il estaccionale lore , al centra o in spectare, infloritamente la maglie di Ricció , che stava in in uno palago al la finente , e veder i o me distributorio del proposito del proreder i o medicio benerale a qui pispene a me, venne veder i o me distributorio del proposito de presenti

nero li due Centurioni , li quaavea fatti lo Principe dell' oste, e entraro in uno giardino, dopo questo palagio, ladiov' era la madre loro, che stava alla finestra per vedire costoro . E stando loro in questo giardino, sì ragionavano insieme, e diceano infra loro, com'erano stati insieme, e non sapea l' uno dell' altro, e disse il minore, il quale avea nome Teupistum: Io abbo avuta questa ventura, la quale io ti dicerò; ch' io fui figliuolo d' uno Cavaliere , ch' avez nome Placido, maestro de' Cavalieri, sì gli fue tolto ciò , ch' egli possedea sopra terra, e per vergogna st tolse una notte me, e la mia madre, e uo mio fratello , e menavaci in Egitto , e intrammo in nave, laddov erano gli barbari , e altra gente rea , e crudele, e sì ci tolsero una oostra madre , e non sapemmo dove la menasse il nocchiere della nave, e venimmo piangendo. e lamentandoci di questa nostra madre; e quando nos fummo giunti ad uno fiume, nel quale avez grande abbondanza d' acqua , veggendo , che non v'avea ponte, onde ooi potessimo passare , sì tolse il simo passare, sì tolse il padre nostro un mio fratello, ch' era "maggio di me, e puoselsi in collo, e dissemi, ch' io dovessi aspettare, infinoattantochè egli tornasse per passar me ; e passato lui sì venia per me ; e anziche egli giugnesse a me, venne uno leone graode, e presemi, e DI S. EUSTACHIO. 27 fui liberato dagli aratori, ch'e- do, maestro de' Cavalieri . del fratello mio, nè eglino non sanoo di me. E udendo quesostamente , e dusse : Dunque se tu il fratello mio , il quale rapio il leone? ed allegrarsi inneme di grandissima lecizia. E l'altro fratello, il quale avea nome Agapitum, sì gli disse ogni cosa ciò, che gli era intervenuto di lui, come il lupo il prese, e portavalo a divorare, e co me fue liberato da pastori. E vedendo questo la madre loro, la quale era alla finestra del palagio, non sappiendo lei , ch' egli si fossero suoi figliuoli, sì udío questa contenzione, la quale faceano questi, e con grande letizia sì discese tostamente a loro nel giardino, e diligente-mente gli domando, chi eglino ossero; e quegli risposero, e dissero, ch'erano fratelli car-nali figliuoli di Placido, lo qua-le avea nome Eustachio, ed era oste per domandare s'egli avesse neuno Cavalieri nell'oste sua, che gli sapesse dicere novelle d' Eustachio, ch' era chiamato Placi-Tom. III. S 3

sano nel campo, ne non so quegli rispuose, e disse a lei, neuna cosa di mio padre, ne per che cagione lo domandasse. del fratello mio, nè eglino non E quella disse: Perche io sono sanoo di me. È udendo que- sua moglie, che vorrei andare sto il fratello, sì si levò suso a lui la dov' egli fosse con due suoi figliuoli . Ed ella dicendo questo, si la riconobie, e disse a lei: Dunque se tu Teupisten, la quale fosti sosteouta da gente strana , e rea , e crudele ; ond' io ti dico in veritade, ch' io sono Eustachio, lo quale ta hai addomandato, e questo ti dico fermamente, che gli nostri figligoli sono divorati da pessime bestie, e crude-li. E quella disse: Dunoue se' tu Eustachio il mio dilettissimo sposo? Dicoti lo veritade, e per lo battesimo, lo quale lo ricevetti sopra me , che Dio nostro Signore m' ha guardata dal nocchiere, il quale mi prese, sicch'egli, nè veruna persona m'ha potuta contaminare; e io corto tempo si morio il oocchiere, che mi prese, e così ti dico per veritade, che la miscricordia di Dio è altresì te voi miei figliuoli. E per la storo venire, si vide, che quel-grande letisia, ch' era clorta il erano i Centurioni, li quali loro, sì caddero in terra trà-mortiti. E firez manno. mortiti. E fatto questo, sì andò la l'oste, e vedendosi intra loro, madre di costoro al Prencipe dell' sì dissero ciò, ch'era interveouto loro , e incontaneote si riconobbero insieme , e rallegraronsi insieme di grandissima letizia. E allora si levaro ciahenedissero Iddio per la grande rispones. Però perirono gli misericordia, che Dio fece lo-co, ch'ogni uomo si meravi-gio di Irono per la grande la Gristo fu fatto di loro gli di Irono per la grande leti- degamente, e lui voglio ado-nia, ch'egli faceano linsieme, rare, e sacrificare E fatto questo si morio lo 'mperadore , e anzich egli lo seppellissero, sì fue chiamato Impe-radore Adriano Paganissimo. E levato Imperadore Adriano si reddio Eustachio il Principe dell'oste con tutta la gente sua , e tornando lui con tutta l'oste ch'egli avea , incontanente sì venne Adriano Imperadore incontro a lui, e con grande le-tizia sì l'abbracció, e tomò con grande trionfo, e con grande vittoria con molti pregioni, e con molte robe si reddiero nelle terre di Roma. E fatto questo, sì entrò lo imperadore nel Tempio, e adorava gl' Idoli, li erano loro Domineddii e offersero loro sacrificio . E Eustachio stette di fuori colla moglie, e co' figliuoli suol, ne non vollero intrare, onde furono accusati allo imperadore, ed e' turbossi, e addirossi contra di loro, e fecegli venire dinanzi a se, e disse: Per qual cagione non entraste voi nel Tempio, e non sacrificaste agl' Idoli, come io , e gli altri Romani ? Rispuose Eustachio : Perche siamo Cristiani, e adoriamo Iddio nostro Signore, il quale fe-ce il Cielo, e la Terra, e ogni te, acciocchè ardessero vivi cosa visibile, e invisibile, e bac-ci creati alla sua immagine to vitello, Eustachio si puote in Disse Adriano: Dunque adori orazione, e disse: Signore Idtu colui , che si lasciò cru- dio onnipotente , che creasti il

cifigore a' Giudei ? Eustachio guardato la mia moglie, che non l'hanno potuta corrompere le male gente, e ha liberati gle miei figliuoli datle fiere salvatiche, e hacci conservati insie-me, ch'eravamo dispersi, e da-tomi vettoria de'nostri nimici. E ciò udendo lo 'mperadore turbossi più contra di lui, e comando, che fusse messo in un luogo , che si chimava Arena, dove stavano fiere salvatiche, che prendevano; e così fit messo colla moglie, e co'figliuoli, dove era un crudele lione ; e vedendolo egit ebbono paura , e fecionsi il segno della santa Croce , e subito il leone abbassò il capo a corno a corpo, e a capo chino si puose a' piedi d' Eustachio . E ciò vedendo lo 'mperadore impaurito, comando, che vt fusse messo uno crudelissimo orso; e messovi, l'orso ancora andò carponi a lui; e fuvvi messo un leopardo, e anche andò a loro mansueto, e leccavagli i piedi. E ciò vedendo lo imperadore, disse a suoi Cavalieri : Colui è uomo d'incantagione. E comando, che fussono messi in uno vi-tello di ramo tutti strettamenDI S. EUSTACHIO. 179 Cielo, e ia Terra, e me face- ricevi ia corona della gloria. E

Cielo, e la terra e me lacera sei alla qui Pagani gli presero e mi-mente ricuperasti l'umana ge- songli nel detto vitello ; e sumente ricuperati l'unaza per songli rid détro vitello ; e au-rectatione dei cup revision Sam- birre resence gli Agagia; e po-celle de l'acceptato de l'acc





# V I T A

S. GIOVANNI GUALBERTO.



D 1

# GIOVAN GUALBERTO.

Incomincia il Prolago della Vita di Santo Giovanni Gualberti primo Abate di Valembrosa, fatto da Dono Atto venerabile Vescovo di Pistota.

te del sant' Uomo Giovanni pri-mo Abate della Badía di Va- te si rallegrano di leggere brie mo Aoste de motro mi ve. Ond' to alla perhae acco mazzavigliai udendo cotali pre- sentendo alle preghiere di mi ghiere , perocche rettamente ti frati, ed agli loro conforti temeva di passare in silenzio first j. quali furono al 100 zu; ma pintotoro inperando tempo, e vidono pia cose di deli pieta, e grazia di Mesquelle, che attitudo pia vi esta di Mesquelle, che attitudo pia vi esta di Mesquelle, che attitudo pia vi esta di materiare, avvero di lizaciare Giovranti Gaulheria, dell'oria quelle cose, che furono dette sioni del frazi, i, quali in molte degli attri richeli usonisi dopo mairre mi pregaziono sopra la ma morte, percoche le ciò fare jirudiami di acrivere in predette cone erazo nottle, e genera depretta parte di qualifie

Don Atto tutte scritte da uomeni di buo-più volte pre- no testimonio, paventando, che la frati assai one- nimo de' lettori , impe sti dell' Ordi- spesse fiate veggio alquanti ezian-ne di Valem- dio savi lasciare quelle cose , si truovano iscrit- coloro, i quali continovo le core dette di lui da santi gisterio, ovvero in mia iscien-frati, i quali furono al suo zia; ma piuttosco isperando

VITA DI S. GIOVANNI

ni , lasciando molte cose di quelin, lasciando molte cora in quere le, che prima avea trovate vanni Gualberti, primo Abate lacritte, e che spesse fiate avea di Valembrosa fatta da Dono de lacritte, e che spesse fiate avea de Valembrosa fatta da Dono de Venerabile Vescovo di va udito essere istate vere per certezza di molti uomeni. Dunque nel nome della Santa Tri-

cose, ch' io trovai iscritte, e nità, il principio della con-patte di quelle cose, le quali versazione, e vita di San Gio-cognobbi essere fatte per testi-vanni gualberti tu questo. Finucci il Prolago, ed incomincia la Vita di San Gio-Atto Venerabile Pistoia

Come perdonò a uno suo númico per reverenza della Croce.

#### CAPITOLO L

liti, assozanya la Cattolica Chiesa in molti luoghi quasi per tutta Italia , era uno nobile tutta Italia , era uno nobile chiamato Guaiberto , uomo gentile, il quale aveva due igliuoli , del quale l'uno aveva nome Ugo, e l' altro Giovanni ( il cui nome secondo la etimología è interpetrato grazia di Dio ) e dirittamente ebbe il nome , e il fatto, perocchè costui vera-mente fu adornato d' opere di vertudi, come si conchiarirà in questa operetta della sua buona conversazione, e de' suol santi costumi nelle seguenti istorie . Questo San Giovanni Gualbert! essendo assai cenuto chiaro da i essendo assat renuto ciarro da i suoi parenti, e da i vicini, e da quelli, che lo conosceano, per la grande onestà de suoi costumi, avvenne, ch' un uo-mo commosso da maligno ispitito uccise uno suo consorto ,

-

tempo dello 'mperadore onde il predetto omicida in A L tempo dello imperadore onde il predetto omicida in Berrico, nel quale la si- tutti i modi ischiava di scon-monia, e la resia d'una setta, trarsi in lui, ovvero in al-i quali furono chiamati Nicco- cuno potente del parentado di colui, ch' egli aveva morto . Ma il tempo gà si appressava , nel quale la divina grazia misericordievolemente si manifesterebbe in Giovanni , chi dovesse essere, e quale, e quanto fosse tenuto per esempro d' umi-lità a molti fedeli, il quale di-sponendosi un di d' andare col suo donzello a Firenze, iscontrossi nel suo nimico improvvisamente, ch' avea morto il suo consorto, nella medesima via , in luogo, che niuno di loro potea tenere altronde, per la via, ch' era istretta ; il quale dalla lunga ragguardando il predetto omicida, disperato di sua vita, incontanente si gittò a terra del cavallo, ed aperte le brac-cia le piegò in modo di croce, e come uomo morto giacendo boccone aspettava la morte . Ma il giovane Giovanni , come

nomo

GUALBERTO. 184 uomo benigno vedendolo, che santa croce, la quale lagri-si giaceva sopra la cerra per mando faceva colle braccia, e paura, mosso a misericordia inver di lui, dispossi a perdotosto si levasse, e non tenarii per la riverenza della messe.

Come la (1) Croce gl' inchinò il capo, perchè avea perdonats al suo nemico.

## CAPITOLO IL

tà inverso del suo prossimo; im- gli pareva avere fatto.

MA dappoiche egli ebbe per-donato al suo nimico la-matori, e rimunera i suoi serolo passare con pace , gli vidori , e glorifica coloro , che schaedous passare con pace , pi viediri , e giolincia colordo , che che gli petera malare la devora de cina Coro per sepui di man-que e' voleise . E andato un to maracolo rotto molta guar-poco più innanari a una Chiesa dià servata inmon ad ora (3) nel-per ozare , el entrando dentro la Chiesa del Monistero di San-raggandà la Crece della pre-Ministos di Monte presso a Fidetta Chiesa , che gl' inchina renze. Ma il servo di Dio ve-ili capo, come gli rendesse gra- dendo questo, maravigliossi , e zia , perocche per sua reveren- fatto moiso pauroso, incominciò na maericordievolmente avea a pennare intra se, in che modo perdonato al suo nimico; e poresse meglio piacere a Messenon è da maravigilare, che l'onniotenne Iddio , per l'inse volte nell suo animo volgendo, 
magine della sua Croce volesse quanto premio dovesse ricevere in 
allora , che corale riverennia Ciclio, se egil servisse al Signomisericordievolmente avea a pensare intra se, in che modo fosse fatta a costui, il quale re giusta il suo potere, il qua-vidde suddito al suo timore, le servo di Dio cognobbe essere e dato al suo servigio, e tuc-to pieno di fervore, e di cari-racolo per piccolo servigio, che

(1) croce per crocifisso; il Lat. he crucem eiusdem Ecclesia caput sibi Beftere contuetur. Gio: Vill. sis. 4. cap. ré. L'immagine del crocinisso visibilmente inchinò al detto Gioyanni. (2) oggi nella Chiesa di S. Trinita di Firenze .

Came

Came tocco dallo Ispirito di Die, andò a San Minima per farst Monaco .

#### CAPITOLO III.

avere in odio il mondo, ed al postutto gittare via le false ricchezze, e solicitamente pensava quanta gloria sia promessa a i buoni, e quanta pena sia apparecchiata a' dannati . e come sia vano porre isperanza primamente nelle cose transitorie, e poi sottomettersi alle pene eterne. E mentre ch' egli angoscioso pensava tai co-se, tuttora seguendo il suo cammino venne presso a Firen-ze; nel qual luogo comandando al suo famiglio disse : Va'all'albergo, ove ci sogliamo riparare , e prestamente apparecchia quello, ch è di nicissità a noi, ed cavalli. Ma il famielio sola cavani. Ma ii iamigio soi-licitamente volendo mettere in eseguiaione quello, che il suo Signore gli comando, si parti, e partendosi, il servo di Messere Domeneddio Giovanni tocco dallo ispirito di Dio , lasciò istare l'andare a Firenze, e sanza dimoro ne andò al Monistero di San Miniato, e discendendo da cavallo, domando l' Abate incontanente, e venuto, umile-mente gli manifesta il disiderio

Ispuosesi adunque il servo del suo cuore, manifestandogli Dispusses adunque il servo de la constitución de Dio intra se medesimo la misericordia, la quale beniavere in odio il mondo, ed al gnamente avez fatto al sopraddetto nimico per carità; e me poco poi entrato nella Chiesa , vidde la Croce inchinareli il capo, e come per questo, lddio gli dava il segno della sua conversione. L'Abate udito il grande miracolo, ed avvedendosi, ch' era molto da maravigliare di quello, che Id-dio gli aveva mostrato, consigliolio, ch' egli abbandonasse il mondo, e la sua gioria in tutte le cose. Ma nondimeno disiderando di sapere più pienamente il suo volere, e di provare la sua costanza, e persevare la sua contanza, e perse-veranza, gli comincio a predi-re le cose dure, ed aspre del-la Religione, e ch' uno uomo forte del corpo, e vivoroso di giovanează, com' era egli , che non potrebbe agevolmente sostenere la povertà de' Monaci. Il quale Giovanni disse: Non è da disiderare la gloria di questo mondo, la quale tosto pas-sa, ne anche la foraa del corpo, la quale di di in di viene mancando.

#### Come volendosi fare Monaco, il suo padre il volle ridurre al mondo.

## CAPITOLO IV.

sando, che il suo Signore non venia, tornò a casa, e rac-contò al padre, e alla madre il fatto, com era istato. Onde il padre turbato, e angoscioso, venne a Firenze, e cerca tut-ta la Città diligentemente dimandandolo tra parenti, e ami-ci, disiderando di sapere quello, che fosse del sun figliuolo. E discorrendo ancora per le Chiese, capitò al Monistero di San incominciò a
Miniato; addomanda di lui, e
alla perine, mentre ch'egli giuria al Mor
era quivi, udì, che il suo figliuolo si voleva fare Monaco. suo figliuolo. discorrendo ancora per le Chie-

E Montre, che dievet queste Gualberto priega l' Abate con conse de altre simili c be gil men il suo signato queste; e l' Abate non riscon- Ma l' Abate cornando a Giovandendogli pienamente alla sua ni l' ammunisce, ch' elgivanda volontie, il famiglio, ch' a- al padre. Al quale Giovanni va mandato a Firente, pendias; Che die voi "Memere? lo ho disposto di lasciare il padre carnale, e tutte le cose di questo mondo, e seguire Cristo, che mi criò, in tutti miel fatti; ma i' cognosco bene, il mio padre essere venuto per trarmi del Monistero , e riducermi al mondo sanza dimora, se potrà. Ma quando il padre , che era di fuori , ch'aspettava l'Abate , ud) questo , ed altre cose , incominció a gridare con voce turbata minacciando di fare ingiuria al Monisterio , se incontanente non gli fosse renduto il

# Come da se medesimo pigliò l'abito monacile.

# CAPITOLO V.

vanni, disiderando la sua sa: il sangue di Cristo è Raguardan-lute, e ad affectare il suo pro-do adaque una coccilà d'un ponimento, e intendendo il fu-cione di constanti di propositi di constanti di con-accrescere, inconstici a penta-re infra se, dicendo: Da cul suoi apelli, intende sopra il Au-posso più degnamente pigliare tere riverentemente e, e missi-

Mera questo mezzo l' nomo il Santo anto, che ani di Corpo, e di Messere Domeneddio Gio-nel quale si sacrifica il Corpo, e vanni, disiderando la sua satissami di sangue di Cristo? Ragguardan-nomo di sangue di Cristo? Ragguardan-do adunque una cocolia d' un

VITA DI S. GIOVANNI

gliaronsi, e rallegraroosi della desse al suo padre Uberto, o che fortezza della sua fede . E ciò l'asciasse al suo Padre trarlo fuofece certamente , che molto te- ri del Monisterio . meva , che per disavventura

si iodosso allegramente . Tutti l'Abate commosso per minacce ,

Come il suo padre, vedendolo vestito, il confortò, e partissi isconsolato da lui.

CAPITOLO VL

Dono queste com l'Abstr. reputs tritto, est abbandons top-dant retro decreo : raggan- E dopo questo per banco no lo-pie de la companio de la companio de la companio de la compa-ficial corno à padre e acamondito call'Abstr. e de suoi compa-mondito , ch' entrasse a vedere gai , e anche dal figliudo, alla i mo figliudo. E quando il perine procato al dovere, molte

il suo figiuolo . E quando il perime torosto al dovere, molte parde il video versito di abbit vo volto banediase il figiuloio, e do, e fortemente pia pendo ai tia per contente pia pendo ai tia per contente pia pendo ai tia per contenti petro, graffiasi le sacra dimoro ritoroò a cacuote il lpetto, graffiasi le sacra dimoro ritoroò a cacuote il lpetto, graffiasi le sacra dimoro ritoroò a cacuote il petto quali pazzo si

Come per penitenzia in poco di tempo avanzò tutti i suoi compagni in virtu.

CAPITOLO VII.

IL servo di Messere Domeneddio Giovanni incominciò dappol a fare intereta , e mile milla, di sustanta, d'obidene
milla, di respectanta, d'obidene
milla, d'arceptadochè e il credes essere millore di Cattoro
esta des milla milla della della della
serve della milla della della della della
serve della milla della della della della
serve della della della della della della
serve della della della della della della della della della
serve della d zioni , e con moite vigilie ; e se.

Come il servo di Dio Giovanni, non volendo istare sotto Abate eimoniaco , it parti ,e venne a Firenze per consigliarii con uno santo nomo .

# CAPITOLO VIII.

Dopo alquanto tempo, che detto è, il dominio della Badia
fu istato nella Badia di rifiutato aveva, si dispusse il
San Miniato; morto l' Abate detto Don Uberto quello, che del detto luogo, tutti i Monaci d' uno animo concordevolemente elessono San Giovanni per Abate . Ma il servo di Dio umilemente con molta costanzia rifiutò il detto utizio, pensando piuttosto per sua salute essere suggetto, che prelato, rivol-gendo ispesse fiate nella sua mente il detto del Salmista , che dice : Io sono vermine , e non uomo , e vituperio degli uo-mini , e abominazione del popolo. Ma di ciò tutti i Monaci furono ripieni di molta amaritudine , per alquanto di tem-po non facendo altra elezione . Istando il Monistero sanza Abate , intervenne , che nel detto Monistero era uno Monaco , il quale ayeva nome Don Uberto , uomo astuto , e molto cupido del transitorio onore , il quale si studiava di torre furtivamente delle cose del Monistero , e quanta pecunia poteva , tutta la dava in guardia d'un altro Monaco , il quale aveva nome Don Giovanni, il quale a se confidente ad uno animo troyato ayea . Dappoi adunque, Giovanni , come Tom, III.

detto Don Uberto quello , che male acquistato avea, reamente dando non come guardiano, e pastore, ma siccome furo, e ladro , a reggimento, o signoria della Basia pervenire , e con ispirito d' elazione, e superbia sollicitamente d' adempiere solliciamente d' adempiere sua volontà studiando, amb a Firenze, e pregando i Bisdo-mini, che la detta Badia dal Vescovo di Firenze gl'impetras-sono, impromise di dare loro certi danari; e al detto Vescovo , il quale aveva nome Messere (1) ..... impromisse di dare molta quantità di pecunia, se gli concedesse la detta Badía Onde per tale modo quello, il quale lungo tempo ispirato dal diavolo , disiderato avea già , esso medesimo , il diavolo aiutandolo, occupare a se sì sfor-zava . Patto adunque il patto della pecunia, e ricevuta la podestà , e I dominio della Badia . mando il detto Don Uberto alcuno uomo a San Miniato , imponendogli , che domandasse Don Giovanni parente de' Bisdomini, e trovaco gli dices-se, come esso la Badia di San Miniato aveva acquistata, e an-

(1) mauca nell' originale, e nen lo ha nè meno la Vita latina.

VITA DI S. GIOVANNI Don Uberto consentendo a San

nunziassegli quanti danari avea impromessi di dare ; e pertanto per sua parte gli dicesse', che la pecunia , la quale per addie-tro in serbanza a lui aveva data, immantenente sanza indusio a lui dovesse mandare , acciocche il detto pagamento fare potesse . Pervegnendo adunque a San Miniato il detto messo . e domandando, come gli era istato imposto, di Don Giovan-ni parente de' Bisdomini, per divina volontà, e permessione San Giovanni Gualberti gli fu menato, il quale earandio per lo padre suo Gualberto parenta-do co' detti Bisdomini di Firenze avea , il quale concio-fosseche il detto messo per parte del predetto Don Uberto la pecunia a lui dipositata domandasse dicendogli , come al dominio della Badia pervenuto era , e in che modo , contidan-dosi , ch' egli fosse quel Don Giovanni , il quale Don Uberto detto gli avea ; Il venerabile Padre San Giovanni subito , come tali parole udi , si vergognò , e dogliendosi molto , e di ciò maravigliandosi disse : Fratel mio, questo, che tu cer-chi per portare a Don Uberto per dare al Vescovo , e a' Bidomini , convenientemente a te dare non posso, se prima tu non di questo medesimo dinan-zi a tutti i Monaci, acciocche, se hisogno fosse, possano essere miei testimoni, che quello, che Simoniaco Abate iscappare, con-mi addomandi, al detto Don ciofosecosache alla sua tiranni-Uberto per te mandato io ab-bia. Onde il detto messo di tesse. In quel tempo, era

Giovanni, secondo la sua volontà , ai Monaci per ordine narrò la cagione della sua venuta . Per la qual cosa cono-scendo i Monaci per volontà di scendo i Monaci per volontà di Dio, e per la imbasciata a tutti loro per lo detto messo isporta, la niquità per lo detto Don Uberto commessa, san Giovanni di zelo di Dio ac-ceso, e del zelo della Cattolica Fede infiammato , dis-se : Che diremo , fratelli miei , o che faremo ? come , e in che modo oggimai quì istaremo? o dove anderemo? ecco , disse, veoduti siamo; il Monasterio si compera , l'onore ecclesiastico , il quale , secondochè Cristo ha ordinato, per grazia al dee dare , e per grazia riceve-re ; con pecunia si compra , e con pecunia si acquista . Per tali , e più altre simili parole eccitando i Monaci , e confortandogli all' osservazione della Cattolica Fede , alquanti di lo-ro , i quali similemente il predetto Don Uberto per tale modo , Simoniaco mercatante aveano in dispregio , per diversi Monisteri dal predetto San Giovanni collocati furono , ed egli con uno di loro , il quale più santo nomo gli parea; e però sopra gli altri lo amaya, al po-stutto ordina come a ubbidienza di migliore vita sottomette-re si possa , e dal dominio del Simoniaco Abate iscappare , con-

alcu-

(1) alcuno nomo io Firenze, chia- se dicendo : Carissimo mio framato Teuzo,d etade insiememente . e di santitade venerabile , il quale per lo amore della celestia-le patria appresso del Mooisterio della detta Città, per ono-re di Dio, e della Vergine Maria dedicato, il quale oggi si ehiama la Badía di Firenze, solitaria vita menando, in alcuna celletta rinchiuso istava, acciocche schifare potesse i Simoniachi eretici . Questi adun-que cognoscendo tutta Italia per Simoniaca eresía essere corrotta , si studiava d' ammunire contro ad essa tutti quegli, che a lul veoiano, dicendo, che da essa Simonía , siccome da cosa dal Preocipe degli Apostoli San Piero nel priocipio della Chiesa condannata, foggissono, e con-tra essa gli Apostolici, ed Evangelici comandamenti allegando si opponessono. Al predetto Teuzo il Beato Giovaoni col suo compagno pervenendo , e a lui diceodo , come il Ve-scovo di Firenze , e l' Abate di San Mioiato essere Simoniaci aveva certamente conoscioto, umilemente addomanda, gli dia il suo salutevole consigno perocchè per niuno modo volea all' ubbidienza del Simoniaco Abate istare . E avendolo più, e più volte coo lagrime pregato, che il suo consiglio, il quale sempre a tutti umilemente do-nava, a lui pon lo dovesse negate ; il venerabile Tenzo rispuo-

tello, e figliuolo, io poe gran-de disiderio di darti il consiglio , che tu addimaodi , e da me giammai noo aras consiglio di vivere sotto a Simooia ; ma coociossiacosache le tue parole , e la tua buona volontà, coo soavità di euore , e eoo grande dolcezza di mente 10 riceva , e conciossiache io co-nosca, di questa pistolenza turca Italia essere corrotta , non so ehe coosiglio ti possa dare, imperocche forse avveoire potreb-be , che mentre che tu ischifare I denti del crudele lione ti sforzassi, dall'altra parte colla coda dello astuto diagone po-tresti essere involto. Alle qua-li parole il Beato Giovanni rispuose, e disse: Non dubitate, o Padre reverendo, di darma il vostro consiglio , conciossiaeosache io non dubiti di sostenere costactemente qualunque supplicio, o tormeoto per la Fede di Cristo, imperocchè io noo fo più preziosa la vita mia corporale, che per onore del-la Santa Chiesa, e difensione della dottrina di colui, che fece me . Udendo la sua rispo-sta il venerabile Teuzo , commendando molto le sue parole, e volendo la sua sede, e la sua costanza provare , disse : Va' nel mercato della Città , ed ivi innanzi a tutti pubblicamente con alta boce di : Il Vescovo di Firenze, e i Abate di San Mi-

<sup>(1)</sup> alcuno per uno; casì nella Vita di Cristo, a ne' Miracoli dela Madonna Mss.

VITA DI S. GIOVANNI

Miniato sono Simoniachi; e così fatto ti parti, e vattece nelle parti di Romagna, e ivi cerca d'alcuno Munisterio, nel quale possi la tua salute operare. Ricevuto il detto consiglio, e ammunizione, il Beato Giovanni tutto della carità di Dio infiammato con grande costaotira di fede , e volonta di mar-tirio , al detto mercato della Città di Firenze entra in quello di , nel quale nel detto luogo cogoobbe, che i citta-dini, e i contadini più sollicitamente erano venuti, ed a tutto il popolo, il quale pre-sente era, lui ragguardante, e attendente, con alca boce, il detto Vescovo , e l' Abate di San Miniato essere Simoniaco manifestò; ma subito, come il popolo questo udi, a molti si mosse un orrore di grande ispa-

ventamento, e gli amici del Vei to Giovanni da essere lapidato, o d' altra geoerazione di morte da essere ucciso giudicò ; qual cosa avvenuta gli sarebbe, se la turba degli amici, e de parenti, i quali ivi, siccome uomo nobile avea, lui, isforza-tamente delle mani de' persecutori iscappaodo , a fuggire noo avessono costretto . Ma il Beato Giovanni non per essa perseguizione ispaventato; ma più sicuro, e constante fatto, siccome è scritto : Non turberà il giusto checche a lui sì iotervenga; al venerabile Teuzo tornò annunziando a lui quelle cose, che fatto avea per lo consiglio , e ammunizione sua, e le soprad-dette parti, ed in Romagna immaotenente andò.

Come il servo di Dio tra egli, e il compagno avendo solo un pane, il fece dare a uno povero.

CAPITOLO IX.

dando col suo compagno per alquanti dì a diversi luoghi, none un pace, iscontrarono un povero, che dimando loro limosina. Allora Il servo di Dio Giovanni disse al compa-eno: Frate, metti mano nella taschetta, e dividi Il pane, che noi abbiamo, per lo mezzo, e desse l'altra parte. E fatto que-dallo al povero. Al quale il sto, comaodo al compagno,

servo adunque di Dio an- saranno date a costul abbondevolemeote , il quale va quà , e là per lo mondo ; ma a noi chi ce oc darà , che non abbiamo altro , che uo pane ? Il servo di Dio rispuose : Non dubitare giammai di dare al povero . Il povero ricevuto il pane rende grazia loro . Ma il servo di Dio comandò al compagno, che gli desse l'altra parte. E fatto quecompagno rispuose: Molte cose ch' eotri nel castello , ch' era

quivi, e cerchi del pane per diede loro uno pane, e anche le case; il quale cercando mol- uoa femmina porto loro uno te case ultimamente tornando pane in una tovagliuola bianecco uno mosso a misericordia, apparecchia.

disse: Ecco tu m'hai iatto dare ca, e un altro diede loro il il pane, e no cercato tutto il terzo. Allora il servo di Dio ripane, e no cercato catori, Giovanni disse: Ecco, frate, pi-che tre uova. Allora alcuni glia questo, che tue hai dato, pastori udendo questo, entrano e non dare giammai male volennel castello, e raccontano quel-lo, che costoro dicevano. Ed meneddio abbondevolemente ci

Come il servo di Dio Giovanni fermò il suo luogo a Valembrosa .

CAPITOLO X.

nenzia, e la conversazione di que Romiti . Allora il Priore di quel luogo volendo promuovere il servo di Dio a' sacri ordini, e promettergli la stanza del Inogo, San Giovanni in tutto lo rinutò, imperocche il suo fervore era solamente in vi-

A Ndando poi a diversi luo- ispirito profetico: Va', ed io- comincia il tuo Ordine nel nogo acconcio a loro, vennero a me della Santissima Trinità. Av-Camaldoli presso a Firenze, ove venne, che aodò a vedere il luogo istando parecchi dì, vidde l'astl- di Valembrosa, al quale pervenne, che zodò a vedere il luogo di Valembrosa, al quale pervenendo, e ricevuto graziosa-mente da due frati Romiti, che stavano ivi , avvegnache un stavano ivi, avvegnache un poco fosse dispartito l'uno dal-l'altro, e piacendoji il luogo diterminossi di fermarsi quivi; e istando, e faccendo prò nel-la santa Religione, Messere Domeneddio non sosteone, istare suo tervore era solimente in vi- ia santa. Religione , Messer ca monocilei, e di vivere se- Domeneddino non soutenos, intare ca monocilei, e di vivere se- Domeneddino non soutenos, intare to . Allora il detto Priore più dideel ilennais di fare il suo sopra il candelliere suo problema. Priore disseppe di molti. Chicas per illuminare il anisse cuni, che il Priore dissep erd di molti.

Tom. III.

Come Messere Domeneddio, per la sua piatà, e per merito del suo servo, converti molti uomini nel luogo di Valembrosa .

#### CAPITOLO XI.

Delo adunque Creatore di rato, che mai non discese dal tutte le cose mando molti luogo alla villa. Dopo costui suoi servi per sua boota tocchi venne un nomo chiamato Aldallo Ispirito Santo di diverse berto , uomo di molto senno . parti in aiutorio del suo servo e discrezione , il quale fu cela dimostrare la sua santa vita, lerario, e cuoco di quello Moa ummorare la sua atama vita, interesto, e cuoco di quello Mo-perocche il sua fama intonomin-nistrio più di XL, anni, e ciandosi a spargire a poco a giammasi non lascio per fatica poco pe i luoghi più prossima-ti alici, e' cherici comin-ni i l'alici, e' cherici comin-ni per l'ufficio della cucina, ciarono a venire per cagione lasció quello della canova. Venciarono a venire per capone i anto quali di vicitarlo, e convertirsi a ne ancora il magnanimo Teu-Dio, intra i quali venne allo- 20, il quale fu si fervente nel-ra nella religione il ferventissi- la carità infino alla vecchiezza, mo Erizo, il quale essendo che non solamente di suo cuo-Guardiano , e Priore de Mo- re volle dare aiuto all' anime , naci oltra trenta anni in quel ma eziandio a i corpl di cololuogo, così fermo avea perseve- ro, che venivano quivi .

Come alquanti frati si dilungarono dal Monistero per fare marriore penitenzia

# CAPITOLO MIL

CErti frati uscirono del det- cul giuridizione era quel luo-to Monistero disiderando go , mando loro alquanto siu-volentieri sotto al servo di Dio torio di libri , e di vettuvaglie , essere fatti di grande perfe- nel qual tempo sostennono si zione. Costoro erano maestri grande avversita, e perseguiziod'asempro, e di conforto; e ne d'alquanti malvagi uomini cominciando a riscaldarsi nella istigati dal maligno ispirito, santa Religione, la loro fama che non ch' altro, ma eziandio da ogni luogo si cominciò a incresceva loro di vivere, peas ogni sungo si cominano a materia di volevano cacciare di spargere. La qual cosa udendo rocche gli volevano cacciare di la Badessa di Santo Ilario, sotto la quello luogo; ma ricordandosi lore

volte bene per male a i loro nimici ; dopo molte battaglie alla perine ebbono pace, e vano uno pane per dì, e uno sacco teneva tutto quello, che avevano nella cella, e nello loro abituro, la quale penuria venire al servo di Dio . Venne

loro dell' Apostolo , che dice : allora quello grande Ridolio
Tutti gli uomini , che vogliono il quale per grande tempo ebb
santamente vivere in Cristo Gief ufficio della foresteria in ausil quale per grande tempo ebbe f utficio della foresteria in quelsii, sostengono perseguiaione, e lo luogo, poi fu Abate di Mo-abbracciano la innocenzia, e scheto. Vennevi ancora Piero, la pazienzia, e rendono ispesse il quale lungo tempo ebbe uficio degli asini, e poi deile vac-che; da indi fu fatto poi Abate uils prime chomo pare, e di Pauignamo; e dopo questo guaria, e vittoria di nore, estech Ante de Fieccción, ed ulti-risma, e vittoria di nore, estech Ante de Fieccción, ed ulti-rego, e sontenero illo responsable de la compania de la com-tanta de la compania de la compania de la compania de la com-tanta de la compania de la compania de la compania de la com-tacto tenera tunto quello, che che fone leno di nopeto, el di responsable della compania della compania della compania della com-tacto tenera tunto quello, che che fone leno di nopeto, e di fono bibittoro, il sugle resumia latte di Bantistano. e resultadi Passignano ; e dopo questo servamenta cetta; e estato operatione. Continuo un tecto de por lungo tempo ostermono stata di quel luogo infinoattano-na mormorio con grande alle- che i servo di Dio Giovanni grezas, e leistia; ondi che mon visso, e fu il tezzo Priore di ti cherici, e laici estandio da tutto l'Ordine dopo la morte tumple parti incominciarono a del Venenbelle Padre Giovanni molto tempo.

Come il servo di Dio Giovanni incomincià a tenere la Regola di S. Benedetta co' suoi Monaci .

CAPITOLO XIII.

oron quella priora, che comancora quella priora, che comanda la Regola; i quali provati in comune, e tutte le cose crane
amprima di varie, e molte toro date dal Prioro. Aveva ancora
Cora

R Agguardando adunque il pruove tra' conversi di fuori,
Venerabile Giovanni essergli mandato per la Divina bonanno nel Monistero dentro (. A' tà in suo aiutorio tanti, e ta- quali noviaj compiuto l' anne li uomini, si dispuose in tutto si davano le vesti monacili, e con esso loro d'osservare la Re- manifestamente facevano la progola di San Benedetto; e incominciò a ricevere coloro, che
nnovamente venivano a lui comperare, ovvera cercare, ne cora il servo di Dio Giovanni ciocche non ricevesse più voquesta grazia singulare , ch' egli conosceva nel primo aspet- la vile, ne I ricco piuttosto, to, ovvero nel primo parlare che l' povero; e diceva al ric-quiliangue veniva a lui a di- co, che le ricchezze, e onori mandare l'abito, s'egli veniva con diritto cuore, ovvero con malizioso; e questo dono gli era dato da Giesu Cristo, ac-

lentieri la persona nobile, che erano grande impedimento ad umiliare il cuore per servire a D:0.

# Come il Padre Giovanni faceva grande penitenzia.

# CAPITOLO XIV. Dendo intra questo mezzo ciocchè per lo grande freddo Madonna l'ita Badessa di- temperasse alquanto il pericolo

luogo, e per termini difiniti, e anche gli concedette molti \* sveni- luoghi in altre contrade di lunmento gi. Il servo di Dio Giovanni essendo ancora Priore, e go-vernando sollicitamente l' anime, e i corpi de' suoi frati, misesi a grande astinenzia . e puosesi a grande fatica , impe-rocche quando veniva l' otta del mangiare sovveniva alla sua necessità di pochissimo cibo, e di pochissimo bere, intantoche non pareva, che mangiasse, ma che solamente miti-gasse il pericolo della fame, e della sete; ma quando innanzi al tempo del mangiare avesse avuto sete, come quegli, che spesse volte s, affaticava colle sue mani per cacciare via l'o-

Santo Ilario, il luogo di Va- della sete; e non voleva ancolembrosa essere cresciuto di fa- ra pigliare alcuna cosa fuori ma, e di religione, dotollo dell'ore ordinate dalla regola; di buone possessioni intorno al perlaqualcosa divenne in ranta debilità del corpo, che suastossi lo stomaco, e cadde in queila infermità " sincope , la quale sostenne San Gregorio, siccome noi leggiamo , perloche se i frati spesse fiate non l'avessono confortato, dirittamente parez, che morisse. La quale inferm tà coloro, che forse il viddono, dissono, che l' aveva sostenuta infino alla morte. Ma quando e' voleva vincere la forza della isconcia fame, la quale Ispesse volte l'abbatteva, ovvero, che si storzasse d'indugiare il manicare per la troppa infermità , intanto eli si serravano i denti. che se alcuno non eliele avette disserrati col coltello mettendogli in bocca alcuno licore, incontanente pareva, che ne anzio; allora metteva le mani, dasse il fiato. Ma avvegnadio-e' piedi nell' acqua fredda, ac- che fosse di sì orribile infermi-

tà tormentato, nondimeno mai informità, divenne di tanta mii suoi ordinamenti ; ma poi- soilicito guardiano di loro . che egli ebbe conosciuta la sua

nnn mormorava , ma piuttosto scricordia , e di tama discreziopensando, che ciò gli avvenisse ne, che minno si direbbe essere per i suoi peccati, l'audava la po- pou mosericordioso di lui; il tenzia di Dio di continove lau- quale avvegnadiochè fosse inferdi , ed egli , che imprima mo del corpo, nondimeno era tan-che infermasse, era di tanta for- to vegghievole della mente, che che intermasse, era di tanta nor- to veggnievote della mente, che tezza, e di tanta attinenza a con ogni gazidia, e sollecitu-se, ed agii altri, che se non foe-sien avera cura de' suoi frati. se stato quegli, a cui noi salnner. La qual cosa vedendo suoi Mo-giamo diendo! Signore, inchi-nat iutoi (cili, 16' egli una- Aiste, percoche l'averano colli la mente ; non sarebbe stato nosciuro e sano , ed infermo quasi niuno , che avesse seguito molto vegghievole Priore , e

Come il servo di Dio Giovanni fu eletto Abate. .

# CAPITOLO XV.

quale non volendo, e contra- isparviere al pellicano, or non stando con tutta sua possa, sarà egli sempremai pellicano ?

A Dunque molti Religiosi eglino il trassono del letto, e Fiorentini cherici, e fede- missonio nella sedia maggiore, li laici per lo consiglio del avvegnadioche eglino il laceso-vecchio Teuzo, e la Badessa no istorzatamente; il quale per Itta, e i frati di Valembrosa forza essendo costretto a quello, Itta, e i Ittati di Valembrosa norza enempo consecuto ayuntry, ispezialmente, disiderando questo, diceti, the disse a quegli che si raunarono della Cirtà, e de gli stavano dinanzi: Perché di-Castelli per eleggere il servo ventate voi pazzi è e se voi di Dio Giovanni Abate, il vorrete porre il nome dello matta mattata di all'interna con consecutioni per dispersa di all'interna con consecutioni personale si all'interna con consecutioni dello

D' alquanti comandamenti, che fece a' Monaci, e della reverenzia, che gii portavamo. CAPITOLO XVL

A Vendo adunque il servo di senso della regola, e dare ope-tivo di pigliato l'ufizio, e l' ra con tutte le sue virtù ad os-tivolo dello Abare, incominciò servaria. Comandò prima a' diligentemente a riguardare il suoi Monaci, che non passasso-

198 VITA DI 5. GIOVANNI no la soglia del chiostro, fuor- cio, alla quale niuno era costretchè quelli, a cui erano comandate le cose di fuori , e infra l' altre cose, che istrettamente comandava a i suoi Monaci, era. che il dormentorio di notte non fosse mai sanza chiaro lume , dicendo; Più leggiermeote sarebbe da lasciare la Chiesa sanza lume, che 'l dormentorio, se la povertà no'l togliesse all' uno, e all'altro. Ma i frati continovamente ammaestrati di suo asempro, e dottrina, fodelmente con ubbidienza osservavano tutte quelle cose, che comandava loro, amando la viltà, e l'asprezza delle loro vesti, intantochè egli usavano la vesta del cilic-

to se la volesse portare, o no. Foce poi fare il venerabile Padre uno panno mescolato di varia lana delle sue pecore mischiata insieme d' ogni colore ; e di quello cotale panno si gli faceva vestire, acciocche pri ispiritualmente si conoscerse ciascuno, che fosse della Regola di tanto Padre. Ma guai, im-perocche avvegnadioche al di d'oggi molti falsamente appaiano di suo Ordine, i quali si din strano per vestimenti essere della iscuola del venerabile Padre, ma per la vita, e buoni costumi ne sono in tutto di fuori.

Come Iddio mendo al suo servo molti buoni Conversi .

CARTTOLO XVIA

ciarono ad andare al servo di ni sicuramente mandava cotali Dio Giovanni , il quale per amore del Signore si disponeva in tutto di dirizzare i suoi sudditi nella via di Dio , nomini laici , che temevano Iddio , i quali disiderando d' osservare la legge del Signore in tutte le cose, e ne i buoni costumi, non facevano quasi differenza da i Monaci, fuoriche nella forma della vesta, e nel silenzio, il quale non potevano osservare pienamente, perocche egli il temeva, molto l'amava.

Mando Iddio a que'dì, ne' erano occupati nelle cose di fuo-quali i Monaci incomin- ri . Adunque il Padre Giovanuomini, e così isperti conversi al mercato, ed a tutte le cose. Era eziandio il venerabile Pa-dre imprima di molta asprezza contro a coloro , che peccavano, e poi era benizno all'ammonito, e al corretto, che s' am-mendavano; intantoche pareva. ch'egli averse la tenerezza, che ha la madre al figliuolo; per la qual cosa colui, che l'amava molto, il temeva, e colui, che

Come

Come il Re Enrico fece venire un Vescevo a consegrare il luogo di Valembrosa.

#### CAPITOLO EVIII-

N euc di il predetto Re Em- neditre silvar l'Alaxe, mesgio. Incovenne a Feirmen, ed re donne di Sianza Margio. Incovenne a Feirmen, ed red dopo alquanti anni Mesarer Ulerajuendo motte innoce cose del dopo alquanti anni Mesarer Ulerapernone, piacuengli in tanto le Same Romana Clinta, consegoinana fanta; che per la prietauto (Paraciri, Romana Clinta, consegoinana fanta; che per la prietauto (Paraciri, Romana Clinta, consegoiato, e Vescovo della Chiesta di consegoiato, e Vescovo della Chiesta di consegola deno consegola deno consegola della consegola della consegola della consegola della consego
de con nobelli doni; il quale d'oggi, e anctes vive di motte
Vescovo rumodo à Monte beservato della consego
de con consego
de consego
de con consego-

Come i Monaci non lasciavano niuno Simoniaco, o brutto di mortale peccato uficture la loro Chiesa.

# CAPITOLO XIX.

Frati adanque di bens in megio recento continoramen- inco Mastro nonva tutti Casta gio crestono continoramen- inco Mastro nonva tutti Casta gio crestono all'aucio dell' Alrici motto, i cresto dell'aucio dell' Alrici motto, di cresto della contra con on increrenza i, auco
diritti, e Gratolici instruccio
lasciavato amoninistrate nella
non ardira alcuno adaptico
Cinica , the credessono , che il vascio della Caso
fosse itazo simoniaco, o fornicosse itazo Ordinato.

Come molti luogbi, e dionasterj erano dati in raccomandazione al venerabile Padre per la sua buona vita.

#### CAPITOLO XX.

A Que' tempi molti uomini al venerabile Padre per edifinobili offerevano luoghi care ouovi Monisteri, e altri v'eraVITA DI S. GIOVANNI

cuni Monisteri disordinati . Allora edifico presso a Firenze di nuovo il Monistero di San Salvi, ed a Moscheto un altro ad onore di San Piero, e il terzo in Razuolo ad onore di San Paolo, e 'l quarto a Monte ch' abbondavano nelle cose tem-lecalari ad onore di San Cassia-porali, ammonendogli,, che si no. Tolse anche allora il vec- dovessono conidare più del do-chio Monistero di Passignano no di Dio, che della abbon-sotto il suo reggimento, ed un danza degli granai; e tutti l aitro in Romagna ad onore di Santa Reparata, ne i quali luoghi il sollicito Padre ordinu

y erano, che pregavano lui , buoni , e diritti Perlati ; e poi-che pigliasse sotto sua cura al- che alquanto fue alleggerito della sua infermità , in persona s'ingegnò di vicitarli, e correggerli onestamente, e di ridu-cere i costunii de' Monaci a meglio; e intra l'altre cose duramente riprendeva gli avari, ch' abbondavano nelle cose temno di Dio, che della abbon-danza degli granai; e tutti I suoi Monisteri disiderava, che fossono in povertà.

# Come Iddio mostrò un miracolo per lui .

CAPITOLO XXI.

compagnia dovendo disinare y'andassono, e che sanza dubquivi, risposossi appresso al Mo- bio credessono di trovarne. An-Padre Giovanni chiamò il fat- due grandi lucci, e maravigliantore, e domando se v' aveva dosi tutti, recarongli al venepesci; ed e' rispondendo, che non ve n' era niuno, volsesi non ye n' era niuno , volessi vanni , il quale rallessera San Gio-non ye n' era niuno , volessi vanni , il quale rallessi , a un lago quivi presso al pigliógli , e subito gli lece pre-Monistero , e comando , he sentare a Messere lo Papa . vi s' andasse a pescare, e i Mo-

Un tempo essendo il vene- naci affermando, che in quel rabile Padre a Passignano, lago non v'era mai stato pe-Messere Lione Papa con moita sci, comandò nondimeno, che rabile Padre Messere San Gio-

Come Messere Santo Giovanni era misericordioso, e pieno di carità.

CAPITOLO XXIL

Ra venuto tra gli altri al venerabile Padre Teuzo vec-servo di Dio Giovanni il chio, il quale il fece Abate di R2-

Razuolo, ed ambilo di cuore di San Salvi avendo desiderio sopra tutti, imperocchi egli il di morire nel Monisterio di Vatrovo piu fervente nella carità. Iembrosa, e non nel suo, ven-Il Padre venerabile Messere San ne a San Giovanni pregandolo, Govanni era molto misericor- che dimandesse questa grazia a dioso, in tanto, che nel tempo Dio colle sue orazioni, le cui dilla carestia vende i piviali di preghiere il benigno Padre di-Valembrosa, e "cheunque pote vocamente accettando, pregò per " tutto avere; e tutto il prezzo diede lui, e morì quivi, secondoche quello ai poveri. Anche Bericcio Abate lungo tempo avea disiderato. vocameote accettando, prego per \* tutto

# D' alquanti miraceli, che Iddio mostro per lui.

# CAPITOLO XXIII.

N quel medesimo tempo i frati ch' egli erano mandati da gentisosteo:ndo grandissima nicissità di loro vita, e nel Monistero non era che dare mangiare a i Anche in altro tempo mentrefrati , fuoriche tre pani ; comandò , che si spezzassero , e a ciascuno ne fosse dato uno pezzo. Comando ancora al Celleraio, che uccidesse uno castrone, e ch' egli i' apparecchiasse a dare manicare a i frati, e disse: Og-gi abbiamo bisogno; ma domani, per la grazia di Dio, aremo abondanza. E, diceodo queste cose, aodossene a Sao Salvi isperando, che Iddio non lascerebbe lungo tempo la sua famiglia avere fame. E i frati andando a ora di desinare a mensa, e ischifando la carne, ch'era posta loro ionaozi , maoicarono solamente i piocoli pezzuoli del pane, che coit persuoit del pane, con lu co pascere a frasa di carre, from dato, ed al postucción inco che lusiciarim mortire di fame, a forma del postucción del consistención del professión del professión del son misericordia di Dio, in qual-ficioranni , alquanti coment misericordia di Dio, in qual-fororani , alquanti coment misericordia de sempre usata di vennono, cogli asini carachi di sovvecire a i servi di Dio posti larina , al Monistero dicendo, in angoncia. Che digemo i i frasi larina particolore del professione del

li uonicni; ma chi e' fossono insino a ora oon si potè sapere . chè I sattore del luogo diceva avere consumata la roba del Coovento, e dimandava il ve-oerabile Padre, che dovesse dare a mangiare a i frati; il servo di Dio comando, eli egli uccidesse uno de tre buoi soli, ch' erano nel luogo, e mioestrato fosse dato a mangiare a i frati; e il castaldo rispuose: E che iaremo poiche noi aremo che iaremo poiche noi aremo mangiato quesco? E il servo di Dio rispuose : Dopo questo ucci-derai il secondo, e "logoro que-" ci sto, se farà bisogno, ucciderai il mato terzo; e il servo di Dio Giovaoni pensando, che fosse più dirit-to pascere i frati di carne, che lasciarli morire di fame,

VITA DI S. GIOVANNI

202 30x PIIA DI S. GIOVANNI parano a nensa a ora ordina- da llegramente pigliandola , inta, e vedendo solamente la carcontanente gli messe innanzi a'
ne, si maravigliano, e non tocfrati, dimenticandoni nondimeno
candola per niuno modo, paziendi dimandare chi e' fosse, che canona per aunio moco, patenterentte it atamo, Ed oratino ji airrectane, e da jiji mandaiterentte it atamo, Ed oratino ji airrectane, e da jiji mandaiterentte it atamo, Ed oratino ji airrectane, e da jiji mandaitinominioù a picchare la porta ta dipo rendate le considerate
ta dipo rendate la considerate la porta ta dipo rendate le considerate
ta dipo rendate la considerate la porta del mando di colui, e chi se di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di porta di
tannado di colui, e chi airrectane di più mandaitannado di colui, e chi airrectane di più airrectane
ta dipo di prota di porta di più airrectane di più airrectane
ta di porta di più airrectane di più airrectane
ta di porta di più airrectane di più airrectane
ta di porta di più airrectane di più airrectane
ta di più airrectane di più airrectane
ta di più airrectane di più airrectane di più airrectane
ta di più airrectane di più airrectane di più airrectane
ta di più airrectane di più airrec

Come molti cherisi per lo suo esempro si recarono à corresere loro visa.

## CAPITOLO ENV.

Molti cherici dilicati per epresente del venerabile gli mutati in meglio. E non è
padre Giovanni disprezzati i maraviglia, e gli uomeni, e
conviti, e le fornicazioni, insiene incominicationo a strare cono mutati in meglio, ia cui no fatti, e rinnovati manifesta- in meglio. mente con l' arutorio del ve-

Gil Spedali, e le Chiese si truovaloro, che si volevano formane

# Delle sue virsù ispeziali. CAPITOLO MY.

continovo, in vigilie attento, in va porre coltrice sotto al suo continovo, in vigile attento, in va porre coltrice sotto al mo inlenaio rangologo, in limonine corpo, ne primaccio sotto al giutta il suo potere larghissii suo capo. E poiche informati-mo, e quando si dispanera di do ni puone più, di, e notte si dare alcuna cosa, cicè uomo, ovvero betta, ovvero alcuna al-tra cosa, ingegnavani di dare il temente divenne ammonistrato

ERa adunque il venerabile migliore, e per se riteneva il Padre Giovanni in cibo peggiore. Usava sempre vesti-temperatissimo, e in orazioni menta vilissimi, e non si lascia-

delia

della legge di Dio, e delle sen- detto Padre . La qual cosa avendo tenzie divine ; e quando giacela cocolla. Anche per suo esempro si fa l'ufficio ora della notte della Resurressione per Toscana, e per altri luoghi ; la cui fama di riligione essendo

da lui malagevolmente ottenuta . va, ovvero andava, o che molto si rallegrò, e sperando cavalcasse, continovamente usava per la sua cura, che il suo luogo divenisse in meglio; la qual cosa non per lungo andare si manifesto, cioè quando la pruova del fuoco fu fatta quivi , maravigliosamente ingrandio quello luo-Conte Bulgar si dispuose d'or- no luogo era nominato, e cono-dinare il suo Monisterio di Set- sciuto, poco istante in molte partimo sotto il reggimento del pre- ti fu nominato.

Di molti, e diversi miracoli, che il nostro Signore Giesà Cristo mostrò pe' meriti del suo servo Messere Santo Giovanni Gualberti.

#### CAPITOLO XXVL

szo incominció a manifestarsi di diversi miracoli. Un uomo (r) pieno di lebbra dimorava nel Monistero del venerabile Padre, il quale mandandolo a Passignano perchè si medicasse, venne al fiume d' Arno, e trovando uno gorgo , cioè una fogna , entrò vivo, e mettendosi nel mezzo disse : Quì si parrà chi, e qual sia Giovanni; il quale cadendo, incontanente l'acqua il tenne , acciocche non s'attuffasse , e portollo alla ripa di fuori pe' me-riti di Messere Santo Giovanni, sano, e salvo, come fosse uno lieve legno. E qu' si dimostra chiaramente , il servo di Dio Gio-

L servo di Messere Domened- suo Criatore, alla cui memoria dio Giovanni intra questo Iddio libero dal pericolo della morte tanto subito, e benignamente il detto misero , che si annegava. Anche mentre che il venerabile Padre ritornava al suo Munistero, avendo vicitato gli altri, si ricordò della grande povertà del luogo, peroccib co-nosceva, che ella noiava molti; e entrando nel Monistero chiamò a se il dispensatore della famiglia chiamato Coffredo, e fra Rustico procuratore, e disse s Ragguardiamo il nostro granaio, come istà ; il quale trovò allora, che abbondevolmente era pieno . A i quali quasi tur-bato disse : Molti sono i frati dalla continova necessità della vanni essere istato carissimo al fame ... ma voi abbondate più lar-

(1) pienus insania il Lat.

VITA DI S. GIOVANNI largamente, che gli altri. È in-contanente fenne torre una botte, e fecevi mettere dentro quattro, ovvero cinque moggia di grano, e così impaniato di così grande cortesia noo si parti quindi da terza insino a nooa , ma distribuillo a ciascano, the venia, a cui poco, a cui assai,e per la grazia di Dio sempre rimase pieno. E dopo questo dimorando il venerabile Padre Giovanni nel luogo di San Salvi , e mandando per Azzo , il quale fu poi Abate di Santa Liperata , presente l'uomo di Dio Teuzo, il quale era rinchiuso, il predetto Azzo, mentreche tornava camandosi un pocò dalla via entro in uno Romitorio, e fa-Monavellò di moite cose co' ci, ch' erano quivi. Il quale tornaodo al venerabile Padre, e essendo domandato da cui, donde venisse, egli rispuose : Messere, io andai dove voi mi mandaste, e sono toroato . E San Giovanni rispuose : Certo io non ti mandai a quello luogn la, onde tu vieni, dicendogli il partire della diritta via, e l' andare al Romitorio , e per ordine le paroie, che aveva avute co' Monaci di quel Romitorio. Nel tempo, che la resia de' Simoniaci usciva fuori per Toscana essendo ancora il venerabile Padre nel Monistero di San Salvi, uno Fiorentino, il cui tigliuolo costretto di grave infermità , sicchè egli era appresso alla morte, andò a pre-gare il venerabile Padre, che gli sanasse il figliuolo, e reodes-

Padre mosso a piata disse, che questi doni non eraco suoi; e il Padre dello 'nfermo inginocchiato a' suo i pisdi il pregò tanto, infinoche il ve-nerabile Padre rimandandolo a Vecasa gli promisse di pregare Iddio per lui . Allora parten-dosi il Padre del fanciullo , ed ezli chiamati i frati a se, si puose in orazione con esso loro divotamente, j quali umilmente in-ginocchiati in terra, e fatta l'orazione, quello Iddio, a cui si canta nel Salmo, che dice così: Ogoi salute è del Signore, riatituì interamente a sanità il fanciullo infermo per la pre-ghiera del suo servo Giovanni, il quale miracolo colui, il cui gliuolo fue saoato, confessò in viva boce, come il miracolo era istato così . Anche per altro tempo uno Cavaliere del Castel-lo Cerlianese aveva grande infermità, e essendo grande amico di San Giovanni mandò il suo servo a lui, il quale il servo di Dio riguardandolo domandollo del suo Signore, al quale rispuose: Messere egli ha avuto una grande infermità sono due mesi, e più. La qual cosa udeodo il venerabile Padre piglio uno pane, e mandogliele in luogo di benedizione, e lo Cavaliere venne a lui per se medesimo in capo di quattro di , e rende mo!te grazie a Dio , cd a lui della saoità, la quale esso aveva ricevuta da lui . E doco questo quel medesimo Cavaliere istando Santo Giovanni al-

segliele, al quale rispondendo il veoerabile Padre mosso a

quanto tempo nella sua casa co- tile dificio per la piccolezza di mandò al suo figliuolo, che gli questo rio. E dicendo questo, desse il suo cavallo, il quale cavalcava egli , e che dicesse al servo di Dio, che pregasse Iddio per lui. Ma il servo di Dio dispregiando le cose transirorie, amando la povertà, e disiderando le cose del Cielo, rende il cavallo al figliuolo del Cavallere, comandandogli, che ritornasse a casa con esso; e il garzone volendogliele pure lasciare, e dicendo, che per nulla non lo rimenerebbe , alla perfine costretto dal comandamento del servo di Dio, allegro ritorno a casa con esso, benedicendo Iddio dell' umiltà di tale Padre. La qual cosa avvenne essendo ancora nel Monistero di Moscheto . Nel qual luogo essendo un altro tempo, e guardando le case d'esso Monistero, ch' erano maggiori, e più belle, ch' egli non vole-va, fccesi venire dinanzi Don Ridolfo Ahate di quel Monistero, e con(1) volto crudelissimo gli disse: Tu hai fatti palagi in questo luogo di grandi ispese, delle quali molti poveri si sa-rebbono potuti notricare, e ciò hai fatto a tuo piacere; e voltatosi a uno piccolo rio d'acqua, ch' era quivi appresso, fece orazione a Dio in questa forma : Onnipotente Iddio, il quale se usato di fare grandi cose delle piccole, fa', ch' io veggia vendetta di questo disu-Tom. III.

partissi sanza dimoro . Oh maravigliosa pocenzia di Dio! che incontanente il rivo partendosi quindi incominciò a crescere, e raunando fiume d'abbondantissime acque, lasciò il propio letto , e rrabocchevolmente ruinò dal monte, tirando seco grandistimi cantoni di pietre, e molti albori, e fece cadere le predette case infino al fonda-mento; onde l' Abate co i frati di quel luogo fortemente turbato , era disposto di mutare il Monistero altrove; e il beni-gno Padre il consolò con queste parole dicendo : Non vogliate temere, ne mutare abitazione. imperocche quel rio in niuno modo vi nocerà da quinci innanzi . Il quale suo (a) indovinamento s'è trovato insino al di d'oggi vero, e fermo, impe-rocche da quinci innanzi quel rocchè da quanci imnanzi ques rio a niuno modo nocette a quelle case più; e quello, ch' era avvenuto per le preghiere del servo di Dio, non av-

Un altra volta quando udì, ch'uno uomo venendo alla conversazione tutto il suo patrimonio avea dato alla Badia, privando della redità i suoi successori; venne il predetto Padre Giovanni al detto Monistero , e comandò all' Abate , che gli recasse la carta , la quale aveva ricevuta, la quale piglian-

venne poi più.

<sup>(1)</sup> vultu serenissimo, il Lat. (2) vaticinium, il Lat.

gliando la stracció in minuto, e gittolia a pezzi in terra, perocche gli pareva più ragionevole il vivere umilmente colla povertà, che insuperbire colle molte ricchezze; dappoi molto adirato, chiamando Iddio, e i suoi Apostoli fece questa orazione : Onnipotente Iddio Signore, e tu Santo Piero Prin-cipe degli Apostoli, in cul no-me è fondato questo luogo, vendicatemi di questo Monistero . E dicendo queste parole indegnato, incontanente si parti . Ii ro, incontanente si parti. Il quale non dilungatosi mo to, subitamente il fuoco si accese quivi in quel Monistero, ed arselo la maggior parte; il quale fuoco vedendo il suo compagno, e annunziandolo al servo di Dio San Giovanni, non si voltò addietro, no torno al luogo; ma incontanente n'andò a Valembrosa, seguendo la via, che avea presa. Un'altra volta esil venerabile Padre nel detto Monistero , il Papa Istefano passando per quelle con-trade , mandò gli messi , ch' erli andasse a lui; ed egli essendo gravato di grande infermità, e non possendo venire a lui, i messi tornarono al Papa, dicendogli , ch' egli non pote-va venire a lui ; a i quali il Papa disse: Andate a ini, e di-tegli, che se altrimenti non può venire, facciati recare in un cataletto. I quali incontanente tornati a lui, annunziaron-gli il comandamento di Messere lo Papa. Ma il santo Padre ndolo, incontanente entrò al- frate, e com era morto. Egli

VITA DI S. GIQVANNI la Chiesa, e fece orazione a Dio, e a i suoi Santi, acciocche gli desse alcuno consiglio sanza iscandolo, che non do-vesse andare a Messere lo Papa. Fatta l'orazione uscì a' messi del Papa, e mostrandosi lieto, fece venire alcuno converso. comando, ch'eglino il portas-sono a Messere lo Papa, ed ess-ndo dilungati un poco dal Monisterio, l'aria si turbo fortissimamente, e vennero fuori grandi venti, e fecesi grandissima piova; e ciò guardando i messi, e credendo veramente, ch' e' fosse uomo di Dio, lecionlo ritornare al Monistero, e tostamente se ne andarono a Messere lo Papa; e cognoscendo Mes-sere lo Papa questo disse, che egli era santo, aggiugnendo, che non voleva, che più ve-nisse a lui, ma ch'egli istesse nel suo Monistero in riposo, e che pregasse la benignità di Dio per lui, e per lo stato della Santa Chiesa. In questo mede-simo Monistero il venerabile Padre diede medicina coila sua mano a un frate, e incontanente apparendo altre novelle . bitamente ando altrove. Ma il predetto infermo non guardandosi cautamente, da ivi a pochi di mori ; per la cui memoria la sua morte fu mandara a raccomandare per tutto l' Ordine , come è usanza di fare de Monaci novellamente morti. E il servo di Dio ritornan-do ivi a pochi di , domando l' Ahate di quel luogo di quel

rac-

ogni cosa , come per mala guardia era venuto meno ; il servo di Dio disse : Manda tosto per tutto l' Ordine, e fa', che non si faccia memoria di lui. La qual cosa essendo fatta, passato alquanto tempo, il morto apparve in mezzu di visibito apparve in mezzu ai vision-lemente a un Monaco di quel luogo, al quale il Monaco disse: Or non se'tu il tale, che moristi pur l'altro di ? Al quale rispuose: Si sono; e il Monaco vivo a lui disse : Che è di te ora? Allora il morto disse : lo sono iscomunicato diviso dalla compagnia de' fedeli per lo nonro Padre Giovanni . Aggiunse adunque il vivo , dicendo : E come ti possiamo noi aiutare E il Monaco mor-to disse a lui : Se San Giovanni mi vuole riconciliare, sono iscampato. E il vivo Munaco incontanente andò a San Giovanni, e narrógli per ordine, piagnendo, tutte le cose, che aveva vedute, e udite. Allo-ra il venerabile Padre, come quegli , ch' era piatoso dell' anime, comandò, che venisse a lui l'Abate del laogo, e che fosse fatto \*annovale di lui, e dato limosine in quel luogo, e per tutto l' Ordine , come se novellamente fosse morto . Le quali cose poiche fedelmente urono tutte compinte, il morto un' altra volta apparve al Monaco dopo trenta di , e dissegli : Va' al Santo Padre Giovanni , e rendigli grazie per tura , che dice : Provate gli me, affermandogli , ch' io sono spiriti s' eglino procedano da V a

raccontando a lui per ordine riconciliato per lui, e sono nella \*brigata degli eletti . Ad al- \*compatro tempo un converso istigato guia dal diavolo, si pente d'avere abbandonato il mondo, e di essere ito a servire Dio , il quale importunamente ispesse volte avendo pregato il venerabile Padre di partirsi del Monistero colla licenzia sua , alla perfi-ne il servo di Dio Giovanni il licenziò turbato nell' animo per la sua importunitade ; ed essendosi alquanto dilungato dal luogo di Valembrosa, colui, che il guidava, cioè il demonio dello Inferno , il traboccò d' un'alta ripa, sopra la quale egli andava, e incontanente mori . Per la qual cosa manifestamente si dimostra , come fu pericoloso al converso abbandonare il venerabile Padre , ovvero incorrere nella sua indegnazione. Anche un altro chiamato Fiorenzo, uomo di costumato, e cittadinesco parlare, il quale era istato troppo assoz-zato della simoniaca eresia per difendere un Vescovo simoniaco; essendo adunque il predetto nomo infermato di gravissima infermità, intantoche si sentiva essere presso alla mor-"anniver te, e intra gravi pianti, e so-sario spiri, free dimandare l'abito monastico al venerabile Padre per preghiera di certi suoi amici ; al quale il servo di Dio non volle dare abito sanza grande indugio di pruova , sapendo , ch' è iscritto nella santa iscrit-

VITA DI S. GIOVANNI Dio . Il quale infermo provato l' abito monastico, essendo gia alquanto migliorato, volle discendere nel chiostro sostentandosi col suo bastone . Ma la prima infermità gli ritorno sì forte , che pareva già presso che finito . La qual cosa udendo il servo di Dio, ed avendo seco i frati, subito se ne va al letto dello infermo, e tacendo insie-me con gli altri frati orazione per lui, lo infermo incominciò a coprissi il volto con uno mantello, del quale era coverto. Al quale l'Abate Giovanni disse così : Oh che fai tu? Allora lo infermo diventò pallido, e tre-mando rispuose: Veggio il diavolo istare quivi presso con occhi terribili della cni bocca esce fiamma di maravigliosa grandezza, e fummi di zolfo nelle nari. E il servo di Dio disse a lui : Ove è egli? il quale rispuose : O venerabile Padre , egli è quivi . Allora San Giovanni incontanente chiappò la Croce di mano a colui , che la tene-va , e percose fortemente il diavolo con ella , il quale subito , come fummo disparì di-nanzi agli occhi dello infermo. Allora lo niermo con quella boce, che potera, grido dicendo due volte : Grazia sia a Dio, e anche disse : Ecco, che fugge, ecco che s'è partito, e ora : Ecco, ch'è presente la Vergine Maria con San Piero, e con San Benedetto; ed appena com-

Padre lu d'eccellenti meriti, per le cui orazioni quello in-fermo fu liberato dalla noia de i dimoni per la difensione della Croce. E dopo poco tem-po venne al venerabile Padre un di villa , e inginocchiatosi a i suoi piedi , incominciò istrettamente a pregarlo con grandi boci per un suo figliuolo , il quale istava a punto di morte, che il diliberasse da quello pericolo; al quale avendo molta compassione, comando a frati, che pregassono la miseri-cordia di Dio per quello infer-mo. Ch'avvenne? i frati oran-do nella Chiesa, e I venerabile Padre stesosi in terra , e pre-gando la misericordia di Cristo con grandi pianti , mando un pane allo infermo , e inconta-mente fu sanato . Dopo questo essendo ancora la fame per le

contrade grandemente, il ve-nerabile Padre stando dinanzi alla porta del Monistero di Rasuolo , ragguardò una greggia delle sue vacche , le quail pa-scevano nel giogo dell'Aipe; e non avendo niuna cosa, che dare a i poveri, che gli addi-mandavano limosina, domandò la grazia a Santo Paolo dicen-do così : O Santo Paolo , o se tu dessi una di queste vacche a i poveri ? E dicendo questo , una ne cadde di sotto , e subito morì . La cui carne Incontanente la fece dare a i poveri, e logora questa, perseveranpiè le parole, che incontanen- do in orazione cadde la secon-te mort. Qui chiaramente si da, e la tersa, e la quarta, manifesta, come il venerabile le quali tutte diede a i pove-

GUALBERTO. ri . Per la qual cosa i pastori to il latte delle vacche , ch' eattriscandosi , menarono la greggia delle vacche dall' altra pare del monte ; ma il servo di Dio disiderando di sovvenire a i poveri , e non avendo , che dare loro , voltossi a San Paolo un' altra volta , e disse : O San Paolo costoro sono iscampati, mutando il luogo, ma e'non Potranno fuggire te, che se' padrone di questa Chiesa . Adunque tu , che predicasti la misericordia.dammi ancora.cha io possa dare a i poveri; e così pregando con lagrime , cinque vacche di quello numero caddono ancora a terra del monte , e le carni di tutte quelle vacche comando , che fossono date a manicare a i poveri . Allora i pastori molto turbati fanno contra di lui grandi lamenti per lo dan-no di nove vacche, dicendo: Tu staresti meglio nel Monistero di Valembrosa, che essere venuto quì; a i quali piacevolmente ri-spuose: Io so, cha voi siete molto tristi di questo fatto, ed avveggiorni, che non ne volete dare più; che non temete, che niuna di queste vacche a que-sti tempi morrà più . La qual cosa così fu , imperocchè orando

rano campate , fosse dato a i poveri ; e cosi dando il latte per lungo tempo liberò molti dal pericolo della fame . In que di ritornando il venerabile Padre al Monistero di Valerobrosa , ed andato da lui il ca-staldo (2) da Ronta , promisegli di mandargli una greggia di bec-chi, tra i quali esaso molti castroni, e pecore assai. Comandò adunque il predetto castaldo , ch' egli nutricasse del lat-te di quelle pecore quelli poveri, che potesse, e sovvenisseli di dì in dì , e ch' egli desse a' poveri di que' castroni, infinoattantoch' egli ce ne fosse ninuno suo famiglio venne da Raaudio a Valembrosa raccontandogli , come uno grandissi-mo orso faceva ispesse volte grande danno alle sue vaccha, al quale disse : Va , uccidi-lo ; e il famiglio ritornando trovò il predetto orso, istava in una cava d'un albo-re , e percotendo l'albore colla scure, disse all' orso: Esci fuori , perocchè Messere l' Abate m' ha comandato , ch' io ti uccida . E uscito tuori , il famiglio incontanente l'uccise. Appresso di ciò il venerabile Padre passando un di per l'Alpe, venne al luogo , nel quale era caduto il predetto albore , il quale era si sterminato , che grande moltitudine

con molte paia di buoi non l'areb-

povertà , e gli affamati , e non avendo, che prestamente potesse dare , comandò , che tut-Tom. III. V 3 (1) de Ponta leggiamo nel Lat,

egli cessò la rovina delle vac-

che, e rimasono sane. In que-

sto mezzo il servo di Dio , la

cui mente ardeva di fiamma di carità , ragguardando ancora la ro VITADIS.
Carebbono potuto muovere; ma per altra via per le ripe , che contra istavano non si poteva survi pigliare ; ma poiche fu un poco turbato quasi lamen-tandosi cominciò a dire al com-pagno: Oime, che faremo? e parendogli grave il tornare, e non possendo andare più oltre. puosesi in orazione umilmente domandando l'aiuto di Dio. Allora Ugo Piovano di San Giovanni Maggiore tentando se potesse trovare alcuno passo , per lo quale eglino potessono passare, e non trovandolo, aila perfine andò, e levos-si la gravezza dell'albero in collo , il cui carco molti uomini, ovvero molte paia di buoi a niuno partito l' arebbono potuto muovere, come so-pra detto e, ed egli lo sosten-ne, come fosse una lieve verga , come egli medesimo ispes-se fiate diceva . E così il venecome egli medesimo ispesrabile Padre, e il Piovano predetto passarono sanza niuno danno. Il quale miracolo gli abitatori di quella terra racconrano insino al di d'oggi , aggiugnendo, che questo avvenne nei luogo , il quale è detto alle Celle vecchie, presso al Monistero di Razuolo . Anche il predetto Padre comando a bi-folchi de' buoi di Razuolo , ch' eglino arassono tutto dì , e la notte facessono loro l' erba;

te, que disse a loro : San Paolo vi guardi sani , e salvi . Allora i ladroni venendo di notte , legarono uno de' buoi per le corna ; ma eglino no 'l potero-no mutare di luogo ; il quale i bifolchi il trovarono ancora legato, e lagrimando com' è usanza degli uomini , raccontarono questo al predetto Padre; e il venerabile Padre andando al bue disse: O bue, va', e ta il tuo uncio, imperciocche Santo Paolo non ti vuole perdere , poiche t' ha guardato dalle male fiere, e dalla rapi-na de ladroni. Dopo questo na de ladroni . essendo il venerabile Padre a Passignano, un uomo (s) del di-stretto di Pomano venne a lui dicendo , che voleva lasciare il mondo ; ei quasi rifiutandolo gli disse, che s' andasse con Dio; ma il predetto uomo maravigliosamente contrastando , e umilmente pregando, ch'egli ab-bia misericordia di lui, alla perfine consent) al suo domandare come quegli , ch' era pieno di misericordia; e veneudo il predetto uomo confesso narte de i suoi peccati ; ma alquanti maggiori vergognossi di confessargli , il quale il venerabile Pa-dre dopo pochi di il puose a ricevere i forestieri , e pelle-grini . Ma il piatoso Padre cognoscendo per la ispirazione di Dio i peccati , che costui malma coloro rispondendo, che vagiamente avea nascosi, un temerano per gli orsi, e per dì, mentrechè questo canora-li lupi, e pe' ladroni di not- io chiamato Girardo apparec-

(1) ex territorio Poniensi il Let.

GUALBERTO. 311
recchiava da mangiare a' fore- nobele uomo chiamato Ubaldo stieri, che venivano, chiamandolo da parte, dissegli : O Girardo, perchè hai tu avuto così ardire d'ingannarmi ? Ma egli temendo rispuose; In che modo, Padre mio? E il servo di Dio disse a lui: Quando tu averai agio, verrai a me, e (1) giu-dicherai quello, che tu hal det-to. Ma il predetto Girardo facendo il comandamento del venerabile Padre, andò a lui quando gli fu licito, al quale l'uomn di Messere Domeneddio disse : Or non mi dicesti tu , che mi manifesteresti interamente l segreti de'tuoi peccati? E Gi-rardo disse: Maisì , ch' io il vi dissi . E il servo di Dio disse a lui : Se tu hal detto così . perchè hai tu fatto sì crudelissimo male, che non m'hai voluto manifestare il peccato, che tu commettesti colla moglie del tale uomo il di della santa Apparizione del Signore, e nella sua vigilia? Appresso di ciò non ti vigiliar Appresso ai elo non ti bastava si grande iniquità, se non ti disponevi a sì grande purgamento ritornare, volendo-lo lare da capo un'altra vol-ta è Allora Girardo confuso nella mente, vedendosi preso nel laccio della sua bugia, incon-tanente s'inginocchio in terra, e dimando con lagrime penitenzia de suoi peccati, e confesso essere vere tutte le cose , che 'l santo Padre aveva predette . Anche essendo il venerabile Padre nel Monistero di Passignano, un

di castello di Pignine, molto amico famigliare di Messere amico famigliare di Messere San Giovanni, il quale gastigato da una grande infermità, chiamato a se i suoi amici, e tutta la sua famiglia dispuose d'acconciare i suoi fatti; allora la sua donna chiamò un de suoi consorti, ch' aveva nome Benzo, e mandollo tosto a Passignano, del quale luogo il suo marito era pidrone, e che dicesse al venerabile Padre, come il marito era allo stremo punto. E subito andando, iscon-trossi in uno, il quale gli dis-se, che veniva dal Munistero se, che veniva dal Muniatero di San Cassiano, ove in quel di aveva lasciato Santo Giovni . Il messo udendo questo , subitamente venne a monte Iscalari, e trovò il venerabile Padre dinanzi alla porta del Monistero, il quale leggeva salini, ovvero altre sue orazioni; e salutandolo il servo di Dio, do-mandollo, com' egli istava, e quegli rispuose : lo sono tristo, e troppo dolente per lo nobile uomo, e fedele vostro amico, il quale ora éne passato di questa presente vita . Al quale San Giovanni disse: Chi éne quello? al quale respuose Benzo : Il vostro gran ledele, e nobile Ubal-do. Incontamente il venerabile Padre voltato gli occhi verso l'or ente fermossi alquanto con molta compunzione . Da indi fatta l' orazione ragguardò Benzo, e com

(1) indicabis il Lat. lette dal traduttore indicabis.

VITA DI S. GIOVANNI

partisse consolandolo, e dicendogli . che l piuttosto che potesse tornasse a casa, perocchè quello iofermo, per cui n'era venuto tristo a lui, egli lo ritroverebbe sano, e salvo col-la grazia di Dio. E come gli promisse, per le sue orazioni così è fatto, per testimonio di molti della casa del detto Ubaldo, i quali il viddono colla moglie insieme; e molti de'suoi vicini vedendo questo , laudavano la misericordia del Creatore per lo beneficio del suo servo Giovanni. Gregorio essendo anco-ra Arcidiacono di Messere lo Papa, il quale fu poi Papa Gregorio Settimo, uomo che ama-va in tutto Iddio, disponendosi di biasimare la sua virru , e pazienzia, dimenticossi delle parole, che aveva ordinato di dirgli, onde avendo trovato la sua perfezione così buona, tanto amore s'è fermato tra l'uno, e l'altro, quanto si suole trovare tra due carissimi fratelli carnali oati d'un ventre . Queste cose adunque diceva essere state vere Ridolfo per addietro Abate di Passignano, uomo religioso, e di santa memoria, il quale raccontava ispessissime volte, ch'egli era istato a ciò presente, del cui testimonio, come uomo degno di fede, a niuno modo è da dubitare. Anche on altro tempo essendo il servo di Dio molto informo diede una parti-cella del mangiare, che gli era posto innanzi, a un frate chiamato Girardo, la quale pigliando con ubbidienza, mangiolla, tancoche un danaio di cotesti,

e poi incominciò a pensare intra se molte parole, cioè come il venerabile Padre aveva acconsentito di pigliare si dilicato cibo, il quale pensava, che non gli fosse aucora necessario. La qual cosa il Padre Giovanus intendendo per ispirito, mangiato, ch' egli ebbono, raccontógli tutto ciò, ch'egli aveva pensato per ordine. Allora il predetto frate diligentemente gli aperse il segreto del suo cuore, e tutte le cose, che il servo di Dio gli aveva dette , confesso essere vere. E nella seguente notte dovendo andare al mattutino col venerabile Padre, chbe una grande sete nascosamente; la qual cosa conoscendo il Padre Giovanni per illuminazione dei cuore, chiamò con cenno un suo famiglio, e fece dare uno bicchiere pieno di vino inacquato al frate, che si doveva partire, il quale il frate, ch'ave-va sete, pigliandolo il bevve, e dispenta la sete , rallegrandoss partissi coo licenzia del venerabile Padre, rendendo grazie a Dio per riverenzia di tanto Padre, il quale aveva conoscioti segreti del suo animo , ed in tutto gliele aveva dichiarati . P dopo questo uno cherico molto ricco vende ciò, ch'egli aveva e pigliando molti danari delle Padre; per la qual cosa il servo di Dio amico della poverta, udendo, gli disse: Per che cazione fosse venuto; e sappiendola gli favello io questa forma : Intinoatche

che un hal, averal tecto. Ovvero, che tu gli erioli a te, y tu non potrali participare meco, ne enere mò nemo. Dissilia ti a distribul per nutrentatione de poveri il prezzo del vendato patrimonio, il quale il servo di Dio avera dispegniore, or vo di Dio avera dispegniore, or proportione di poveri, che il oro, e maggiore i poveri, che il oro, e maggiore i poveri, che il sectiva presidenti poveri per Critto, avendoli in prima disperlati, che si era fatto povero per Critto, avendolis in prima disper-

giato ricco.

Dappoi infiammato del divino spirito al modo usato,
non contento solacente di avere
ammaetrato i suoi suggetti
egli s'ingegnava d'ammonire
gli stringanava d'ammonire
di Volterra suoi la quale segue
quà, e comincia con.
Nota la infrascritta pistola

Nota la infrascritta pistola del predetto San Giovanni, la quale quivi appresso da doversi scrivere peniamo, imperocche a colui, il quale essa leggerà, grande utilità isperiamo ne sequirà, massimamente cootro alla simoniaca eresia.

Ad Ormanso per volonda seron la interprensibile, la qualità il Die Vestero, di Voltera, con catanda a qui elevito i appetio di Die Vestero di Poli peritarianda a qui elevito i appetio tatti il visi monati, e fratti il Vestero ne gai allitatulata con tatti i i mol monati, e fratti il Vestero di eleverata, e popula Tatto quello, che meglio il fa debba attendare, e accioche gii andi capatto di Dio, a degli non innocenzia mella sua innocenzia mini, alle vostre prinziani di con- perseveruo, e i petennit devica mini, alle vostre prinziani di con-

sigliare degna cosa pensammo , che forse , mariimamente concrorriache non di cose secolari , e mondane , ma dell' ecclestastiche , e divine si tratti, le quali a col-tivamento di Dio, e a salate dell' anime s' appartengono. Richiedesi admique aintorto in conforto dell' nfizio pastorale di quelle cose , le quali nella vostra enra , e sollictindine per l' atato di Dio essere appaiono, le quali allora frutto di basna operazio-ne germinano, quando la obledienzia del popelo eztamiso nelle minime cose contra il Pastore non si ribella : ma la santità . e sapienzia del Pastore tale debbe sempre apparere, ed essere, che per divino gindicio ispaventi loro, che peccano, e gli ubbi-dienti a' divini comandamenti per divina remantrazione conforti onde conviene, che la vostra sol-lectindine vegli, acciocche, poithe tatte t Atvini comandamenti sanza reprensione averà adempiuti , tatte quelle core , che al chericato, e popolo comanderà, istn-di proferere con sentenzie delle divine Licritture , cioe , che il cherico , secondo gli statuti degli Apostoli, e de santi comendamenti dt santa Chicsa permanga, e tl po-polo secondo tl comandamento in muso a quelli obbedisca. In pri-ma conviene adanque, che il Ve-scovo sia inreprensibile, la quale co.a eziandio a ogni cherico i appartiene ; poi con ogni sollicitudine

VITA DI S. GIOVANNI care si rimangano, e penstenza

faccendo , di bene in meglio crescano , certistimamente credendo , che quelli, che ne malt i di loro fim 10000 , l' eterna vendetta con nicono, i eserna vinanta pianto iceveranno; e quelli, che in bene finiscono, riceveranno l' eterna palma. Con queste promissioni sien confortati i buoni , e con queste minacce sieno tipaventatt i rei. Appresso sollicitamente è da operare, e provincedere, che alcuno con immunitzia d'alcuna resia, quantunque piccola, gli altri non ma. uii, imperocche quando tempo alcuno in essa permane eziandio se per lo nome di Cristo il suo sangue ispargesse, niente a lui gioverà. Guat quanto pessimo, e grande peccato, il quale ne nel presente, eziandio per morte,ne nei prigare si puote ! Aiu que costo per gento e scellerato difetto tosto persono, e scellerato difetto tosto lascrare, e scomunare dobbiamo, e con pentimento disfare . acciocche con Cristo nella presente vita, e nella futura possiamo istare. Perocche quanto tempo alcuno in alcuna resia permarrà, nulla sua operazione piacerà a Dio; che la simonuaca eresia, la quale è prima, e persima innanzi a tutte l'altre resie, già assat tem-po innanzi a nos , e infino a' nostri tempi gran parte del mondo ba maculato, e la quale Iddio al nostro tempo per sua misericordia iscoprendo, distrusse con ogni sollicitudine, da voi sia iscarciata; e conciossiacosache quella eresia so-Pra tutte l'altre retie nel pris-vatte, niente per 10,0 per 111a cipio della Chiesa dal Prencipe famiglia di danari per quella ca-degli Apostoli, cioè San Piero, gione si dimandi, ne eziando pra tutte l'altre revis nel prin-cipio della Chiesa dal Prencipe

percossa cosi fosse,e confusa, non ci marantgliamo, come alquanto con persimi vertimenti palliata, ovvero covertata con vivo colore essere sia stato dimortrato recebe noi sapptamo, che quello, che Cristo ha in odio, nullo, che Cristiano è, l' ama; che certa-mente se lo amasse, Cristiano essere non potrebbe . Adunqu: Cristo la simoniara eresia ba in odio , imperacch' esso desse : A colui , che mello Liperito Santo peccherà, nè in questo secolo, nè nel faturo gli sarà perdonato. Adunque quando il tempo sarà d'ordinare i cherici a drvino servigio, niuno per alcuno prezzo, che occul-tamente, o palesemente desse, ad ecclenastico uficio sia promosso, e elesto, ne niuno indegno, obvero insufficiente all uficio , ne alcuno, il quale d'alcuno peccato diffamato fosse, non , se non vergine , o ch' abbia avuto una tipola vergine, e questi, il quale la vergine ebbe , secondo gli ordini da Santa Chiesa menata averà ; non alcuno superbo , e elato ; non alcuno d'enere disiderese ; ma le umile, m susuetà , e temente Iddio . Da ie, munath, e temente ledies. Du gunos cherce alexans cane per lo sagro notos en calcuna cane per lo sagro notos ei richetege, ne da-gunos cherce, in edagii Arcipiate cani, ne dai loro unditti, quando le paracchie, e le Chiesche, e le Chiesche, e le Chiesche, e le Chiesche i ilmali, le quali Previ ii chiamano, il Vestrovo ovicita, actiona che unvertighi se vi ba alema con di male, o di infame por con di male, o di infame por con di male con con que capone di univilizie vi trovutte minute cor se. quel-

## GUALBERTO.

non affrigge; ma stecome il padre a figuralis sia misericordioso . e emendate le colpe, tatti ta pace gli lasci, accrocche tatti per lo suo Vescovo, e Sacerdote il Signore benedicano, e per la sua saiate si dell' anima , come del corpo la misericordia di Dio prieghtno all' Altare. Ed la questo modo il Vescovo facendo, il popolo tasieme col chericato appresso Dto sarà salve, ed esso medesimo Vescovo da Dio sarà remunerato. Ma se contro alle pre-dette cose fara, ovroero pecasia addomanderà , simontaco , ed eretico sarà giudicato, e condeanato . Alunque innanzi a egni cosa la simonioca eresia persegaitando , ticacciate ; i Sacerdott coa tatto il chericato alla regola ec-

clestastica santamente vevendo . sottomettete; il popolo, si s mag-giori, come i misori con santi ammacitramente a ben fare sollicitamente savitote ; che t peccatort si rimangano del peccare, e penitenzia facciano predicate; e quella, che pentere non si vogitono , tscomunicate ; colai , che a penitenzia tornare aon vuole , a' santi casoni sottomettete ; la via della salate a tatti mostrote; inverso tatti bentgattà dimostrando , e Dto giasto gtadece , tatte scoulo la vostra giustizia vi ren- uno parlare piacevole, ed ave-derà. Su dunque tatte queste va la mano cortese a dare a i cose, che copra dette sono, nel vo- poveri, guatta il suo potere.

quelli, che toi 1000, per cibo at- stro Vescovialo istudierete d'osser-cessario a se, o a sua famiglia vare. Quando tempo tarà, e porsthelità , a voi verremo , se sarà di besogno, e ciò, che a voi necessarto è, e a noi licito, e possibile sarà , faremo , e Eddio sia con voi . Amea.

Dopo queste cose l' odore della sua santità venendo per diverse parti a conoscenzia di molti Monaci, cherici, e fedeli laici, venivano al venerabile Padre, e principalmente quegli da Melano, i quali udivano , che certamente il venerabile Padre Giovanni co' suoi Monaci piuvicamente con- publici dannava la resia de' simoniaci, ed in tutti i modi sopra tutti gli altri uomini la combatteva;

per la quale cosa niuno di quelli , che venne a lui , si pencì , e poschè 'l viddono, e udironlo non si potevano dolere d' avere ricevuto alcun danno, orvero avere sostemuta fatica del loro lungo viaggio; imperocchè se alcuno, il quale tosse andato a vicitario, avesse avuto il cuore dubbioso , o peravventura tiepido, ritorna-va allegro, e portava il cuore fermo nella fede, e pieno di perfetta carità. Avea pigliato im-pertanto il venerabile Padre dal nostro Signore Giesti Cristo un aspetto grato , e di proferere Come San Giovanni Gualberti combatte insieme co' suoi Monaci costantissimamente contre alla simoniaca cresia .

# CAPITOLO XXVII.

Asciando adunque molte co- polo, e chericato di Firenze ise, le quali Iddio mani- per se, e contro di se nata festo per li meriti del suo ser- vedeva, se, cioè, crudelmente vo Giovanni; il tempo richiede, che noi narriamo quale, e quanta battaglia esso co'suoi Monaci fece contro alla simoniaca eresia , dalla quale già gran parte del mondo corrotta era. Si sgridando adunque, e pub-blicamente affermando il venerabile Padre San Giovanni, Piero da Pavía essere simonia-co, perocche il Vescovado di Firenze per danari aveva acquistato, eleggendo esso co' suoi Monaci piuttosto perdere la vita corporale, che la cetta verità celare, moltissime volte affermaya, e diceya, il predetto Piero non solamente essere simoniaco, ma eretico; onde il predetto Piero simoniaco sappiendo, che san Giovanni co suoi Monaci di nascoso, e di palese dannava la simonia, e in molti modi ammonendo, e predicando, dando, e ricevendone pistole contra di essa per la det-ta cagione combatteva; fioalmente si dispuose di guastare il Monistero di San Salvi, e di fare uccidere San Giovanni co' suoi Monaci , pensando per uesto così fatto modo torre via la discordia, la quale nel po-

vedeva, se, cioè, crudelmente disperdesse il Beato Giovanni, e' suo' Monaci, da' quali gli pareva, che tutta la detta di-scordia procedesse, imperocche molti del popolo amando le cose terrene, il detto Vescovo difendevano, e altri, accostandosi co Monaci cootra di lui resistere si sforzavano; il perche tra il popolo, e 'l chericato grande contenzione era, e indi spesse volte romore nascea. Acceso adunque da maligno ispirito, di notte tempo mandando moltitudine d' uomini a piede, e a cavallo al detto Monisterio , comando loto Monisterio, comando lo-ro, ch' uccidessono il venera-bile Padre San Giovanni, il qua-le allora ivi pensava, che for-se, e i suoi Monaci, e poi il detto Monistero di San Salvi ardessono. E pervegnendo i detti carnenci al detto Monisterio, ed entrando dentro nella Chicsa , mentreche i Monaci dicevano mattutino , incominciarono a percuotere aspramente le pecorelle di Dio , alquanti di loro con duri fragelli battendo , ad alquanti, cacciando mano all' arme, gravi fedite con ferocitade fare. Alcuno di loro essen-

GUALBERTO. do nella fronte percosso, si gra- cuno luogo potesse trovare al-ve fedita ricevette, che il ta- cuna cosa, di che la nudirà del cuna cosa, di che la nudità del glio del coltello infino al "pansuo corpo ricoprire potesse , e membrano del cervello pervenne. Un altro essendo fedito nelle teni riscaldare la freddura della car- na che ne nella sua vecchia etade. Al- copre il

fu passato infino alie interiora . Un altro sì gravemente a piè degli occhi percossono, che tagliato il naso col labbro, e' denti , appena con alquaota poca di pelle esso al mento potesse ritenere , per tale , che a tutti quelli, che iracundavano , grande orrore faceva. In questi, e al-tri modi i più de' Monaci miserabilemente affritti, e per morti quasi lasciando, non trovando San Giovanni, il quale il di dinanzi per la volontà di Dio quindi s' era partito, e per lo quale uccidere massimamente e-rano venuti , gli altari cacciarono per terra, e il Monisterio ar-sono, e ogni cosa, che ivi trovarono, rubando, si partirono. I Monaci così affritti dalli isoietati persecutori in nullo modo resistendo, ma tutto per l'amore, e timore di Dio coo lieto aolmo portando, confortati per la virtù della pazienzia, fortificati per grandezza di costanzia, per tutte quelle piaghe in nullo modo il silenzio ruppo-no; ma allo onnipotente Iddio divotissimamente grazie, e lau-de renderono. E l'Abate eziandio del detto Monsterio , il quale avea nome Doo Dome-

santissima, ispogliato di tutti

la perfine trovò un pelliccione, cervello il quale disavvedutamente tra' letti de' frati caduto era, e quello quantunque isdrucito, e stracciato, e per vecchiezza molto mancato , si mise , del martirio de Monaci, e suo rallegrandosi; ma molto più del peccato de suoi perseguitori dogliendosi. Ma onde l'antico nimico a se, e a' suoi ministri credette vettoria, ed esaltazione acquistare, indi ricevette grandissimo abbassamento, e conusione, imperocchè molti del chericato, e popolo Fiorectino, i quali per addietro erano favo-reggiatoti del detto Piero Vescovo; sapendo, e veggendo la sua ispiatata iniquità; da allora innanzi si studiarono insieme co' Monaci a lui coo ogni fortezza resistere. E il segueote di si gli uomini, come le femmine di Fitenze andarono al sopraddetto Monisterio di San Salvi , e con molta divozione portarono a' detti Monaci tutte quelle cose, the pensarono, the ntili, e di bisogno fossono alle loro necessitadi, e ciascuno uopure che vedere, e toccare alcuno de' detti Monaci potesse, nico, il quale d' etade era veco che sorbire co' panni, o ricog chissimo, e di cooversazione re per alcuno modo potesse lo loro sangue, il quale era ispatso in terra per la verità, desiderando quello per grande reliquia tenere. i vestimenti , incominciò sollicitamente a cercare, se in al-

317

Come San Giovanni utento, quello, ch' avvenuto era, acceso d' amere di martireo da Valembrosa al Monisterio di San Salvi a suo' Monacs venne,

#### Caritole XXVIII.

lembrosa, udendo quello, che a' suoi Monaci era avvenuto, e racceso d'amore di martirio, subitamente venne al detto Monisterio di San Salvi, e ragguar-dando l' Abate, e gli altri Monaci essere ispogliati, fragellati, e fedsti , di ciò molto ralle-grandosi disse : Ora veramente siete voi Monaci ; ma perche tali persecuzioni sanza me avete voluto sostenere? Or è alcuno di voi morto? Rispuosongli, che no. Disse adunque: Niente ha fatto il nimico, e molto lievemente v'ha percossi, dappoiche niuno di voi è morto ; e molto si doleya, che con loro personalmente allora non era istato; ma nientedimeno esso la vittoria di tal battaglia, e corona di tal martirio non perdè, ma acqui-stò, imperocchè a sostenere il martirio i suoi discepoli così nobilmente avea ammaestrati ed eziandio non per altro al detto Monisterio in si gran fretta andò, se non che credeva quivi essere preso, fragellaso, e morto, il quale esiandio per l'amore di Dio, e per difen-sione della Cattolica Fede desi-

MA il venerabile Padre San derava mille volte essere mor-Giovanni, il quale allo-ra era nel Monisterio di Vato, e in combatrere contro a' simoniaci eretici maggiormente acceso, al tempo del Sinodo, cioè Concilio a Roma, alquanti Monaci mandò, i quali la pu-blicamente dissono, e affirmarono, il sopraddetto Piero da Pavia Vescovo Fiorentino essero simoniaco, ed eretico, e a ciòprovare promissono costantissiamente d' entrare nel fuoco . Ma il Papa Alessandro non volle l'accusato simoniaco diporre allora, ne la esaminazione, e pruova a lui da' Monaci proferta ricevere , perocche grande parte de' Vescovi favoreggiavano la parte del sopraddetto Vescovo Piero, e a' Monaci molto erano contrari . Ma Aldo-brando della Santa Chiesa Romana venerabile Arcidiacano, il quale dopo la morte del detto Papa Alessandro all' Apostolica degnità fu eletto, questa controversia., e discordia saviamente, e attentamente uden-do, e l'autorità de' santi canoni con istudio ragguardando, fu fatto difensore de detti Monaci notabilmente in ciascune parti.

Come

Come i cherici Cattolici fuggirono a Settimo, e come i Monaci vollono entrare nel fuoco .

## CAPITOLO XXIX.

giormente crescendo, tanta persecuzione fu fatta in Firenze contro a' cherici Cattolici, che ciò non potendo sosteoere l' Arciprete di Firenze, e molti al-tri cherici, lasciando la Città, e dando luogo alla rabbia de' perseguitori , fuggirono al Monistero di Settimo, i quali il san-tissimo Padre Giovanni benignamente ricevendo, e a loro misericordievolmente compassione avendo, con molta carità dava loro aiuto ne' loro bisogni , inquanto a lui possibile era, e con-solandogli imprometteva loro, che tosto il divino aiuto soc-correrebbe. In quel tempo il Duca Gottifredo favoreggiava-molto la parte del sopraddetto Piero simoniaco , intantoche manifestamente minacciava d'uccidere i Monaci, e cherici Cattolici, i quali erano contrari al detto Piero. Per la qual co-sa la parte di detto Piero simoniaco per quello tempo fu assai più potente . Or chi. po-trebbe iserivere , ovvero chi potrebbe con lingua dire, quali, e quante perseguizioni i Cattolici in quel tempo sostenoero?chi eziandio leggendo, ov-vero udendo crederebbe l' ani-

A lite adunque istando in- eretici? In quel medesimo temoanzi per ciascuno di mag- po venne il predetto Papa ormente crescendo, tanta per- Alessandro a Pirenze, ove come a lui fu manifestato, i Mooaci più legne apparecchiate aveano, desiderando d'accendere con quelle un grande fuoco, e in esso entrare, acciocche manifestamente provassooo, il detto Piero essere simooiaço eretico, la quale pruova allora il Papa ricevere non volle ; ma lasciando il popolo, e cherica-to in lite, e in quistione, si partì. Ma come allo onnipotente Iddio piacque la detta contraversia ,e resia torre via , accioc-che più chiaramente si possa intendere , e a noi manifestare , tutta la piscola de Fiorentini mandata al sopradetto Papa, da essere quì iscritta utile cosa essere pensiamo, acciocche ciascu-no, ch' essa leggerà, chiarano, ch essa leggerà, chiara-mente conoscere possa, quanto la fede di San Piero Apostolo di Giesti Cristo avanzi, e so-prasteta allo errore di Simo-ne Mago discepolo di Anticristo .

Al venerabile Padre Messere Alessandro , dell' Apostolica sedia Reverentissimo, e univerpolo Fiorentino salute . Con ogni umile suggezione di pura devoziomositade, e i furori di quelli ne, gia per lungo tempo la vo-

stra Paternità ha chiaramente codi Firenze insteme raunati rinconoscinto il nostro tedto , e fatica , e minciammo a lamentare dinanzi al extandio la battagita de Monaci contro alla umonta a cresta ; ma ora degna tota è , che a voi ma-nifesto sia , come l'altissimo Iddio piato iamente , e miscricordievolemente il velamento, e oscurità di questo fatto de nostri cuorl abbia levato, imperocche il mutro Signore in noi ha fatti segui, e miracoli, per li quali ignoranza e oscuettà del dutbio, e le tenebre dello errore del petto di tutti ha ticacciato, e la fede a noi accrescendo, e dilatando, e in se affermando, la luce della sua verità nelle nostre ments beni-gnamente ba sufusa . E veramente il buono Pastore di Ctelo e venoto, e alle presrelle, le quali con intre le midolle del cuore gri-dando a lui sono recorse, ha dato per mezzo, e pruova di fusco una sentenzia pin chiara, che 'l se-reno, più lucida, che il sole, più manifesta, ch'ogni altro detto, e più certa, ch' ogni vedere, che sia da tenere di Piero da Pavia, il quale nostro Vescovo essere volca, e per sno giudicio da essere temuto al popolo Fiorentino per esta sentenzia ha dichiarato. Ma auvegnadio be il narrare de' miracoli paia, che sta nn alquanto prolungare, e distendere le cagioni , nientedimeno noi non penitamo , che cosa utole sta , ma pinttoito diintele , il brievemente, o succiutamente iscrevere onde, e in che modo a questo fatto i'è proceduto , e permento, In di adunque noi tutti cherici

sopraddetto Piero da Pavia così de eberici de loro luoghi cacciati , come exiandio di noi mederime de cheries privati ci dolevamo imperocche i loro consigli, e sollazzi avevamo perduti, e anco-ra perche il Priore, e Arciprete nostro per paura della eresia della Cittade s' erano partiti, e di noi ci lamentavamo, imperocebe grande parte de nostri Cittadini ci chiamavano eretici , e veggendoct andere al detto Vescovo , diceano: Andate, andate, o eretici, allo eretico andate, imperocche per voi questa Città sobisterà, i qualt d'essa per vostra malvagila cacciate Cristo, e perseguitando Sau Piero Apostolo, per vostro Iddio Simone Mago cultivate.
Or che pin ? noi preghtamo il detto Vescovo, che così noi ,com: se da questa infamta liberi, dicendogit : Ecco se tu mondo , e innocente da questo peccato ti seuti, se tu ci comanderal, noi non dubitiamo di sottentrare per te nel gradicio di Dio ovvero se la pracua. la quale i Monaci qui , e a Roma voliono fare, in ricevere vuogli , immanienente a loro andiamo, e tstantemente , che ciò facciano gli pregberemo. Alle quali parole il detto Pieso da Partia rispuose dicendo, che ue l' uno, ne l' altro voleva comandare, nè ricevere ; ma inbitamente per li inci meisi impetro dal Restor della Città uno comandamento in tale forma, cioè, che qualunque de secolari, e extandio chevici, i. detto per suo Vescovo non riveris-

357

ne, e a' moi comandamenti non nebidisse, fosse preso, e legato, e cuti nou così non tauto meneto, ma strascinato forse insino al detto Rettore; e se alcuno di not per le dette minacce speventato della Città si fuggisse, immantenente tutti i suos beni al dominio del Potestà , ovvero Rettore della Città pervenissono, e che i che-rici, i quali sotto la difensione del Beato Piero Apostolo combastendo contro alla simoniaca eresia nel suo Oratorio raunati , e fuggiti erano, col detto Vescovo Piero si riconciliaisono,e se ciò non volersono fare , sanza alcuna trperanza d'essere uditi , fuori della Città forsono cacciati . Intervenne dopo questo comandamento, che inil' ora della sera del primo Sabato della Quaresima, essendo essi cherici nella sopraddetta Chresa di San Piero Apostolo , e provvedendo le lexione , e risponsi delvederado se seziona, e risponsi des-la siguente Domenica, Municipa-lo, presi, dispregiando Santo Piero Prencipe degli Apostoli, insti i des-ti cherici, fuori della desta Chie-na di San Piero cacciò, imperocchè essendo statt da lut richiesti, e addomandati se volevano al detto Vescovo ubbidire, avevano risposto, che a volere salvare la riverenzia di San Piero Aportolo, come dispests crano, al detto Vescovo simontaco eretico per antlo modo abbidire potevano . Per questo cori fatto iscacciamento si fa concorso alla detta Chesa da-A concern aus area chere as- que est entre à se same Crista-gi sonni d'artollei, e marim- ni, tresiman Crista. Nei altre che-mente dalle donne, le quali tut- rici, i quali travamo tenuli le taparcolo gliuvomo in terra favorezgiarosi del despotro de i velamenti del capo, e scapi- Parna immonaco, e che de cit-Trom. Ille.

gliate con pianto grandititino andavano colle pagna daramente i petti percotendosi , si lamentavano con grande guai della morte de loro martti, e figliuoli, ed in terra nelle piazze piene di loto se mederime gittando, e miserabili loct a Dio mettendo, dicevano: Guat guat ; tu Cristo quinci se' cacciato; or come noi cost disolate abbandone tu? con not non se' lasciato abstare , e noi adanque, come qui staremo sanza te? Nos abbiamo veduto, che tu hai voluto trtere con esso not , ma fa ti partt , imperocchè Stmon Mago qui titare non ti lascia . E inverso il Principe degli Aportoli gridavano dicendo : San Piero Apostelo giorieso, er se tu da Stmon Mago vento, che veggia-Simon Mago venso, in van mo, che non difendi coloro, che a le fuggono? Noi pensavamo, ch' esso Simone Mago fosse nelle pene infernali legato , e incatenato; ma ecco, che appare ma-mfestamente, ch'esso in tua vergogna inimichevolmente sia resuscitato . Degli nomini uno all' altro dicea : Vedi apertamente , tro accea : rent apertamente, che Cristo quinci si partirà , e partirassi imperocche la legge partirant imperovine in it quegle, il quale da se il carcia. Ma not adunque, fratelli, mettiamo funco in questa Città , acciocche la parte eretica essa non goda, e co' nostri fancinile, e donne andiamo con Cristo, dovunque egit andrà . Se siamo CristiaVITA DI S. GIOVANNI

eravamo tadini savamo isgridati, e chia-mati cretici, perche lui seguitavamo . Commossi da tante istrida , e dolori , serriamo le Chiese , e per dolore degli icacciati Cattolici non sontamo campane a' popoli , non cantiamo uficto , ne messa , e sanza alcuno indugio da not tutti incieme raunati, per ispirazione divina si fa consiglio, e fatto, di comune concordia alquanti di noi mandiamo a' Monaci di Dio, i quali a Settimo nel Monisterso di San Salvadore dimoravano , si-

gnificando loro, come al postutto
" voleva-not volavamo torre via da noi il dubbio di questo fatto, e conosce-

re la verità, e conosciuta ferma-mente tenerla promettevamo, e pregandogli , a domandando , che ciò per loro operazione sifa cesse, fartiporto da' detti Monaci, che se not volessimo tenere, e difendere giusta nostro potere la Cat-tolica Fede, e combattendo distruggere la simontaca eresia , che la virtà del Salvadore, il dubbio di questo fatto, come eztan-dio la ciechttà de nostri cuori illuminerebbe . Noi a ciò conientendo promettemmo di questa cosa quello seguirne, ch' essi medesimi, te il fatto avvenine come dice-, e impromettevano . Chr più? Ordinasi il di da tutti disiderato, e aspettato, nel quale di ti dubbto da noi iscasciamo, e quale in quà la verità, quale i Monaci predetti diceano, con tutto nostro potere difenden-do tegnamo. La quarta feria adunque della prima settimana della Quaresima, ctoè il Mercole-

la seconda, e terza feria, ciol il Lunedi, e'i Martedi. Per que-sto fatto singulari orazioni facciamo a Dio pregando lui , il qua-le è unica verità , che l'uscio di questa verità esso ci apra . Vegnendo il predetto di ,da alcuno di noi st va al sopraddetto Piero da Pavia, ti quale pregandolo gli disse: Fa' Messere per timore di Dio, e per rimedio dell'anima ina; se vero è quello, che i Mo-nasi di te dicono, che tu non voglial cheri, cle'l popolo per questo andare a affliggere, e non volere con pruova tentare Iddio . ma la verità di questo fatto , a Dio convertendoti , manifesta , ovvero , se tu ti senti innocente da questo peccato, praccrats di ve-nire con not. Alle quali parole, il detto Piero da Pavia rispuote. dicendo: Ne al desso luogo vogi to venire, ne voglio eziandio, che questo, da quel tale di noi gli fu risposto, e dette : Per tutti vanno a vedere questo giudicio di Dio , e io ci andrò , e sollicitamente m' ingegnero di tape-re cio, che voi si farà, e quel-lo, che 1ddto giusto Giudice nel suo diritto giudicio dimostrerà, 1econdo il mio potere difendero; e non ti sia grave il mio andare , imperocche in questo di d'oggi la sentenzia di Dio dirittamente dimostrerà quale tu sia, e certa-mente noi ti avremo oggi più caro, che mai f avessimo, o noi s' avremo più a vile, e in dispregio. Not adunque in queito mezzo, come ammaestrati daldi per lo detto di si stabilisce la divina grazia , non aspettiamo

GUALBERTO.

altro merso, ma da noi chersci, e laici, nomini, e femmine a Sessimo is corre , ove è il Monistero di San Salvadore. O maravigliosa potenzia, e clemenzia di Dio, il quale non solamente donò la volontà d'andare a coloro, che potevano espeditamente, ma eziandio donò le forze alle donne gravide! Non ispaventò la lunghezza del viaggio le donne antiche, o eziaudio furodonne antiche, o eziaudio furo-no iipaventate le donne delicate dalla via piena di loto per la moltitudine dell'acque, o tampri il digiuno i fancialli ; certo no . Rau-nati alla per fine appresso il desto Monistero tutti cherici , e laici, matchi, e femmine, giova-ni, e vecchi per numero quasi ottomila, siamo addimandati da' servi di Dio: Per che, o fratelli nostri, stete voi venuti? e aoi ri-spondiamo: Acciocche noi stama illaminati, e abbandonato I errore seguitiamo la verità. E come , dicono esti , volete voi esse-re illuminati? E noi respondenre illuminati · E nos responsam-do diciamo : Che si pruovi per grande faoco quello, che di Pie-ro da Pavia dite . Egisao dissono : Ob the frutto faccendo noi questo ne receverere vos ? ob che onore di ciò a Dio renderete ? Rispoudsamo: Tutti saremo con voi discadendo la diritta Fede, e la simontaca eresta abominando, sem-pre di ciò rendendo lande, e grazte a Dio . I Monaci rispuo-toao : Facciasi tosto . Fannosi adunque emmanteuente dal popolo due catarte di legne porte per lango I una all aitra allato ; delle quali cataste la langhezza di cia-

za di piedi cinque, e na serzo, e l'altezza di piedi quattro, e mezzo, e intra l'ana, e l'altra catasta per luaghezza era via larga d'un braccio, ed essa via era coperta di legne secche ad ardere bene apparecchiate. La quedere bene apperecentate, La que-to mezzo in fanno per questo fat-to più salmodie, ctoè cantare di salmi, letanie, e altre sappli-cazioni, ed cieggisi il Monaco, il quale in esso fuoco debba entrare, e per comandamento del- • fango lo Abate entra a cautare la messa. Cautasi la detta Messa con grande devozione, e orazio-ne del coro di tutti i Monaci, e cherici, ed extandio de laici, di mantenente, che si veane mantennie, che si veane al-l'Agnus Dei, con quattro Mo-naci, de' quali l'uno portando l'immagine del nostro Signore Gieta Cristo erustifisto, il secondo l'aqua benedetta, il serzo de-dei alla bundetta consista dici ceri benedetti accesi, e il quarto portando il terribile pieno d'incenso, procede, e va il detto Sacerdote, e Monaco ad accendere le dette cataste di legne . E fatto questo le voci gran-distime di tutti a cielo si levano, e con grande pianto, e pie-na voce si canta Kyrieleisonne, e pregasi continovamente lesa Critto, ch' esto si muova, e questa tlo, co esso si muova, e questa sas quistone dichiari, e difen-da, e la sua dolcissima Madre Vergine Maria, che lui di questo priegbi, do tutti uomini, e femmine costantissimamente è pregata ; il nome di San Piero Apo-tiolo più di mille volte per cia-

scuna fu di dieci piedi , la larghez-

---

questo mezzo mentre, che si fa orazi me a Dio da tutti , ciasen-no secondo la capacità del suo ingegno, il Prete preso il misterio della nostra salute, etoè co-municatosi, e detta la Messa, e spegitata la pianeta, ritenendosi tutti gli altri vestimenti sacerdotali , la Croce di Cristo portan-do , e con git Abati , e Monaci le letanie cantando, si appressa alle cataite delle legne, le quali già incominciato atreano a fare grande funco, e itri quanto Iddio in molti modi d'une volere da tutti si pricga, nin a lingua il potrebbe dire, e muno sentimento, ouvero intelletto, quantum que in se medesimo ricolto, potrebbe pensare. Alla perfine silenzio a tutti si pone, e siamo ammuniti, che noi attentamente ustamo , e intentiamo la condizione della cosa per la quale questo fatto, e pruova si faccia. Eleggesi dopo questo uno degli Abeti, il quale eura la boce visonevole , e la lingua aperta, il quale legge al popolo chiaramente la ragione della petizione, la quale a Dio si facea nella quale la consizio-ne del fatto si conseneva, e lo-danto tutti la detta consizione; un altra volta un altro degli Abatt stlenzio a tutti impone, e strocchte , tapprate , che noi questo come addictro nel vecchio Testa-

dio, acciocche da quinci innanzi lebbra, la quale già quast tutto ti mondo brutta; e sappiate, che la corruzione di questa lebbra è tanto grande, che tutti gli altri peccati a comperazione d'essa niente si reputano. Finito il detto parlare, conciofosseche l'uno, e l'altro fuoco per la maggiore par-te già in carboni accesi voltati fossono, e la via di mezzo per la fiamma del fuoco in tanta copia di bracia accesa era , che i ptedi di colsti, che vi andava , ficare si potevano nella bracta in-stno a talloni , siccome poi la prus-va ctò manifestò , tl Monaco prete, il quale avea cantata Messa , per comandamento de Messere San Giovanni con grande voce, e devozione, udendolo tutti, e pragnendo, fece a Dio la 'nfrascritta orazione dicendo : O Signore nostro Giesà Cristo, il queche in te credono, la tua misericordia to addimando, e la tua cremenzia so priego, che se Pie-ro da Pavia, il quale è detto Ve-scovo Fiorentino, per intervenzione di pecunia, cioe per dono di danari, o d'altro dato da mano, che è imminiaca eresta el Vescovado di Firenze ha rappato, e acquistato .ore tu , Figituolo dello eterno Padre , ma salute in questo isproentevile giudicio a me aiutare i afretta, salvandomi milevando la voce alta a tutti par- racolosamente sano, e salvo san-la dicendo: O fratelli nostri, e za alcuna macula d'arsione, sic-

Linogle

ecumo si nomina, pregando sutconfuso, e scacciato; priegasi extandio umilmente Santo Gottidecreti verificare i sun'discreti . Infra

VITA DI S. GIOVANNI facciamo per salute delle vostre anme : di ciò sia testimone Id-

pedimento i tre fanciulli nella fornace del fuoco ardente, il qua-le coll'eterno tuo Padre, e Ispirito Santa ogni cosa insieme aoperi, e vivi , e regni ne secoli de secoli . E concioforieche tutti quellt , ch' erano presenti avessono risposto, e detto: Amen; il detto Manaco, e Prete immantenente il bacio della pace a Monaci diede, e rice-vette. E fatto questo siamo do-mandati: Quanto volete voi, cb' egli tstia nel froco ? Risposto è da noi : Ab Messere, che dite voi? da noi Ab Messere, coe dite vois assai basta, che con gravità par-seggiando il fuoco, e le fiamme adagio passi. E comandato adun-que al Prete, e Monaco, che al-la nostra volontà satisfaccia; allora il predetto Monaco faccen-dosi il segno salutevole della santa Croce contro allo ardente fuoco , portando la Crece di Cristo in mano, non attendendo, ne temendo la moltitudine delle fiamme, sienro nell'animo, allegro nel vol-to, con una nobiltà di savtezza, e gravità, entra nel fuoco, e sano, e salvo col corpo, e con intte le cose, che teco portava, per la vertà di Giesa Cristomaravigliosamente passò il detto fucco. O maravigliosa potenzia di Dio! le fiamme continovamen-te, e d'interno da ciascuna parte levandost, nel camice, come per un velo, entravano, e quello emptendo genfiavano, ma della lo-ro natura, cioè d'ardere non ri-cordandosi, mente d'arsione potero-no ai desto camice fare. Il manipolo, e la stola, e le loro fim-brie sullevando in là, e in quà

Tom, III.

X 3

variamente portavano, como di fa-re usanza e de venti, ma per-duto il calore alcuna di quelle in nullo modo ardere potevano; i peli eztandio de piedi suot intra i carbont accest, e pieni di fiamma da lui messi , per mara-vigliosa potenzia di Dio, o be-nignità di Giesii Cristo da essere landata! nullo d'essi dall ardore del fuoco fu offeso ; infra capelli , certamente le fiamme da ogni parte levandosi entravano, e tu essi soffiando, in su levavano, e rilevavano, ma dimenticandosi le famme delle loro forze, par tola-mente la sommità d'alcuno di quelli capelli col loro ardore ritorcere non poterono. Erano ve-ramente le fiamme, da ogni parte il detto Monaco richiudendo, apparecchiate al mtracolo del Salvedore, e non a incendio d'ardore ; sentimano esse fiamme l' ar-dore della Cattolica Fede , e però non ardevano. Certamente Lidio nostro, il quale è fuoco, il quale consuma ogni errore, era quevi presente, e però esso Iddio non volendo, il fuoco corporeo niente nuocere poteva. Sanza dubbio vero era quello, che da essi servi di Dto si diceva, imperocchè il loro testimone, aiutandolo la veri-, miracolosamente dal fuoco fu ia, miratotoiamente dal jucco ju librrato; e questo è sempre, che la verstà librra coloro, i quali la macola della faisità non brut-ta. Poichè il detto Monaco, come detto è, del funco usetto era, men-trethe esse voleva un'altra volta nel fuoco ritornare, e preso dal popolo baciandoli i piedi per desiderio, e per grande allegrez-

24.

316 za. Beato si tenea clascano, il quale baciare potette qualunque mintma particella det suoi vestimenti : intantoche per questa cagione erto Monaco era gravemente premuto, e angosciato dal popolo. Ma pure finalmente con grande fattea, e colle forze de Monaci fu da loro liberato ; lande da tutti anttamente per grande allegrezza "cziandro pregnendo, ri cautava . essendo già certi, che la parola di Dio mai non manca . Allora Simon Piero con grande lode e magnificate, e Simone Mago, siccome sterco , è co piedi constolo nella bocca di tutti con lode diventa aolce più, che mele, e gio Samone Mago più, che fiele, e solfo con grandissimi vitupert deventa amaro. La grandezza adangae di questi segui di Giesù Cristo, e l'abbondanza delle no-itre allegrezze, e le grazie, che tutto el di a Dio si rendono , come , e quante sieno, aè lo intel-letto umano potrebbe peusare , aè virtà de liagna espremere , ne eziandio le mani sufficientemente ticrinere . Ma imperocche all' nomo saveo de melte cose, poche narrare bastano ; pertanto alla vostra Paternità umilmente ricorriamo, pregando la vostra benegnità per amore di colui , di cui Vicarto così in Ciele, come in Terra voi este di dare consiglio insieme , e atuto di difensione al popolo tanto per il lunga pertilenzia tribu-lato, e degniate di reampare not

lupi rapact . Presbiamoi , che deguiate di pigliare l'arme contro a nimici dello Aportolo San Pie-ro, e le Coiese ordiniate le forze pigliare , e le sante battaglie coutro a esti fare; sicche not pe-corelle di Cristo al Beato San Piero, e a te in suo luogo contro a' simoniaci combatteado, di pregioaia stamo liberati sappiendo extandio, ch' erro Aportolo ad alquan-ti di not di notte in visione è apparito in Croce confitto , seccome fu da Nerone, e la saa passione mostrandoci pictosamente et confortava, che noi ci partis-timo dalla compagnia de simoniaci , dicendo i Siccome to già noa me congiunts coa Simone Mago, così se voi volete ve-ramente essere di Cristo, peco-re della sua greggia state; se voi eziandio credete, co sopoti le chiavi del regno de' Cieli , e te disiderate, ch' io vi apra le porte del Regno celestrale , uon vogliate accompagnaren co' itmoniact, e non vogliate con loro participare , ne comunicare . Ora adunque , Santo Padre , imperoccità la fidanza della nostra redenzione secondo a Dio uella santa sedia Romana è porta; voi, il qua-, umilemente preghtamo , che dall' altra parte ontro t rapaci lupi vi leviate,e coll' autorità dell' altezza sacerdotale per le pecorelle a voi in ro commette, contra essi pugnta-te. Noi an' altra volta, e più, Dalre, la sollicitudine vostra istantemente pregotamo , che miseri dalle importune gole de' voi son state nigrigente a daGUALBERTO. 317
re a noi pecoreile istraziete che d' usenza è dei buono Pa-de' lupi, benignamente quello, store.

Come Piero Vercovo fu disporto, e come Don Piero, che entrò per lo fuoco, fu fatto Abate di Futecchio, e poi fu latto Cardinale d'Alba.

CAPITOLO EXX.

Città di Firenze, subitamente a guardia del detto Vescovado di bono contro a i simoniaci eretici , nel suo Monisterio di Fucecchio priegò il venerabile Padre San

Unte core conosciare e Giornani, che Abste del detto pupute chiarmone de Propute di Arrona del Companyo del C Ridolfo Vescovo da Todi, il qua- e a Roma per volontà di Dio le già per addietro era istato Ca- condotto, dopo exiandio la guarnonico della Chiesa della detta dia delle vacche, e degli asini la quale per comandamento di surenze mando. In quel tempo il milimente avea tavuta pe dopo il Conte Buigar , conoscendo la respirado del Proposto di Passignate, per la suntità, e la non no, e officio dell' Abassignati anti in per la suntità, e la non no, e officio dell' Abassignati anti mantità, e la non su consecutamente con Gioranni pur Monte del Passignati dell' per la consecutamente con Dono contro a simpostituta della consecutamente della consecutam ne, fu fatto Cardinale, e Vescoyo d' Alba.

Come alquesti vennero da Melano al venerabile Padre.

CAPITOLO EXXI.

Salvi a' Cattolici cherici , e zioni , e le conversazioni , e laici istudiava il suo paterno participazioni de' simoniaci erenaci rudanva il suo paterno participazioni de amoninari ere-amore quanto potet dimostrare, tici con grande l'irudio, e e saviamente gli ammuniva, attensione ischifaziono. Molti che catatamente, e religiosmen- adaugue Cattolici, cherici, e fe-te vivestono, e che le Chiese, dell' laici la sua santità, e coche teneano, ciascuno canonica- stangia udendo, la compagnía de-X 4

L Reverendo Padre poi tos-nato al Monisterio di San le simoniache compere, e vendi-

simoniaci eretici eziandio pellegrinando vogliendo fuggire, vennono a Firenze alcuni, acciocche monasticamente sotto l'obbedienzia del Santo Padre Giovanni a Dio servissono, e alcuni acciocche la sua vita, costumi, e dottrine meglio conoscere potessono, intra' a quali vennero alquanti fedeli cherici, e laici da Melano, domandando e laici da Melano, domandando umilemente, e reverentemente l'aiuto di San Giovanni, dicen-do a liui, che per molti anni si essi, e molti più altri uomi-ni, e donne per zelo della divina legge confessati, e comu-nicati non s' erano, imperocche per la simonía, ch' in esse parti si commetteva, quasi niuno Cattolico Sacerdote nella loro Città trovare potevano. Allora moseo da misericordia, e ripieno di pietade disse : Che aiuto , o carissimi fratelli, o che consi-glio posso io a voi dare, conciossiacosache voi sappiate, che questa terra, non meno che la vostra, per addietro dalla simo-Padre Sanzo, se tu vuogli alle no- po, e mercenario per molto stre miserie sovvenire, i cherici più tempo lacerati.

ischifare la compagnia, e par-ticipazione degli eretici simoniaci a te sono fuggiti , cattolicamente gli fa'ordinare, e quelli così ordinati là rimanda, e cos) la Cristianitade ivi quasi ispenta potranno rinnovare. Per la qual cosa il reverente Padre non solamente quelli , i quali a Firenze dimoravano, ma eziandio quelli, i quali nel Monaste-rio ricevuti avea, e quelli ancora, a' quali diliberato avea il monastico vestimento di dare, da San Ridolfo Vescovo di Toche a Firenze a guardia di, che a Firenze a guardia del Vescovado era, convenientemente tutti ordinati, e suffi-cientemente ammaestrati mando alla Città di Melano; e dopo alquanto tempo il predetto Don Ridolfo Vescovo di Todi Don Ridolfo Vescovo di Todi essendo molto pregato da' fedeli cherici, e laici di quella terra, con nomini Cattolici, e ammae-strati, a Melano ando, acciocche a loro sovvenisse dello ufi-cio Episcopale, e fortificasse i niaca eresia sia istata corrotta? fedeli privati per lungo tempo E quelli rispuosono dicendo: di Cattolico Pastore, e dal lu-

D' alcuno miracolo, il quale Cristo dimostrò per lo sua servo Giovanni .

CAPITOLO XXXII.

N quelli medesimi di una fem- la manca, e il terzo portava in Imina con tre piccolini fanciulli collo, andava attorno cercando suoi figliuoli, li quali l' uno me- la vita per se, e per i suoi finava a mano diritta , e l'altro al- gliuoli , la quale venendo al

GUALBERTO. 33:
Monisterio di San Salvi per di detto dello Apostolo, che
mandare limosina, e vedendola ce: Chi imbola. il venerabile Padre con molti figliuoli, e gravata di povertà, commosso a piatà chiama il guardiano dello Spedale, il qua-le avea nome Andrea, e comanda, che alcuna cosa sia data a quella poverella; ma colui, ch'era molto aggravato d'abbondanza di povertà, risponde, che non ha se non che un pane. Alla quale poverella il venerabile Padre comanda, che sia dato per l'amore di Dio una parte di quel pane; e il servo ubbidendo al suo comandamento, su-bito va al forno, nel quale avea riposto quel pane, e ragguardan-do vidde il forno pieno di pane, il quale fatto molto allegro ritornò al venerabile Padre , e dissegil quello, ch' esa avvenuto, non dubitando, che quello fosse avvenuto per suoi meriti. La qual cosa udendo il santo uomo, dissegli, che 'I tenesse segreto, e che nol dicesse a niu-no; ma che desse il pane alla poverella, com' egli avea copoverella, com egu avez co-mandato. Anche un altro tem-po essendo il venerabile Padre nel Monistero di San Salvi, il canovazio di quel luogo avez messo nella cella del detto luogo due artifici per uno lavorio necessario, i quali istigati dallo ispirito maligno vennono di notte alla predetta cella disponendosi di torre furtivamente quelle cose, che parevano loro acconce, non rammentandosi del

ce : Chi imbola , gia non imboli più; ma piuttosto lavori colle sue mani quella cosa, ch' è buona . Intrati adunque nella canova , impierono i sacchi , i quali avevano portati di diverse cose ,e ponendolesi sopra le spalle , si sforzavano d' andare via; ma inlacciati nelle reti de' suoi peccati, ed impediti pe' mersti di San Giovanni, incominciaro no a stare fermi per modo , che dalle "barbe parevano fic-" radici : cati nella terra , e non potevano lasciare i sacchi, ne andarne con elli . Ma intrando nella prima ora del di uno de' Monaci nella cella per attignere vino per la Messa, che si dovea dire, ragguardando i ladri, cor-nò in Chiesa, e finito il capitolo raccontò quello, ch' avea veduto nella canova; ma il celleraio rispuose, che nol sapeva ; e San Giovanni conoscendo tutto quello per rivelazione di Spirito Santo, ando a loro, e for mente gli riprese, ammonendogli appresso, che no 'I facessono mai più; e poi piatosame parte del furto loro diede . e poi piatosamente parte tolse loro; i quali ammo-niti dalla dottrina del predetto

dre partonsi sanza danno , e non sanza vergogna. Сольс

Padre, promissono da indi innan-

zi mai non torre de' beni de poveri; ma quando n' avessono bisogno umilemente il doman-derebbono; alla per tine assolu-ti, colla licenza del predetto PaCome il menerabile Padre predisse a' moi Monaci la ma morte.

CAPITOLO XXXIII.

pile Padre torno a Passignano, e divoto, ed umile iocominciò ad aspettare il di disiderato da lui già per lungo tempo, ripetendo nel suo animo ispesse volte con grande allegrezza del suo cuore questo verso, che dice : L' anima mia con sete desidera d'andare a Dio; quando io verro , ed appa-riro dinanzi alla faccia di Dio? E poi aggiugneva: Allora sarò saziato quando la tua gloria sara manifestata. E ciò diceva, perche disiderava d'essere isciolquesto mondo, e d'essere con Cristo. La infermità adunque crescendo manifestamente, incominciò a dire, che il fine della sua vita s' appressava . Manda adunque a i suoi discepoli, i quali aveva posto per capo degli altri Monaci, i quali anzi mettendogli alla guardia della commessa greggia per l'osservanza dell' Ordine, e ammonendogli, e confortandogli in molte cose, benedissegli, e baciolli, comandando a catuno, che subito si partissono, ed an-dassono a' loro Monisteri; i quali, avvegnadiochè s' attristassono, e molto piagnessono per la morte del loro Padre , non avendo ardire di contraddire a l morte del loro Padre non suoi comandamenti , tornarono nondimeno a forza a' loro luo-

Don queste costi il venerie alla e frinazione collamente costi patte principale di propositi di la compania di propositi di la compania di propositi di la compania di la c

Girvanni dibite e tutti i girci capinali e li in amore di fre capinali e la indica di capinali e la capinali

GUALBERTO. noi, e aou è unova, ma brevement vi voglio rammeatare trascorrendo quelle core, che catuno di avete udite . E viramente questa è quella virtà , la quale fece il Criatore di tatte le core deventare creatura ; questa è anche quella virtà; la quale egli Iddio comandandola insiememeate a tatti gli Apostoli, la propuose sopra tatti i saos co-manlamenti dicendo così: Questo è il mio comandamento, cioè, che voi ve amiate ia ieme . Di questa utrta favella Sa Iacopo Apostolo dicendo : Chi osserva tatta la leged offenda in uno, di tatti e fatto colpcuole, e prevaricato-re. Questa è gaella, della quale Saa Paolo Apostolo dice: La carità caopre la moltitudine de peccatt . Quiadi adanque porsiamo pigliare, che tenendo la carità postiamo ispegnere tutta i peccata, e possiamo comprendere, che tutte l'altre vertù non vagliono nulla a colni, che si stima d'averle sanza questa;ma ciaschedano superbo, ed inobbediente si peasa in verità d'avere questa,se si vede perseverare corporal meate nella compagnia de frati, dalla quale falsa oppe-mone ispartisce ciascano, Santo Gherigoro dimostrandosi fine della vera carità dicendo così : Colut perfettamente ama Iddio , il quale a se di se non lascia aalla . Ma noa so,che so mi favelli, singularmente della vera carità , perocche io 10, che tutti i comanda-menti del Signore precedono da questa radice, imperocche, arroc-gnacioche moitt sieno i rami della baona operazione, nondimeno X 6

ana e la radice della carità, ael cai caldo i rei per lasso tempo giammai non possono durare, il ignore nostro Salvatore dicendo: La carità di moiti raffredderà, i quali freddt , e divist dall'uni-tà Giovanni Apostolo piaage dicendo: Usctrono, ovvero si partirono da uni ; ma e' non crans romo da uni; ma e' nom eramo di not, che s' egli fossono istati di not, sempre sarebbono stati con esso une. E se egli è così, ch' è pare, così dee ciaschedano fedele pensare, come si possa aggiagnere a tanto bene, e fattibevolmente con grande cautela, e solicitadicon grande caustela, e sollicitada-use des cereare, che tatti compa-gni abbia nella via di Dio, e come i reprobi, e castroi abban-donando la vna di Dio sono ta-gliati dal corpo di Cristo; cuò gli eletti abbractandola con va-rità, sono confermati su ano medesimo corpo con Cristo ; ma l'unità de fratt , la quale si co-striage sotto la cura d'uno Cattolico Prelato , e molto utole a conservare sauza macola ; imperocche come il fiame il secca ie si divide in molts revolt dal suo letto , cos l' anima de' frati noa vale mulla in tutte le core, t'ella sta in molte parti devisa . Imperche questa carttà titta com esso vot per luago tempo incorretta sanza macola, io voglio, che in Don Ridolfo la vostra cara, e consiglio penda , e sta dopo la morte mia aimeao, com' ella intette ia me acila mia vota . Valete tu Cristo Giesu, o voi, che stete tatto il mio bene .

Come l' Augiolo in figura d' uno giorneue apparere a Santo Giornant innanzi alla sua morte.

Capitolo XXXV.

vidde uoo giovane, che gli stava innaori , il quale ooi istimiamo, che fosse il suo Angelo, ed egli solo il venerabile Padre ragguardando, e non altri , disse a i Monaci : Perchè non avete voi chiamato con etso voi quello frate , quando vol mangiavate? Al quale rispuosono i frati: O Padre nostro di quale frate dite vol? ed egli disse: Di quel bel giovane, lo quale venne a noi , ed cotrando, ed usceodo sta con esso noi . B s Monaci dissono : Onde è egli? e come ha nome ? Ed egli rispuose: Or noo sapete voi , ch' egli è dal monte del Signore, ed ha nome Benigno? E ailora il venerabile Padre ammaestrato dallo Ispirito Santo intese, ch' egli e-ra l' Angelo, e dal Monte del Signore, cioe, ch' egli era di Ciclo, e dissegli, che fusse chiamato di queilo nome, e certa-mente il Salmista disse di quello monte: Chi salira nel monte del Signore? E lo un altro luogo disse : Chi si riposerà nel tuo santo monte? e ció diceva certamente, che disiderava per la grazia di Cristo salire al predet-

Dopo tre di ionanzi , che 'l va diputato a San Giovanni l' che misericordievolemente aveva illustrato il venerabile Padre d'una grandissima beoignità sopra la più parte degli uomioi. E udite queste cose, i Monacl si partiroco, e puosono sopra alla mensa mangiare per uoo uomo sopra i cibi, ch' eraoo ordioati per i frati . B fatto questo, il venerabile Padre si riposò. Appressandosi poi alla morte, il beato Padre fece iscrivere in uno brevicello queste parole iscritte di sotto, e disse, che gli fosse messo in mano, e comandò, che fosse sop-pellito con esso lui, e disse così: Io Giovanni credo, e confesso la Fede, la quale i Santi Apostoli predicarono, e la quale i Santi Padri confermarono ne i quattro Cancily. E ciò fece iscrivere il venerabile Padre, acciocche si credesse, e fosse manifesto, ch' e-gli aveva tenuto la Fede Catto-lica con diritto cuore, la quale aveva difesa costantissimamente per addietro con parole, e con fatti. E dopo queste cose ren-de l'anima a Cristo, e pi-gliato il Corpo, e il Sangue di Cristo, nel quale con intera feto monte, per lo quale moote de aveva creduto, il quale pulungo tempo aveva servito a ramente aveva amato, ed a cui Dio, il quale dirittamente ave- con santa intenzione aveva servito.

# GUALBERTO.

vito portando seco raddoppiato tre, incominciandosi dalla il talento, il quale gli era stato menicale Incarnazione nel fer-dato, e solennemente moltipli- ventissimo caldo della istate, cato, passée di questa vita cioè adi xu. di Luglio. felicemente nel millesettanta-

Come il corpo del venerabile Padre intette sanza sepultura tre di , e come Den Ridolfo fu fatto Abate .

### CAPITOLO XXXVI.

maestro nel caldo della istate, imperocchè egli aveva guardato il suo Discepolo per addietro dal fuoco sanza alcuna arsura, diliberarono adunque di ritettere il corpo del venerabile Padre sanza sepultura infinoattan-toche gli Abati venissono da ogni luogo a fargli onore. Istette adunque per questa cagione sanza sepoltura tre dì , ne' quali quasi innumerabile moltitudine di Cherici, e di Monaci si rau-narono all' ufizio di tanto Padre . E tra questi coloro , ch' erano venuti faccendo il debito onore a tanto Padre, e rendendo onore a Cristo sanza intermissione, il quale ayeva guardato la sua vita con ogni religione , benedicevano Iddio per quelle cose , le quali avevano udite , e vedute di lui . Dopo queste cose il corpo del venerabile Padre Messere Santo no nel monte Armato, ed un Giovanni Gualberti fu soppelli- altro in Oselle nelle parti Cato con inni, e con dovute lau- stellane, Xт

A Llotta gli Abati, i quali di, così netto da ogni puzza, de rano quivi presenti, cre- e incorruzione, come l'aveva serdendo con ferma isperansa, che vato insinochè vivette la sua Iddio potesse conservare il loro Fede immaculata da ogni errore, e anco come l' onnipotente Iddio aveva guardato nel fuoco la carne, e le vesti del disce-polo del predetto Padre sanza alcuna arsura . Soppellito a-dunque San Giovanni ; Don Ridolfo ricevette l'ubbidienza comandatagli dal venerabile Padre per comune elezione de Monaci, e fece l'unicio tre anni, e mentreche visse, pigliò sotto il suo reggimento fonte Vaiano, Taone, e Coneo; doro la morte del quale, il Priore Rustico tenne il reggimento di tutta la Raligione, la quale avventuratamente guardo sedici anni; sneto al quale nuovamente sono riformati il Monistero di Sant' An-gelo lu Pistoia , e il Monistero di Santa Maria in Nerana , e di Santo Fedele in Istrumi, e di Santo Paolo in Pisa, e di San-to Salvatore in Softena, ed uCome il nostro Signore Giesù Criste mostrò molti, e diversi miratoli, per i meriti del suo fedele servo Messere Santo Giovanni, de quali se ne iscrive qui alcuna piccola particella per cagtone di bievità.

### CAPITOLO XXTVII.

DAppoi dopo la morte . 14coli per i suoi meriti de' quili a'cuni mi pare di scrivarne qui per utilità de lattori , e per edificazione di molti fedeli . Giovanni, il quale cra (t) camriere, e cellerario nel luogo di l'assignano; vedendo raunare grandissima turba di Monaci, cherici, e laici d'ozni luogo all' uncio del santo Padre : non avendo che dare mangiare a tanta gente , incomincio for-tamente a tribularsi, non sappiendo al postutto, che si fare. Alla per fine ritornato in se, e combdaniosi nel Signore, e ne' meriti del santo Padre sifidandosi, disse: Colui, che saziò cinquemila nomini di cinque pani, puote accrescere per in-\* le erbe tercessione del nostro Padre \* il camang are , e'legum, con l' altre vettovaglie oggi in questo di . E detto questo , le pentole , le quali si solevano apparecchiare a i frati al modo usato , le

Appoi dopo la morte, e e con carità perfetta , inconta-a poltura del venerabile mente co cibi le puose al fuo-Padre , Iddio mostro molti mi- co . O maravigliosa cosa , e spaventavola! li cellerario praddetto apparecchió a' forestieri, che sopravvennero qui-vi, sofficientemente solo delle pentole, colle quali soleva no-tricare per un pasto i frati di quel luogo, e non mancarono in nulla, ma maravigliosamente accresciuta la roba, abbondevolemente form) ciò, ch' era di bisogno per le preghiere del san-to Paére. Anche Messere San-Gregorio Papa Settimo, il quale venendo alle sante solennità della Messa, soleva andare con molta divozione; e mancandogli la divozione continovamente tre di, vennegli a m-moria il nome, e la antrità di San Gio-vanni, col quale, mentrech' era vivuto, aveva avuto grande amicizia, e conoscenza; ed umilemente chiamando nel suo aiutorio il predetto Padre, Incontanente ricevette la grazia di quella santa compunzione viequali appena hastavano al loro u-so una volta a tavola, con ih-tera fede, con isperanza certa, Don Piero Vescovo d' Alba si con-

(s) if Lat. legge cameracius.

GUALBERTO.

confesso avere udito dalla bocca del predetto Papa; ed egli Messere lo Papa ancora ispesse voice diceva, che il sopraddetto miracolo era istato vero . Anche Don Teuzo Abate di Razoolo , il quale fu de pri-mi , e de grandi Discepoli , cha egli avesse, mentrechè camminava, venendo a Valembrosa continovo era tormentato di grandissimi dolori di fianchi, mancando intra le grandissimo an-gosce; e non volendo tornare, e non potendo andare più oitre, come quegli, ch' era molto affannato, in ominciò a pregare San Giovanni, e il dolore subito si parti . Anche un' altra volta essendogli al predetto Abate Teuzo detta la morte di Don Rostico Priore, ed egli essendo gravato di sì grave infermità, che per niuno modo si poteva moovere , riverentemente toccò i vestimenti del santo Padre, e supito fatto sanissimo audò alla sepoltura del predet-to Don Rustico . Anche una douna nobilissima, chiamata Adzlasia, essendo consumata di gravissime febbri per ispazio d' un anno, giacque alquanto dinanzi al sepolero del santo Padre, e Incontanente ricevota la sanità per i suoi meriti , e fatta sana e saiva , ritornossi a casa ne suoi pirdi . In que medesimi di una lampana era ordinata dal Priore a quel tempo dinanzi al suo sepolero, la quale sempre istava accesa di notte . e istette quivi molti anni , la quale ispesso volte cadde in

terra, e sempre rimase salda: e colui, che prima detto queste cose , si confessava averlo veduto con molte altre persone . Sotto a quel tempo si legge, che avvenne per le merita del santo Padre uno miracolo simile al sopraddetto; perocche uno Prete chiamato Zanobi, il quale aveva metta la Pieve di Brozzi quaranta anni, e più, il quale un dì , faccendosi vestro . ispacciatamente ne va a dirlo ed accesa la candela, vanne ad accendere la lampana, e non trovandovi entro nocciola d'olio, e non avendo donde la potesse fornire, più volte rac-cose il lucignolo; ma l'acqua, che v'era dentro, sanza dimoro incontanente lo spigneva . Al-lora alquanto crucciato nell' animo, con fede nondimeno orò, e disse: S'elle sono vere quelle cose , le quali di San Giovanni Goalberti lo udi', e viddi co' miei occhi; io ti comando nel nome suo, che subito ti accenda, e non ti spenga . La ouale sobito s'accese con tanta prestezza, come gli fosse comandato da Dio. E quegli medesi-mo, il quale vidda questo, e forvi presente, lo scrisse, e co-mandò, che fosse posto nella leggenda del santo Padre. Dappoi un Monaco, il quale aveva nome Don Alberto, il quale in quello Monisterio di Passignano, nel quale San Giovanni fu soppellito, manicando uno pesce, una ispina subito gli s'intraversò nella gola, la quale per un buon pezzo gli fece

grandu

VITA DI S. GIO: GUALBERTO 336 rande angoscia; ma isforzandosi di fuggire il grande pericolo, e non potendo; ricorso subito all' aiutorio di San Giovanni , lo quale aiutorio incontanente senti essereli dato officacemente. Sono anche molte altre cose del venerabile Padre Giovanni messe al libro, le quali lo lessi, cd altre cose udi' per narrazione di molti fedeli, e le quals io rifiutal di mettere nella presente Operella, temendomi di passare la predetta promessa di sopra; e ciò non solamen-te di que della contrada, ma ealandio di parti più da lungi. Molti vegnono ispesso al suo sepolero, i quali patiscono molte angosce, e alquanti gravati di varie infermità, i quali per la benignità di Dio, e per le preghiere di San Giovanni lieti, e sani, e salvi ritornano al-le loro case.

Io uno frate poccatore Mo-

naco dell' Ordine del santo Padre , qualunque discepolo-io mi sia ; fedelmente iscrissi queste cose, e veracemen-te le teci all' onore di Dio, e ispezialmente a priverenza Monaci di Valembrosa, e ad esempro degli altri fedeli, che vogliono sapere questa leggenda , disiderando , che il mio ingegno fosse grato innanzi agli occhi degli lettori. Ma io umilemente priego il santo Padre , che prieghi per l' ab-bondanza de miei peccati , il quale sono indegno d'essere congiunto a' suoi premi per le mie colpe; almeno, che io meriti per le sue orazioni di scampa+ re dagli eterni tormenti, concedendolo il nostro Signore Giesti Cristo, il qual è nostro Salvatore, il cui onore, e la cui glo-ria sempre è col Padre, e col Santo Ispirito; e così sia . Amen.





## APPROVAZIONI.

I L Molto Reverendo Sig. Dott. Luca Giuseppo Cerracchini si compiagerà di leggere attentamente i presenti Ill. e IV. Tomo intiolata Vite d'alcani Sami, acristi nel steol d'or dell' Estone Tostone, e riferisca, se si possa permettere, che si stampino. Dat. dall' Acrivesovado il 6. Agonto 1733.

Orazio Mazzei Vic. Generale .

Illustrin. e Reverendin. Monity. Vistol Generale. Siccome ed. l. en ill. I. Crous del Vegierzzenené dicti Vist de Santi Palut 200 mi sibbattei in cosa alcuma, benche minna, che Officodres potesse la sentra della S. Fede, ne la putrià del coronau; così in questi due altri Volumi da me letta titutatenene nom si nono abbattono in cosa, che prosa mpodissono mi sono abbattono in cosa, che prosa mpodissono di cosa che producti del sentra del producti del sentra del producti del producti

Umilissimo servo Luca Giustope Cerracchini Dost, di Sacra Teol. nell' Università Fiorentina.

Stante la sopraddetta relazione si stampino.

Orazio Mazzei Vicario Generale.

- Si contenterà il Molto Rev. Pade Lettore Raffaello da Barberino Min. On: Cenon Rev. Pade Lettore Raffaello da Barberino Min. On: Cenon Rev. Pade Inquisitori Generale di rivefere d' ordine del Reverendin. Pade Inquisitori Generale di Frede questi due Volumi delle Vitt d'adavsi Sassi, e riferire, se si debban permettere alle stampe.
- F. Pietro Antonio Fondacci Vic. Gen. del S. Ufizio di Firenze .
- Reverendita. Patre Inquisitor Generale. In esecusione dell' ordine di Vorsar Patrentià Reverendita. del 15 a, Agotto prosimo spirato , io infraerento Do letto , est trentamente considerato i des Volumi intriculta l'irie d' al-real Santa, acriste est revial di ses dell' fallement. Trense considerato i des dell' fallement. Trense considerato de l'estato de l'estato

fonda reverenza, Dal Convento di San Buonaventura del Bosco in Mugello li 14. Settembre 1733. Di Vostra Paternità Reverendiss.

Umilistimo servo
Fra Raffaello Montalti Min, Oss. Lettor Gubbicao
Recusore.
Attesa la suddetta attestazione si stampino.
Fr. Pitto Astonio Fondacti Vis. Grs. del S. Ufizio di Eirenze.

Filippo Buonarroti Scuat. Audit. di S. A. R.

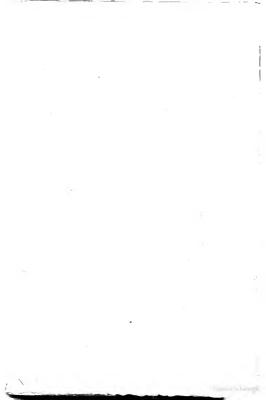









